









# ISTORIA D'ITALIA

D I

M. FRANCESCO
GUICCIARDINI.

# DELLA ISTORIA D'ITALIA

DI

## M. FRANCESCO GÜICCIARDINI

GENTILUOMO FIORENTINO

Libri XX.

TOMO QUARTO.



FRIBURGO

APPRESSO MICHELE KLUCH
M DCCLX X VI.

## A Short Albert

IM FRANCESCO

0000

B°. 5. - 387



### DELL'ISTORIA D'ITALIA

### DI MES. FRANCESCO

GUICCIAR DINI GENTILUOMO PIORENTINO.

LIBRO DECIMOSESTO.

A VITTORIA di Carlo quinto contro al Re di Francia messe gran terrore a tutti i Principi d' Italia, onde molti per accomodar le cose loro, molti per rallegrarsi, e molti per paura dei loro Stati tenevano strette pratiche con lui, ma molto più ne temevano i Veneziani, e Papa Clemente, i quali pensavano, che tanta vittoria non follevasse l'animo di Cesare a desiderare di farsi Siguore di tutta Italia, però cercarono prima di far lega insieme a difesa comune, ma finalmente il Pontefice convenne con Cesare per diversi rispetti. Nacque in Siena per questa medesima vittoria qualche tumulto per cagion del governo, perocchè i Libertini fi levarono contro al Monte dei Nove, e molte Repubbliche, e Principi d'Italia diedero danari a Cefare per afficurarsi nelli Stati loro. Avuta la nuova della vittoria l'Imperatore non volle che si facesse alcun segno di allegrezza, e dopo alcune consulte furono mandati alcuni Capitoli al Re per la sua liberazione, i quali non furono so*scritti* 

scristi da hai, made bisognò, che passessi i la la prigione. Congiurarono in questo tempo molti Principi d'Italia zontro a Cesare, il capo dei quali si Francesco Sorza Duca di Misiano, che era stato posto da lui in quello Stato: e perchè il Marchese di Pescara avven maneggiato questo que si consigno di levar la Stato di Misano al Duca ne riportò me poco onorato. Stette alquamo tempo il Re di Francia prigione appressor l'imperatore ammalato di dalore, sualmente conventto di dargli la Borgogna, e alcuni altri luagbi depundenti da quella, con dar gis statio promessi, e con Pusar le cerimonie che si usano in simili casi, sin liberato il Re francesco, e sorviendo al Re d'Inghiterra di sua mano la sua sua proposito de si sua con la sua sua sua con la sua sua sua con la sua con la sua sua con la sua con la sua con la sua sua con la sua con la constante de la sua sua con la sua con la constante de la constante de la sua sua con la constante de la sua sua sua con la constante del sua sua con la constante de la constante de la sua con la constante del con la constante del con la contra del con la constante del constante del constante del con la constante del con la constante del con la constante del constante del con la contra c

#### 

SSENDO adunque nella giornata fatta nel Barco di Pavia non solo stato rotto dall'eserancora prigione il Re Criftianissimo, e morparte dei Capitani, e della nobiltà di Francia, portatifi così vilmente gli Svizzeri, i quali per il paffato avevano militato in Italia con tanto nome, il resto dell' esercito spogliato degli alloggiamenti non mai fermato infino al piede dei monti, e quello che maravigliosamente accrebbe la riputazione dei vincitori, avendo i Capitani Imperiali acquistato una vittoria sì memorabile con pochissimo fangue dei fuoi, non si potrebbe esprimere quanto reflassero attoniti tutti i Potentati d'Italia, ai quali trovandosi quasi del tutto disarmati dava grandissimo terrore l'esfere restate le armi Cesarce potentissime in campagna senza alcun' oftacolo degl' inimici, dal quale terrore non gli afficurava tanto quel che da molti era divulgato della buona mente di Cefare, e della inclinazione sua alla pace, e a non usurpare gli Stati di altri, quanto gli spaventava il confiderare effere pericolofissimo ch' egli, mosso, o da ambizio-

ne,

se, che suole essere naturale a tutti i Principi, o da insolenza che comunemente accompagna le vittorie, spinto ancora dalla caldezza di coloro che in Italia governavano le cofe fue, dagli stimoli finalmente del Configlio, e di tutta la Corte, voltafle in tanta occasione bastante a riscaldare ogni freddo fpirito i pensieri suoi a farsi Signore di tutta Italia, conoscendo massimamente quanto sia facile a ogni Principe grande, e molto più degli altri a un Imperatore Romano giustificare le imprese sue con titoli che apparischino onesti, e ragionevoli, nè erano travagliati da questo timore folamente quei di autorità, e forze minori, ma quasi più che gli akti il Pontefice, e i Veneziani: questo non solo per la con-chi remini per-scienza di esergli mancati senza giusta causa ai capitoli di Corlo V. dodella loro confederazione, ma molto più per la memoria degli po la vittoria antichi odi, e delle spesse ingiurie state tra loro, e la Casa di Austria, e delle gravi guerre avate pochi anni innanzi con l'avolo suo Massimiliano, per le quali si era nello Stato che posseggono in terra ferma rinfrescato maravigliosamente il nome, e la memoria delle ragioni quasi dimenticate dell' Impero, e per conoscere che ciascuno che avesse in animo di Cabilire grandezza in Italia era necessitato a pensare di battere la potenza loro troppo eminente, il Papa perchè dalla Maestà del Pontificato in fuora, la quale Clemente, pernei tempi ancora dell'antica riverenza che ebbe il mondo dell' Imperaalla Sedia Apostolica su spesso mal sicura dalla grandezza tere vittorieso degl'Imperatori, si trovava per ogni altro conto molto op-contro portuno alle ingiurie, perchè era difarmato, fenza danari, e con lo Stato della Chiesa debolissimo, nel quale sono ra-

rissime terre forti, non popoli uniti, o stabili alla divozione del fuo Principe, ma diviso quasi tutto il dominio Ecelesiastico in parte Guelfa, e Ghibellina e i Ghibellini per inveterata, e quali naturale impressione inclinati al nome degl' Imperiali, e la Città di Roma fopra tutte le altre debole, e infetta di questi semi. Aggiugnevasi il rispetto delle cose di Firenze, le quali dipendendo da lui, ed essendo grandezza propria, e antica della fua Cafa non gli erano forse meno a cuore, che quelle della Chiesa: nè era manco facile l'alterarle, perchè quella Città poichè nella passata

1525.

del Re Carlo ne furono cacciati i Medici, avendo forto no-

1525.

me della libertà gustaro diciotto anni il governo popolare era stata mal contenta del ritorno loro, in modo che pochi vi erano, ai quali piacesse veramente la loro potenza. Alle quali occasioni tanto potenti temeva sommamente il Pontefice che non si aggiugnesse volontà non mediocre di offenderlo, ma si poteva anche temere, che non fosse minore la volontà, non tanto perchè dall' ambizione dei più potenti non è mai ficuro in tutto chi è meno potente, quanto perchè temeva che per diverse cagioni non fosse in quefto tempo esoso a Cesare il nome suo, discorrendo seco medefimo che se bene, e vivente Leone, e poi mentre era Cardinale si fosse affaticato molto per la grandezza di Ce- . fare, anzi Leone, ed egli con grandissime spese, e pericoli gli avessero aperta in Italia la strada a tanta potenza, e che come fu assunto al Pontificato avesse dato danari, mentre che l'Ammiraglio era in Italia, ai fuoi Capitani, e fattone dare dai Fiorentini, nè levate dell' efercito le genti della Chiefa, e di quella Repubblica: nondimeno, o confiderando che all'uffizio suo si apparteneva esfere Padre, e Pastore comune tra i Principi Cristiani, e più presto autore di pace che fomentatore di guerre, o cominciando tardi a temere di tanta grandezza si era ritirato presto da correre la niedesima fortuna, in modo che non aveva voluto rinnovare la confederazione fatta per la difesa d'Italia dal suo antecessore, e quando l'anno dinanzi l'efercito suo entrò col Duca di Borbone in Provenza non avea voluto aiutarlo con danari, il che se bene non dette giusta querela ai ministri di Cesare, non essendo egli anche per la lega di Adriano tenuto a concorrere contro ai Franzeli nelle guerre d'Italia, nondimeno erano stati principi di fare che non lo riputassero più una cosa medesima con Cesare, anzi diminuissero assai della fede, che infino a quel giorno in lui avuta avevano, come quegli, che menati folo, o dall'appetito, o dal bifogno avevano quafi per ofiefa fe alle imprefe loro particolari fatte per occupare la Francia non mettevano le spalle anche gli altri, come prima si era fatto alle universali cominciate fotto titolo di afficurare Italia dalla potenza dei Franzesi. Ma cominciarono, e scopersersi le querele, e i dispieceri, quando il Re di Francia paísò alla imprefa di Milano,

perchè se bene il Papa, secondo che scrisse poi nel Breve = fuo querelatorio a Cefare, deffe occultamente qualche quantità di danari nel ritorno di Martilia ai Franzesi, nondime- Clemente, che no dipoi non si era stretto, e inteso con loro, ma subito rafe per mitiche il Re ebbe acquistato la Città di Milano, parendogli gare l'animo che le cose sue procedessero prosperamente, aveva capito- sue de Ce-

lato con lui, ancorchè egli se ne scusasse con Cesare, allegando, che in quel tempo, non avendo i Capitani suoi per spazio di venti giorni significatogli alcuno dei loro difegni, e dipoi disperando della difesa di quello Stato, e temendo eziandio di Napoli, e spignendosi il Duca di Albania con le genti verso Toscana, era stato necessitato penfare alla ficurtà sua, ma non avere però potuto in lui tanto il rispetto del proprio pericolo, ch' ei non avesse accordato con condizioni, per le quali non manco si provvedeva alle cose di Cesare, che alle sue, e ch' ei non avesse disprezzato partiti grandissimi offertigli dal Re di Francia, perchè entrasse seco in confederazione, nondimeno non avevano operato le sue escusazioni, ch' ei non se ne fosse turbato molto Cesare, e i suoi ministri, non tanto perchè ei si veddero privati al tutto della speranza di avere più da lui sufsidio alcuno, quanto perchè ei dubitarono, che la capitolazione non contenesse più oltre, che obbligazione di neutralità, e perchè parve loto, che in ogni caso l'avesse dato troppa riputazione alla impresa Franzese, e perchè temerono ancorchè il Papa non fosse mezzo, che i Veneziani seguitaffero l'esempio suo, il che essere stato vero, si certificarono dipoi per lettere, e per Brevi, che dopo la vittoria furono trovati nel Padiglione del Re prigione. Aveva in ultimo acceso questi sospetti, e mala satisfazione, quando il Papa acconsenti, che per il dominio suo passassero, e fostero aiutate a condurre le munizioni, delle quali il Duca di Ferrara accomodò il Re di Francia, mentre era a campo a Pavia, ma molto più l'andata del Duca di Albania alla impresa del Reame di Napoli, perchè non solo come amico fu per tutto lo Stato della Chiefa, e dei Fiorentini ricettato, e onorato, ma ancora si fermò molti giorni intorno a Siena per riformare a instanza sua il governo di quella Città, il che se bene allungava l'andata del Du-Tom. IV.

ca al Reame di Napoli, e a questo effetto principalmen-1525. te era stato procurato da lui per eslergli molesto, che uno medesimo diventasse Signore di Napoli, e di Milano, nondimeno gl' Imperiali avevano per questo fatta interpretazione, che tra il Re di Francia, e lui fosse stato fatto altro legame, che semplice promessa di non offendere, però remeva giustamente il Pontefice non solo di essere osteso, come temevano tutti gli altri, dai Cefarci col tempo, e con la occasione, ma che ancota senza aspettare opportunità maggiore non affaltaffero fubito, o lo Stato della Chiefa, o quello di Firenze, e gli accrebbe il timore, che effendofi il Duca di Albania com' ebbe avviso della calamità del Re ritirato per salvarsi da Monte Ritondo verso Bracciano, e fattivi ancora andare cento cinquanta cavalli che erano in Roma, i quali il Papa fece accompagnare infino là dalla fua guardia, perchè il Daca di Seffa, e gl' Imperiali fi preparavano per rompete le genri fue. Accadde che venendo da Sermoneta circa quattrocento cavalli, e mille dugento fan-Giulio Colonna ti delle genti degli Ottini seguitati da Giulio Colonna con

sompe gli Orfi- molti cavalli, e fanti furono rotti da lui all' Abbazia delle sauc.

tre Fontane, ed entrati fuggendo in Roma per la porta di San Paolo; e di San Schastiano le genti di Giulio entrate dentro con loro ne ammazzarono in campo di Fiore, e (e) in altri luoghi della Città, la quale con tumulto grande si levò tutta in arme prima con gran timore, e poi con grande indegnazione del Pontefice, che all'autorità fua non fosse avuto nè rispetto, nè tiverenza alcuna. Ma in questa fospensione, e ansierà grandissima dell' animo gli soprav-Veneziani e vennero i conforti, e offerte dei Veneziani, i quali consefice Clemente flituiti nel medefimo timore di se medesimi con efficacissia far legs in- ma inftanza si sforzavano persuadergli, che congiunti insie-

Juic comune, me (b) facessero calare subito in Italia diecimila Svizzeri, c

(a) Nella vita del Cardinale Coloona dice il Gievio, che avendo gli Bona atec il Olome, che avendo giu Spagnucli, e i Colonneli per la corta dei Franzen, e prefà del Re, dato di mano alle armi, poco curando le mi-pacce, e l'autorità del Papa, Cammil-lo Colonna, figliuclo di Marcello, feor-fe fino a Monte Giordano in Roma, e alle Cafe degli Orfini, la qual cola fcemb grandemente la riputazione della Chiefa.

(b) Si conosce apertamente da queflo nuovo configlio, che davano i Veneziani al Papa, che non errarono punto quei Consultori ( come dice il Gieuio nal lib. c. della vita del Pefcara ) i quali lo esortarono a unire le forze loro con i Veneziani per effere apparecchiati, e non temere della vittoria di alcuni.

fol-

1525.

foldato una groffa banda di genti Italiane si opponessero a così gravi pericoli, promettendo, come è costume loro, di fare per la lor parte molto più che poi non fogliono offervare. Allegavano, che i fanti Tedeschi, che erano stati alla difesa di Pavia non avevano già molti mesi avuto danari, e veduto che dopo la vittoria continuavano le medesime difficultà dei pagamenti che prima, si erano ammutinati, avevano tolto le artiglierie, e fattifi forti in Pavia, che per la medefima cagione tutto il resto dell'esercito di Cefare era follevato, e per follevarsi ogni giorno più non avendo i Capitani facultà di pagargli, in modo che armandosi e loro, e lui potentemente, e si assicuravano gli Stati comuni, e si nutriva la occasione, che gl' Imperiali impegnati in queste difficultà, e necessitati a tenere del continuo gresse forze alla guardia del Re prigione, si disordinasfero per loro medefimi. Aggiugnersi che e' non era da dubitare, che Madama la Reggente, in mano della quale era il governo di Emecia, defiderofissima di questa unione, non folo farebbe futto cavalcare a infranza loro il Duca di Albania con le fue genti, e quelle quattrocento lance del retroguardo, che fi erano ritirate dalla giornata a falvamento, ma ancora con volontà di tutto il Regno di Francia concorrerebbe alla falute d'Italia con groffa fomma di danari, conoscendo che da quella dependeva in gran parte la speranza della ricuperazione del Re suo figliuolo: estere ottima fenza dubbio questa deliberazione se si faceste con prestezza, ma la lunghezza dare ai Cesarei facultà di riordinarsi, e tanto più che chi non si risolveva ad armarsi era necessitato di accordarsi con loro, e porgergli danari, che non era altro che essere instrumento di liberargli da tutte le difficultà e stabilirsi da se medesimo in perpetua soggezione. Davano anche speranza di avere a essere seguitati dal Duca di Ferrara, il quale, e per la dependenza antica dai Franzeli, e per gli aiuti dati in questa guerra al Re, non era fenza grandissimo timore, la congiunzione del quale pareva di non piccolo momento, per la opportunità grande del suo Stato alle guerre di Lombardia, per essere la Città di Ferrara fortissima, ed egli abbondantissimo di munizioni, e di artiglierie, e come era fama, ricchissimo di danari. Ne B 2

1525.

la speranza di avere a vincere una impresa sì difficile, ne la considerazione dei pericoli più lontani, ai quali il tempo suole spesso partorire rimedi non pensati, avrebbe inclinato Clemente a prestare orecchi a questi ragionamenti, se non l'avesse indotto il timore di non essere allastato di presente a volere più presto esporsi al pericolo manco certo, che al pericolo che appariva maggiore, e più presente. E perciò

tofice, in Ingbitterra . cordo .

fi ristrinsero tanto le pratiche tra loro, che essendosi condotte infino all' estendere i Capitoli, si aspettava che a ogni ora stipulassero, e in modo che il Papa persuadendosene la conclusione, spedi in poste al Re d'Inghisternuecisenes o. ra Girolamo Ghinuccio Senese Auditore della Camera Aratore del Pon- postolica per cercare destramente di disporto a opporti a tanta grandezza di Cefare, quando opportunamente foprav-Arcivefcow di venne (a) l' Arcivefcovo di Capua antico Segretario, e consi-Capua a Roma gliere fuo, e che molti anni era stato appresso a lui di grandisfice da Cefare fima autorità, il quale fubito che aveva udito la vittoria degl' Speranno di ac. Imperiali era da Piacenza andato in campana Don Carlo di Lanoia Vicere di Napoli, e rifoluto della da intenzione corle fubito in poste al Pontesice, portandogli speranza certa di accordo, perchè il Vicere, e gli altri Capitani avevano per allora (6) due penfieri, l'uno di provvedere ai danari per foddisfare l'efercito, col quale per non aver modo di pagarlo si trovavano in grandissima confusione, l'altro di condurre la persona del Re di Francia in luogo che la difficultà del guardarlo non gli avelle a tenere in continuo travaglio, e stabilite bene queste due cose giudicavano restare in grado da potere sempre mettere a effetto i disegni loro, però desideravano l'accordo col Papa, presupponendo di cavarne quantità grande di danari, e per disporvelo tanto più col fargli spavento, e anche per sgravare degli alloggiamenti dei foldati lo Stato di Milano, ch'era molto confumato, avevano mandato ad alloggiare in Piacentino quattrocento uo-

> (a) Si chiamava quefto Arcive[co-vô, come ho detto di fopra, Niccolò Scombergo Frate di San Domenico uomo dortifimo, di cui ho parlato nel libro precedente, che col Giberto go-vernò il Papato di Clemente VII. bene

chè le cure maggiori furono del Gi-

(b) Questi due pensieri del Vicere Don Carlo Lanosa, sono posti dal Capelle nel principio del lib. 5. dei fuoti Commentari. mini d' arme, e ottomila Tedeschi, non come inimici, ma ora dicendo, che il Ducato di Milano non poteva nutrire sì groffo efercito, ora minacciando di volergli far paffare in terra di Roma a trovare il Duca di Albania, in caso che nia licenzia le le genti condotte dagli Orfini non si dissolvessero. Ma era-genti Italiane.

no superflue queste diligenze, perchè come il Papa fu certificato poter fuggire i pericoli presenti, lasciati gli altri pensieri si voltò con tutto l'animo alla concordia, perciò subito udito l'Arcivescovo fece fermare l'Auditore della Camera per il cammino, e per levare tutte le occasioni che potessero interromperla, operò che il Duca di Albania dissolvesse dai cavalli, e fanti Oltramontani in fuora tutto il resto dell'esercito, e gli dette le stanze a Corneto, ricevuta promessa dai ministri di Cesare di licenziare ancor essi le genti loro che erano intorno a Roma, e fermare Ascanio Colonna, e altre genti, che venivano del Regno, e s'interpose ancora, che i Colonnesi, che cominciavano a molestare le terre degli Orfini defistessero dalle armi. Desiderava il Pontefice, e faceva ogni opera, perchè nella concordia ch'ei trattava col Vicere s'includellero i Veneziani, ma la difficultà era ch'essi ricusavano di voler pagare i danari dimandati loro dal Vicere, perchè dimandava, che gli pagassero tanti danari, quanto avrebbero spesi nella guerra, che avevano a contribuire, e che in futuro contribuissero non con genti, ma con danari, dimandando ancora il medesimo a tutti quegli, i quali erano compresi nella confederazione fatta con Adriano. Ma la durezza dei Veneziani faceva benefizio al Pontesice, dando sospezione al Vicere che penfaffero a nuovi movimenti: le quali cose mentre si trattano con speranza certissima di aversi a conchiudere, i Fiorentini per ordine del Pontefice mandarono al Mirchese di Pescara per intrattenimento dell'esercito venticinquemila ducati, ricevuta promessa il Pontefice da Giovan Bartolomnieo da Gattinara, il quale appresso a lui trattava per il Vicere, che questa quantità sarebbe computata nella fomma maggiore, che avrebbero a pagare per vigore della nuova capitolazione: la quale innanzi ii conchiudesse Duca di Al-

pochissimi giorni, il Duca di Albania, il quale per tornar-bania se me fene in Francia aveva aspettato l'armata, venuta quella al cia.

Porto

Porto di Santo Stefano, e mandatigli le galee s' imbarcò a (a) Civitavecchia fopra quelle, e fopra le galee del Pontefice, prestategli con consentimento del Vicere, benchè nè gall'armata, nè alle galee non dessero salvocondotto, e con lui Renzo da Ceri con l'artiglieria avuta da Siena, e da Lucca, con quattrocento cavalli, mille fanti Tedeschi, e pochi Italiani, perchè il resto della gente si era sfilata, e il resto dei cavalli parte venduti, parte lasciati, i progressi del quale erano stati tali, che si comprese apertamente esfere stato mandato, o perchè gl'Imperiali temendo del Regno di Napoli partiflero per soccorrerlo del Ducato di Milano, o perchè per questo timore s'inducessero alla concordia, e per questa cagione effere proceduto lentamente, mancando forze al Re bastanti a mandarlo con esercito potente. tra Papa Cie. Ma finalmente lasciati da parte i Veneziani si conchiuse

Quinto .

wara in Roma .

mente, e Carlo il b primo giorno di Aprile in Roma tra il Pontefice, e il Vicere di Napoli, come Luogotenente Cefareo Generale Gievanborto- in Italia, per il quale era in Roma con pieno mandato Gio-Iommeo Gatti- van Bartolommeo da Gattinara, nipote del gran Cancelliere di Cesare, confederazione per se, e per i Fiorentini da una parte, e per Cesare dall'altra. La somma dei Capitoli più importanti fu, che tra il Papa, e Cofare fosse perpetua amicizia, e confederazione, per la quale l'uno, e l'altro di loro fosse obbligato a difendere da ciascuno con certo numero di gente il Ducato di Milano, posseduto allora sotto l'om- . bra di Cesare da Francesco Sforza, il quale su nominato come principale in questa capitolazione : e che l'Imperatore avesse in protezione tutto lo Stato, che teneva la Chiefa, quello che possedevano i Fiorentini, e particolarmente la Casa dei Medici con l'autorità, e preminenze, che aveva in quella Città, pagandogli però i Fiorentini di presente centomila ducati per ricompensa di quello che avrebbero avuto a contribuire nella guerra prossima per virtù della lega fatta con Adriano, la quale prerendeva non effere estinta per la fua morte per effere specificato nei capitoli, ch'ella

> (a) Il Giovio nel lib. 7. della vita del Pefcara ferive, che il Duca di Albania s' imbarcò con l' efercito a Montalto.

(b) Il primo di Aprile fu fermata, e il primo di Muggio 1525. ferive il Giovio nella vira del Colonna, che fu pubblicata la lega.

durasse un anno dopo la morte di ciascuno dei Consederati: che i Capitani Celarei levassero le genti dello Stato Ecclefiastico, nè mandassero di nuovo ad alloggiarvene delle altre senza consentimento del Pontefice. Ai Veneziani su lasciato luogo di entrare in questa confederazione in termine di venti giorni con oneste condizioni, le quali avestero a esfere dichiarate dal Papa, e da Cefare, e che il Vicere fosse tenuto a fare venire fra quattro mesi la ratisficazione di Cefare di tutti questi Capitoli, e obbligarono i mandatari del Vicere in un capitolo da parte confermato con giuramento, che in caso che Cesare non ratificasse fra il tempo questi Capitoli avesse il Vicere a reftiruire i centomila ducati, dovendosi però insino che i danari non si restituissero osfervare la lega interamente, alla quale furono aggiunti tre giunti alla letvare la lega interamente, ana quanto accominante de la capital articoli non conneffi nella capitolazione, ma politi in ferit-confederate tura feparata, confermati eziandio per giuramento che con-di Cente. tenevano: che in tutte le cose benefiziali del Regno di Napoli fosse permesso ai Pontesici usare quell' autorità, e giurisdizione che si disponeva per le investiture del Regno: che il Ducato di Milano piglialle in futuro il fale delle faline di Cervia per quel prezzo, e modi che altre volte fu convenuto tra Leone, e il presente Re di Francia, e confermato nella Capitolazione che l'anno mille cinquecento ventuno fece il medelimo I cone con l'Imperatore: e che il Vicere fosse obbligato a fare sì, e talmente che (e) il Duca di Ferrara restituisse immediate alla Chiesa Reggio, . Rubiera, e le altre terre, che aveva prese vacante la Scdia Romana per la morte di Adriano, e che per questo il Pontefice subito ch'ei ne sosse reintegrato avesse a pagare a Cesare centomila ducati, e a ogni sua requisizione assolvere il Duca dalle censure, e privazioni, nelle quali era incorfo, ma non già dalla pena di centomila ducati, promefsa in caso di contravvenzione all'instrumento satto con A-

1525.

(a) Procedè nondimeno il Vicere col Pontefice fimulatamente, e con inganno, perciocchè convenuto feco a parte (come quì fi dice) per le cofe del Duca di Ferrara, da un'altra parte convenne con effo Duca nell' siteffo tempo, ed ebbe da lui danari per non restituire al Pontefice Reggio, e Rubiera; tal che il Papa ci reftò doppiamente dal Lanoia uccellato. Giovio lib. 7. della vita del Pefcara .

driano

1525.

driano, e nondimeno ricuperata che il Papa ne avesse la possessione, si avesse a vedere di ragione se quelle terre, e Modana appartenevano alla Chiefa, o all'Impero, e appartenendosi all'Impero, si avessero a riconoscere in feudo da Cesafare, appartenendosi alla Chiesa, restassero libere alla Sedia Apoltolica. Fu questa deliberazione del Pontefice interpretata variamente dagli uomini, secondo che sono varie le passioni, e i giudizi, la moltitudine massimamente alla quale fogliono piacere più i configli speciosi, che i maturi, e che spesso ha per generosi quegli che non misurano le cose prudentemente, tutti coloro ancorchè facevano professione di desiderare la libertà «d' Italia , lo biasimarono come se per viltà di animo avesse lasciato la occasione di unirla contro a Cefare, e aiutato con i danari propri l'esercito suo a liberarsi da tutti i disordini : ma la maggior parte degli uomini più prudenti giudicarono molto diversamente, perchè contideravano, che il volcrsi opporre con genti nuove a un esercito groffissimo, e vincitore non era contiglio prudente: non potere essere, che la venuta degli Svizzeri non fosse cosa lunga, e da operare facilmente passato che fosfe il bilogno, quando bene follero prontissimi a venire, di che atteso la natura loro, e la percossa ricevuta sì fresca, non si aveva certezza alcuna, nè si dovere sperare meglio del Reame di Francia, dove per tanta rotta non era restasto nè animo, nè contiglio, non vi era in pronto provvi-. tione di danari, non di gente d'arme, e quelle poche ancora che si erano salvate il giorno della giornata, avendo perduto i carriaggi, avevano bisogno di tempo, e di danari a riordinarsi: però non avere questa unione altro probabile fondamento che la speranza che l'esercito inimico per non essere pagato non avesse a muoversi, il che quando bene succedesse non restare per questo privati del Ducato di Milano, il quale mentre si reggeva a divozione di Cesare avrebbe sempre il Pontesice causa grandissima di tenierne. Ma questo effere anche speranza molto incerta, perchè era da temere, che i Capitani con l'autorità, e artí loro, col proporre il facco di qualche Città ricca della Chiefa. o di Toscana lo disponessero a camminare, essersi già veduto che una parte dei (4) Tedeschi solo per avere più graffi alloggiamenti aveva paflato il fiume del Pò, e venuta in Parmigiano, e Piacentino, in modo che se si fossero deliberati di spignersi innanzi, non potere essere se non tardi, rimedio alcuno, e fondarsi con troppo pericolo una tanta deliberazione in fulla speranza sola dei disordini degl'inimici dalla volontà dei quali dipendeva finalmente lo svilupparfene. Fu adunque il configlio di Clemente, secondo il mente, e Cortempo che correva, prudente, e ben considerato, ma sa- 10, che giudio rebbe stato forse più laudabile se in tutti gli articoli della agli nomini. capitolazione avelle usato la medesima prudenza, e voltato l' animo più presto a saldare tutte le piaghe d' Italia, che ad aprire, inasprirne qualcuna di momento imitando i savi medici, i quali quando i rimedi che si fanno per fanare la indisposizione degli altri membri accrescono la infermità del capo, o del cuore, posposto ogni pensiero dei mali più leggieri, e che aspettano tempo, attendono con ogni diligenza a quello che è più importante, e più necessario al-la salute dell' infermo, il che perchè s' intenda meglio è necessario ripetere più da alto parte delle cose già narrate, ma sparsamente, di sopra, riducendole in un luogo medesimo. La Casa da Este, oltre ad avere tenuto lunghissimamente fotto titolo di (\*) Vicari della Chiela il dominio di retta rata, che gia-ra, aveva molto tempo posseduto Reggio, e Modana con le restituore de investiture degl'Imperatori, non si facendo allora dubbio, sia spra sia-con della consecuencia fotto titolo di (a) Vicari della Chiesa il dominio di Ferra- Duca di Per-

e le possedè pacificamente insino che Giulio II. suscitatore delle ragioni già morte della Sedia Apostolica, e sotto pietoso titolo autore di molti mali per ridurre totalmente Ferrara in dominio della Chiefa, roppe guerra al Duca Alfonfo, nella quale avendo avuto occasione di torgli Modana,

1525.

sche quelle due Città non fossero di giurisdizione Imperiale, den

(a) Quefti Tedeschi, ch' erano andati ad alloggiare ful Parmigiano, e Piacentino, fi portarono tanto Infolentemente rubando, e spogliando i popoli di tutte le loro sostanze, che le Città erano piene delle querele dei Contadini ruinati delle ville, e delle terre, e ne andarono le ambascerie fino a Roma a pregare, che non fosse ruinato il loro

Tom. IV.

paefe. Giovio lib. 7. della Vita del Pefcara, e del Colonna.

la

(6) Vedi l'Iftoria di Gio, Batifia Pigus dei Principi di Ette nel lib. 4. e negli altri, ove con molto giudizio fo-no raccolte tutte le azioni della nobilissima famiglia Estense. Per questa opera ancora in diversi luoghi sono sparse quefte cofe medefime, e nel Gievie.

la ritenneal principio per se, come cosa, che insieme con tutte le altre terre infino al fiume del Pò appartenesse alla Sedia. Apostolica, per essere parte dell'Esercato di Ravenna, mapoco poi per timore dei Franzesi, la dette a Massimiliano. Imperatore, ne per questo cesso la guerra contro ad Alfonfo, ma avendogli non molto poi tolto ancera Reggio, fi, crede, che fe fosse vivato più lungamente, avrebbe preso. Ferrara, essendo inimico acerbissimo di Alfonso, sì per la pietà, ch' ei pretendeva all'ambizione di voler ricuperare alla. Chiefa ciò che si dicesse essere mai stato suo in tempo alcuno, come per lo sdegno, ch'egli avesse seguitato più presto l'amicizia Franzese, che la sua, e forse ancora per l'odio implacabile portato da lui alla memoria, e alle reliquie di Alesfandro. VI. suo predecessore. Lucrezia figliuola del quale era maritata ad Alfonso, ed erano di questo matrimonio nati già parecchi figliuoli. Lasciò Giulio morendo ai. fuccessori suoi non solo la eredità di Reggio, ma la medesima cupidità di acquistare Ferrara, stimolandogli la memoria gloriofa, che pareva che appreflo ai posteri aveste lasciata di se: però su più potente in Leone suo successore. quest'ambizione, che il rispetto della grandezza, che aveva. in Firenze la Cafa dei Medici, alla quale pareva più utile che si diminuisse la potenza della Chiesa, che aggiugnendogli Ferrara farla più formidabile a tutti i vicini, anzi avendo comperato Modana, indirizzò, totalmente l'animo ad acquistare Ferrara, più con pratiche, e con insidie, che con ... aperta forza, perchè questo era diventato troppo difficile, avendo Alfonfo, poiche fi, vedde in tanti pericoli attefo a farla fortiffima, lavorato numero grandissimo di artiglierie, e di munizioni: e trovandofi, come fi credeva, quantità. groffa di danari: e furono le inimicizie fue forfe maggiori, ma trattate più occultamente, che quelle di Giulio, e oltre a molte pratiche tenute spesso da lui per pigliarla, o all' improvviso, o con inganni obbligò i Principi, con i quali fi congiunfe in modo, che almanco non potevano impedirgli. quella impresa, nè solo mentre vissero Giuliano suo fratello, e Lorenzo fuo nipote, per la efaltazione dei quali ti credeva, che avesse avuto questa cupidità, ma non manco dopo la morte loro: \* donde ii può facilmente comprendere che "

da niuna cola ha l'ambizione dei Pontefici maggior femento che da fe stella, \* il quale desiderio fu tanto ardente in lui, che molti si persuasero, che quella sua ultima più presto precipitosa, che prudente deliberazione di unirsi con Cesare contro al Re di Francia, fosse in gran parte spinta da questa cagione, in modo che la necessità costriuse Alfonso per satisfare al Re di Francia, unico fondamento, e speranza sua, di rompere la guerra in Modanese, quando l'esercito di Leone, e di Cesare era accampato intorno a Parma, nella quale avendo cattivo successo si sarebbe presto ridotto in gravissime difficultà, se nei medesimi giornon folle inopinatamente nel corlo delle vittorie morto Leone: morte certo per lui non manco salutifera, che quella di Giulio. Nè io so se alla fine fosse totalmente mancato Adriano suo successore di questa cupidità, benchè per essere nuovo, e inesperto nelle cole d'Italia avesse nei primi meli ch'ei venne a Roma alfolutolo dalle censure, concessagli di nuovo la investitura, e permesso ch'ei possedesse eziandio entto quello che aveva occupato nella vacazione della Chiefa, e gli avelle ancora dato speranza di restituirgli Modana, e Reggio, da che dipoi informato meglio delle cofe, Ali alieno con l'animo ogni giorno più, \* in modo che Alfonso avendo compreso che più facilmente s' induce a perdonare chi è offelo, che a restituire chi possiede, su più ardito vacando la Sedia per la morte di Adriano, che non ca era fiato prima nelle altre occasioni che aveva avute. \* Ma per la creazione di Clemente entrò in grandiffimo timore, che per lui non fossero ritornati gli antichi tempi, e meritamente, perchè in lui se gli fossero succedute le cose prospere, sarebbe stata la medelima disposizione ch' era stata in Giulio, e in Leone, ma non avendo aneora occasione per Ferrara, era tutto intento a riaver Reggio, e Rubiera, come cosa più facile, e più giustificata per la possessione fresca, che ne aveva avuto la Chiesa, e come se per questo gli risultasse ignominia non piccola del non le ricuperare. Da questo nacque che prima in molti altri modi, e ultimamente nella capitolazione col Vicere ebbe più me-

moria di questo che non desideravano molti, i quali conofcendo il pericolo che soprastava a tutti della grandezza 152

di Cefare, e che nessuno rimedio era più salutifero, che una 1525. unione molto fincera, e molto pronta di tutta Italia, e che tutto giorno potevano succedere, o occasioni, o necessità di pigliare le armi, avrebbero giudicato effere meglio che il Pontefice non esasperasse, nè mettesse in necessità di gittarsi in braccio all' Imperatore il Duca di Ferrara, Principe che per la ricchezza, per la opportunità del fito, e per le altre sue condizioni era in tempi tali da tenerne molto conto, e che più presto l'aveile abbracciato, e fatto ogni diligenza di levargli l'odio, e la paura, se però (a) il fare benefizio a chi si persuade avere ricevute tante ingiurie è bastante a cancellare degli animi sì mal disposti, e inciprigniti la memoria delle offese, masfimamente quando il benefizio fi fa in tempo, che pare caufato più da neceffità, che da volontà. Fatta la capitolazione il Pontefice per non mancare degli uffizi convenienti verso tanto Principe mandò con permissione del Vicere il Rois al Re di Vescovo di Pistoia a visitare, e consolare in nome suo il

lergli .

Francia in no. Re di Francia, il quale dopo le parole generali avute inme del Ponte. sieme presente il Capitano Alarcone, e l'avere il Re supplicato il Pontefice, che per lui facesse buono uffizio con Cefare, gli domandò con voce fommessa quel che sosse del Duca di Albania, udendo con grandissima molestia la risposta, che risoluta una parte dell'esercito era con l'altra pasfato in Francia. Convennero in questo tempo medetimo i Lucchesi col Vicere, il quale gli ricevè nella protezione di Cesare, di pagare diecimile ducati. Convennero e i Senesi di pagarne quindicimila fenza obbligarlo a mantenere più una forma, che un'altra di governo, perchè da un canto quei del Monte dei Nove a instanza del Pontesice per mezzo del Duca di Albania avevano riassunta, benchè non ancora consolidata l'autorità, da altro quegli, che per fare professione di desiderare la libertà si chiamavano volgarmente i Libertini, preso per la giornata di Pavia animo contro al governo introdotto per le forze del Re di Francia avevano

cofa foverchia, e debole, come in Tre-(a) Il far benefizio e uno , che tu abbia ingiuriato, in tempo, che paia, che il benefizio fia fatto più per necefche il benefizio sia fatto più per neces- Arpago nel lib. 1, e nel Giouse dell'A-firà, che per amorevolezza, par che sia ladolo, e di Sallovaroglo, e di altri.

mandato diversamente uomini al Vicere per renderlo propizio ai difegni loro, nè avuta da lui certa risoluzione circa la forma del governo avevano tutti follecitata prontissimamente la composizione, la quale essendo fatta, e venuti a ricevere danari gli uomini mandati dal Vicere nel tempo medefimo che i danari fi annoveravano, e in prefenza loro Girolamo Severini Cittadino Senese, che era stato Girolamo Seve. appresso al Vicere, ammazzò Aleslandro Bichi principale rino Sen-si. del nuovo Reggimento, e a chi il Pontefice aveva difer chi morto. gnato che per allora fi volgesse tutta la riputazione, donde preso le armi da altri Cittadini ch' erano congiurati seco, e levato in arme il popolo ch' era mal contento che il governo ritornaffe alla tirannide, cacciati i principali del Monte dei Nove, riformarono la Città a governo del po- Siena fa tu. polo inimico del Pontefice, e aderente di Cesare, essendo multo per caprocedute queste cose non senza saputa, come si credette, prav. del Vicere, o almeno con fomnia approbazione di quello ch' era stato fatto, per considerare quanto fosse opportuno alle cose di Cesare avere a sua divozione quella Città potente che ha opportunità di Porti di mare, fertile di paese vicina al Reame di Napoli, e fituata tra Roma, e Firenze, nonostante che il Vicere, e il Duca di Sessa avessero dato speranza al Pontesice di non alterare il governo introdotto col favore. suo. Seguitarono molti altri d' Italia la inclinazione dei sopradderti, e la fortuna dei vincitori, con i quali il Marchese di Monferrato compose in quindicimila ducati, e il Duca di Ferrara non si potendo sì presto stabilire le cole sue per i rispetti che avevano alla capitolazione fatta col Pontefice, e perchè era necessario intenderne prima la volontà di Cefare, fu contento di prestare al Vicere cinquantamila ducati, con promessa di riavergli se non capitolassero insieme, con i quali danari, e con centomila ducati promessi loro dallo Stato di Milano, e quegli che promes- Principi d' Ifero i Genoveli, e i Luccheli, e con quegli ancora che ri-talia danne messi da Cesare a Genova per sossenza della guerra, dasari a Cesare a arrivati dopo la vittoria, attendevano i Capitani secon- tin sull'i sull'i se

do che i danari venivano a pagare i foldi corsi dell' esercito " loro. rimandando di mano in mano fecondo ch' erano pagati i

Tedeschi in Germania, in modo che non si vedendo segni

che avessero in animo di seguitare contro ad alcuno per allora il corso della vittoria, anzi avendo il Vicere ratificato la capitolazione fatta con suo mandato col Pontefice, e trattando nel tempo medefimo di fare appuntamento nuovo con i Veneziani, il quale molto defiderava, fi voltarono gli occhi di tutti a riguardare, in che modo Cesare ricevesse sì liete novelle, e a che fini s' indirizzassero i suoi penfieri, nel quale per quello che si potette comprendere dalle dimostrazioni estrinseche apparirono indizi grandi di animo molto (4) moderato, e atto a resistere facilmente alla prosperità della fortuna, e tale che non era da credere in un Principe sì potente, giovane, e che mai non aveva fentito altro che felicità, perchè avuto avviso di tanta vittoria che gli pervenne il decinto giorno di Marzo, e con ello lettere vata la nuova di manopropria del Re di Francia scritte supplichevolmente. della vinoria e più presto con animo di prigione, che con animo di Re andò di Pavia, che subito alla Chiesa a rendere grazie a Iddio con molte solen-

nità di tanto successo, e con segni di somma divozione prese la mattina seguente il Sagramento della Eucaristia, e andò in processione alla Chiesa di Nostra Donna suora di Madril, dove allora fi trovava con la Corte, nè confenti che secondo l' uso degli altri si facessero con campane, o con fuochi, o in altro modo dimostrazioni di allegrezza, dicendo effere conveniente fare feste delle vittorie avute contro agl' Infedeli, non di quelle che si avevano contro ai Cristiani, e non mostrando nei gesti, o nelle parole segno alcuno di troppa letizia", o di animo gonfiato, rispose alle congratulazioni degl'Imbasciatori, e uomini grandi ch'erano appresso a lui, che ne aveva preso piacere, perchè l'ajutarlo Dio sì manifestamente gli pareva pure indizio di esfere, benchè immeritamente, nella fua grazia, e perchè sperava

(a) Di questa moderazione di ani-mo di Carlo V. nelle cose prospere, sa menzione anco il Giovio. Il quale dice, che per tre giorni foce sar processioni, acciocche questa felicità fosse di utile alla Criftianità tutta . Simil moderazione pare, che ufaffero Filippo Re dei Macedoni, vinti gli Atenicli, e i Tobani a Coronea, con la quale vittoria

tolfe la libertà alla Grecia, e Dione do-po ch' ebbe liberato Sirzeufa dalla tirannia di Dienigi , secondo che nella vita di lui ferive Plutores; ma l'efempio di Fifippo è posto dal Sabellico nel lib. 5. della quarta Eneade. Ora in questo e-fempio di Carlo V, si viene a infegnare ai Principi , che dalla mano fola di Die debbano riconofcere le loro vittorie.

che ora avrebbe la occasione di mettere la Cristianità in pace, e di apparecchiare la guerra contro agl'Infedeli, e perchè avrebbe facultà maggiore di fare benefizio agli amici. e di perdonare agl' inimici: foggiugnendo che se bene questa vittoria gli potelle parere giultamente tutta fua, per non effere stato seco ad acquistarla aluno degli amici, voleva nondimeno ch' ella fosse comune a tutti, anzi avendo udito RifestadiCorl' Oratore Veneziano, che gli giustificava le cose fatte dalla lo V. all' Orafua Repubblica, disse poi ai circostanti le scuse sue non effere toreVeneziano. vere, ma che voleva accettarie, e riputarle per vere, nelle quali parole, e dimostrazioni, significatrici di somma sapienza, e bontà, poichè si fu continuato qualche giorno egli per procedere maturamente come era confueto, chiamato un giorno il Configlio propose lo contigliastero in che modo fosse da governarii col Re di Francia, e a che fine dovelle indirizzarsi questa virtoria : comandando che per ciascuno si consigliasse liberamente alla presenza sua, Dopoil quale comandamento il Vescovo di Osma, che teneva

la cura del confessario parlò così. Se bene , Gloriofillimo Principe , tutte le cofe che ac- Vescovo di Qcadono in questo mondo inferiore procedono dalla prov. Sma a Carlov. videnza del Sommo. Iddio, e da quella banno giornalmente il marando a moto fuo, pure questo talvolta in qualcuna fi fcorge più va indirizzare chiaramente: ma fe fe vedde mai manifestamente in aleu- vuta contra a na , si è veduto nella presente vittoria , perchè per la gran- Re di Fran-

dezza fua, e per la facilità con la quale è fata acquifta-cia. ta, e per effersi vinti inimici potentissimi, e molto più abbondanti di voi delle provvifioni neceffarie alla guerra, non può negare alcuno che non fia stata espressa volontà di Dio, e quafi miracola, però quanto il benefizio fino è fato più manifesto : e maggiore, tauto più è obbligata la Maestà wostra riconoscerlo, e a dimostrarne la debita gratitudine. il che principalmente confifte nello indirizzare la vittoria, secondo che più sia il servigio d'Iddio, e a quel fine, per il quale fi può credere ch' egli ve l'abbia conceduta: e certamente quando io considero in che grado fia ridotto lo stato della Cristianisà , non veggo che cos' alcuna sia nè più fanta, ne più necessaria, ne più grata a Dio, che la pace univerfule tra i Principi Cristiani: conciosia che si tocchi con mano che

1524.

fenza.

1525.

senza questa la Religione, la Fede sua, il ben vivere degli uomini ue vanno in manifestissima rovina. Abbiamo da una parte i Turchi che per le nostre discordie banno fatto contro ai Cristiani tanto progresso, e ora minacciano P Ungberia Regno del marito della forella vostra: e se pigliano l' Ungheria, come, fe i Principi Cristiani non si uniscono, senza dubbio piglierauno, avranuo aperta la strada alla Germania e alla Italia. Da altra parte auesta eresia Luterana tanto inimica a Dio, tanto vituperofa a chi la può opprimere, tanto pericolofa a tutti i Principi, ba già preso tal piede che, fe non fi provvede fi empie il mondo di Eretici, ne si può provvedere, se non con l'autorità, e potenza vofira, le quali, mentre che voi fiate impegnato in altre guerre, uon possono adoperarsi a estirpare questo perniciofissimo veleno. Dipoi, quando bene al presente ne di Turchi, ne di Eretici fi temesse, che cofa più brutta, più scellerata, più pestifera, che tanto sangue dei Cristiani, che si potrebbe spendere gloriosamente per augumentare la fede di Cristo, o almeno riferbare ai tempi più necessari, si spanda per le passioni nostre inutilmente, accompagnate da tanti flubri, da tanti sacrileoj, e opere nefande? Mali, che chi n'è cagione per volontà, nou può sperarne da Iddio perdono alcuno; che chi gli fa per necessità non merita di effer scusato, se almeno non ba determinata intenzione di rimediare, come prima ne averà la facultà . Debbe adunque effere il fine, e la mira vostra la pace universale dei Cristiani. come cofa fopra tutte le altre onorevole, fanta, e necessaria, la quale vediamo ora in che modo h possa conseguire. Tre fono le deliberazioni, che può prendere la Maestà vostra del Re di Francia , l' una di tenerlo perpetuamente prigione : P altra di liberarlo amorevolmente, e fraternalmente fenz' altre convenzioni, che quelle, che appartengano a fermare tra voi perpetua pace, e amicizia, e a fanare i mali della Cristianità , la terza liberarlo, ma cercando di trarne più profitto che sia possibile : delle quali fe io non m' inganno, le altre due prolungano, e accrescono le guerre, la liberazione amorevole, e fraterna è folo quella che la estrpa in eterno: perchè chi può dubitare che il Re di Francia ufandofegli tanta generofità, sì fingolare liberalità

1525.

nas rimanga per tanto benefizio più legato con l'animo, e più in poteftà voftra, che non è al presente col corpo, e se fra voi, e lui farà vera unione, e concordia, tutto il resto dei Cristiani andrà a quel cammino che da voi due sarà mostrato: ma il risolversi a tenerlo sempre prigione, oltre che sarebbe pure con infamia troppo grande di crudeltà, e fegno di animo che non conoscesse la potestà della fortuna, non fa egli nascere guerre di guerre? Perchè presuppone volere acquiftare, o tutta, o parte della Francia, che fenza nuove, e grandissime guerre non si può fare. Se si piglia il partito di mezzo, cioè liberarlo, ma con più vantaggiofi patti che fi possa, credo fia il più implicato, il più pericolofo partito di tutti gli altri, perchè facciafi che parentado, che capitoli, che obbligazioni si voglia, resterà sempre inimico, nè gli mancherà mai la compagnia di tutti quegli, che temono della grandezza vostra: in modo che ecco nuove guerre, e più sanguinose, e più pericolose che le pasfate. Conosco quanto questa opinione sia diversa dal gusto degli uomini, quanto sia nuova, e senza esempi, ma si convengono bene a Cefare deliberazioni estraordinarie, e fingolari, nè è da maravigharfi che l'auimo Cefareo fia capacissimo di quello a che i concetti degli altri nomini non arrivano, i quali quanto avanza di dignità, tanto debbe avanzare di magnanimità, e però conoscere sopra tutti gli altri, quanto fia piena di vera gloria una tanta generofità, quanto fia più uffizio di Cefare il perdonare, e il beneficare, che l'acquistare, che non iuvano Iddio gli ha dato quali miracolosamente la potestà di mettere la pace nel mondo, che a lui fi appartiene dopo tante vittorie, dopo tante grazie, che Iddio gli ba fatte, dopo il vedere inginocchiato ai piedi suoi ognuno, procedere non più come inimico di persona, ma provvedere come padre comune alla fainte di tutti. Più fece gloriofo il nome di Aleffandro Magno, il nome di Giulio Cefare, la magnanimità di perdonare agl'inimici, di restituire i Regni ai viuti, che tante vittorie, e tanti trionfi, l'esempio dei quali debbe molto più seguitare chi, non avenda per fine unico la gloria, ancorche fia premio grandiffino, defidera principalmente di fare quel ch'è il proprio, il vero uffizio di ciascun Principe Cristiano. Ma consideri uno Tom. IV.

più innanzi per convincere coloro che misurano le cose umane folamente con fiui umani, quale deliberazione fia più conforme ancora a questi. lo certamente siudico che in tutta la grandezza della Maestà vostra non fia la più maravigliofa, la più degna parte, che questa gloria di effere statoinfino a oggi invitte, di avere condotto a felicissimo fine con tanta riputazione, con tanta prosperità tutte le imprese vostre. Questa è senza dubbio la più preziosa gioia, il più singolare teforo che fia tra tutti i vostri tefori, adunque come meglio fi stabilisce, come meglio fi asficura, come più certamente fi conferva, che col pofare le guerre con fiue sì generofo, e sì magnanimo, col levare la gloria acquistasa dalla potestà della fortuna, e di mezzo il mare ridurre in ficuroporto questo navitio, carico di merci d'inestimabile valore? Ma diciamo più oltre, non è più defiderabile quella grandezza che fi conferva volontariamente, che quella che fi mantiene con violenza? Niuno ne dubita, perchè è più ftabile, più facile, più piacevale, più onorevole. Se Cefare fi obbliga il Re di Francia con tanta liberalità, con tanto benefizio non farà egli sempre padrone di lui, e del Regno. suo? Se dà sì manifesta certezza al Papa, e agli altri Principi di contentarfi dello Stato che ha, ne avere altro penfiero, che della falute universale, non resteranno eglino fenza sospetto? E non avendo più ne da temere, ne da contendere con lui, non folo ameranno, ma adoreranno tanta boutà : così con volontà di tutti darà le leggi a tutti, e fenza comparazione disporrà più dei Cristiani con la benevolenza, e con l'autorità, che non farebbe con le forze, e con l' Impero, avrà facultà aiutato, e seguitato da tutti voltare le armi contro ai Luterani, e contro agl' Infedeli con più gloria, e con più occasione di maggiori acquisti, i quali non fo perchè non fi debbino anche defiderare nell' Africa , o nella Grecia, o nel Levante, quando bene l'ampliare il dominio fra i Cristiani avelle quella facilità che molti a giudizio mio vanamente s'immaginano, perchè la potenza della Maestà vostra è angumentata tanto che è troppo formidabile a ciascuno, e come si vegga che si disegni maggiore progresfo, tutti di necessità si uniranno contro a voi. Ne seme il Papa, ne temono i Veneziani, ne teme Italia tutta, e per i *legni* 

fegni che spesso si sono veduti è da credere che abbia a effere molefta al Re d'Ingbilterra. Potrannosi intrattenere qualche meje con speranza, e pratiche vane i Franzest, ma bijugnerà in ultimo che il Re si liberi, o che si disperino. disperati si uniranno non tutti questi altri, se il Re si libera con condizione per la Maeftà vostra di poca ntilità, e che guadagno fi farà fatto a perdere la occasione di usare tanta magnanimità? la quale se non fi mostra in questo principio, ancorche fi mostraffe poi non avrà seco ne più lande, ne gloria, ne grazia pari . Se con condizioni che vi fieno utili non l'offerverà, perchè niuna ficurtà che gli abbia data gli potrà importare tanto che non gl' importi malto più che t' inimico suo non diventi sì grande che poi lo possa opprimere. così averemo, o una inutile pace, o una pericolofa guerra, i fini delle quali fono incerii, e da temere più da chi ba avuto sì lunga felicità la mutazione della fortuna, e da dispiacere più quando le cose succedono male a chi ha abuto potestà di flabilirle tutte bene . Penfo Cefare avere fodisfatto al comandamento vostro, fe non con la pradenza almanco con l'affezione, e con la fede, ne mi resta akro che pregare Iddio che vi dia mente, e facultà di fare quella deliberazione, che fia più secondo la fua volontà, fia più fecondo la vostra gloria, più finalmente secondo il bene della Repubblica Cristiana, della quale, e per la dignità suprema che voi avete, e perchè si vede essere così la voloutà divina, a voi conviene efferne Padre, e Protestore,

Fu udero questo configlio da Cesare con grande at- Orazione del tenzione, e senza fare segno alcuno di dispiacergli, o di a Carlo V. eapprovarlo, ma poiche stato alquanto tacito ebbe accen- fortando a von nato che gli altri seguitassero di parlare Federigo Duca di Francia. di Alba uomo appresso a Cesare di grande autorità disfe così:

lo fard scusato, Invittissimo Imperatore, fe confesserd che in me non fia giudizio diverso dal giudizio comune, nè capacità di aggiugnere con l'intelletto a quello a che el' intelletti degli altri nomini non arrivano, anzi farò forfe più lodato se configlierò che si procedu per quelle vie medefime che sono preceduti sempre i padri, e gli avoli voari, perchè i configli nuovi . e inufitati possono al prime a-D 2

spetto purere forse più gloriosi, e più magnanimi, ma rie-scono poi senza dubbio più pericolosi, e più fallaci di quegsi che in ogni tempo ba appresso a tutti gli nomini approvato la ragione, e la esperienza. La volontà d'Iddio principalmente, e dipoi la virtà dei Capitani, e del vostro efercito, vi ba data la maggior vittoria che avesse già sono melte età alcuno Principe Cristiano, ma tutto il frutto dell' avere vinto confiste nell'ufare la vittoria bene, e il non fare que-Sio è tanto maggiore infamia che il non vincere, quanto è più colpa l'effere ingannato da quelle cofe che fono in potestà di chi s'inganna, che da quelle che dependono dalla fortuna: dunque tanto più è da avvertire di non fare deliberazione che vi abbia alla fine a dare appresso agli altri vergogna, appresso a voi medesimo penitenza, e quanto grave è l' impotenza di quello che fi tratta, tanto fi debbe procedere più circospetto, e fare maturamente quelle deliberazioni che errate una volta non fi pofono più ricorreggere, e ricordarfi che fe il Re fi libera non fi può più ritenere, ma mentre che è prigione è sempre in potestà vostra il liberarlo, nè dovrebbe la tardità dargli ammirazione, perchè se io non m'inganno è conscio a se medesimo quel che farebbe fe Cefare fuffe suo prigione. L' flata certo cosa grandistima a pigliare il Re di Francia ma chi considererà bene la troverà lenza comparazione maggiore a lasciarlo, nè sarà mai tenuto prudenza il fare una deliberazione di tanto momento fenza lungbiffime confulte, e fenza rivoltarfela infinite volte per la mente. Nè farei forse in questa sentenza se io · mi persuadesti che il Re liberato al presente, riconoscelle tanto benefizio con la debita gratitudine, e che il Papa, e oli altri d' Italia deponellero infieme col fospetto la cupidità, e l'affibizione : ma chi non conosce quanto sia pericoloso fondare una risoluzione tanto importante in su un presupposito tanto fallace, e tanto incerto; anzi chi considera bene la condizione, e i costumi degli nomini, ha più presto a giudicare il contrario, perchè di sua natura niuna cosa è più breve, ninna ha vita minore che la memoria dei benefizi, e quanto (ono maggiori , tanto più (come è in proverbio) si pagano con la ingratitudine, perchè chi non può, o non vuole scancellargii con la rimunerazione, cerca (pello di scancellargii,

o col dimenticarfegli, o col persuadere a se medesimo che non : fieno flati sì grandi, e quegli che fi vergognano di efferfi ridotti in luogo che abbiano avuto bifoguo del benefizio, si sdegnano ancora di averlo ricevuto, in modo che può più in loro l'odio per la memoria della uccessità, nella quale sono caduti, che la obbligazione per la considerazione della benignità che a loro è flata ufata. Dipoi di chi è più naturale la infolenza, più propria la leggerezza, che dei Franzesi? Dove è la infolenza, e la cecità, dove è la leggerezza non è cognizione di virtà, non giudizio di discernere le azioni di altri, non gravità da misurare quello che convenga a se stesso. Che aduuque si può sperare da un Re di Francia enfiato di tanto fasto, quanto ne può capire in un Re dei Franzefi, fe non che arda di fdegno, e di rabbia di essere prigione di Cesare, nel tempo che pensava di avere a trionfare di lui? Sempre gli farà innanzi agli occhi la memoria di questa infamia, ne liberato crederà mai che il mezzo di spegnerla sia la gratitudine , anzi il cercare sempre di esfervi superiore, persuaderà a se medesimo che voi l'abbiate lasciato per le difficultà del ritenerlo, non per bontà, o pen magnanimità: così è quafi sempre la natura di tutti gli nomini , così fempre è quella dei Franzefi, dai quali chi afpetta gravità, o magnamità afpetta ordine, e regola nuova nelle cose umane. In luogo adunque di pace, e di riordinare il mondo forgeranno guerre maggiori , e più pericolofe che le paffate , perchè la vostra riputazione farà minore, e l'efercito vostro che aspetta il frutto debito di tanta vittoria inganuato delle speranze sue non avrà più la medefima virtu, e vigore, nè le cofe vostre la medefima fortuna, la quale difficilmente sta con chi la ritiene, nou che con chi la scaccia. Nè sarà di altra sorte la bontà del Papa, e dei Veneziani, anzi pentiti di avervi lasciato conseguire la passata vittoria, cercheranno d' impedirvi le future, e la paura che banno ora di voi gli sforzerà a fare ogni opera di non avere a ritornare in nuova paura, e dove è in potestà vostra di tenere legato, e attonito ognuno, voi medefimo con una diffoluta bontà farete quello che gli farete sciolti, e arditi. Non so quale fia la voloutà d'Iddio, nè credo la sappiano gli altri, perchè si suole pur dire, che i gi# - .

1525.

i giudizj suoi sono occulti, e profondi. Ma se fi può congetturare da quello che tanto chiaramente fi dimostra, credo che sia favorevole alla vostra grandezza: non credo già che abbondino tante sue grazie a fine che voi le dissipiate da voi medefimo, ma per farvi superiore agli altri così in effetto, come fiate in titolo, e in ragione: però perdere sì rara occafione che Iddio vi manda, non è altro che tentarlo a farvi indegno della sua grazia. Ha sempre dimostrato la esperienza, e lo dimostra la ragione, che mai succedono bene le cose che depandono da molti, però chi crede con la unione di molti Principi spegnere gli Eretici, o domare gl' Infedeli, non fo fe misura bene la natura del mondo: sono imprese che bauno bisogno di un Principe sì grande che dia la regola agli altri, fenza questo fe ne tratterà, e farà per l'innanzi con quel successo che se n'è trattato, e fatto per l'addietro : per questo credo che Iddio vi mandi tante vittorie; per questo credo che Iddio vi apra la via alla Monarchia ... con la quale sola si possono fare sì santi esfetti, e meglio è che fi tardi a dare loro principio per fargli con migliori, e più certi fondamenti. Nè vi alieni da quella deliberazione il timore di tante unioni che si minacciano, perchè troppo grande è la occasione che avete in mano, nè mai fe le cose saranno beue negoziate, la madre del Re per la pietà materna, e per la necessità di ricuperare il figliuolo fi spiecherà dalle speranze di riaverlo da voi per accordo, ne mai i Principi d' Italia fi uniranno col governo di Francia, conoscendo che sempre sia in potestà vo-Ara col liberare il Re separarlo, anzi voltarlo contro a toro, bisogna stiano attoniti, e sospesi, e alla fine facciano a gara di ricevere le leggi da voi, ai quali sarà gloriofo ufare la clemenza, e la magnanimità quando le cofe restino in grado che e' non possano mancare di riconoscervi per superiore. Così l'ajarono Alessandro, e Cesare che furono liberali a perdonate le ingiurie, non inconfiderati a rimettersi da se stelli in quelle disseultà, e pericoli che a. vevano già superati. E' laudabile chi fa così, perchè fa cofa, che ha pochi esempi, ma peravventura imprudente chi fa queilo che non ha alcuno esempio. Però Cesare il parere mio è, che di questa vittoria si tragga più frutto che

fi può

A pud , e che percid il Re , trattandolo fempre con onori =-convenienti ai Re, fia condotto fe non fi può in Ifpagna, almena a Napoli: in risposta della lettera sua fi mandi a lui un uomo con benignissime paroles per il quale si propongano le condizioni della fua liberazione, tali che come particolarmente si potrà consultare siano premi degni di tanta vittoria. Così fermati questi fondamenti, e questi fini del vostro procedere, la giornata, e gli accidenti che si scoprirauno farà più presta, o più tarda la liberazione del Re , lo ftare in guerra , o in pace con gl' Italiani , ai quali si diano per ora buone speranze, e si augumenti quanto fi può il favore, e la riputazione delle armi con l'arte, e con la industria, per non avere a rentare ogni giorno di smove la fortuna, e Riamo parati ad accordare con quefto, o con quello, o con tutti infieme, o con nessuno, fecondo le occasioni configlieranno. Queste sono le vie, per le quali fempre sono camminati i savi Principi, e particolarmente quegli, che vi banno fondato tanta grandezza, i quali non banno mai gittato via gl' instrumenti del crescere, nè allentato quando P banno avuto propizio il favore della fortuna. Così dovete fare voi , al quale appartiene per giuffizia quello che in qualcuno di loro poteva parere ambizione . Ricordatevi Cefare che voi fiate Principe, e che è uffizio vostro di procedere per la via dei Principi, e che nessuna ragione, o divina, o umana vi conforta a omettere la opportunità di fare risorgere l'autorità usurpata, e oppressa dall' Impero, ma vi obbliga solamente ad avere animo, e intenzione di ricuperarla rettamente, e ricordatevi fopra tutto quanto fia facile a perdere le occasioni grandi , e quanto sia difficile ad acquistarle , e però meutre che si banno essere necessario di fare ogni opera per ritenerle , ne fondarfi in fulla boutà ,o in fulla prudenza dei vinti, poiche il mondo è pieno d' imprudenza, e di malignità, e giudicando che, o dalla grandezza vostra, o da nessuno altro mezzo fi ba a difendere la Religione Cristiana, non mancate accrescerla quanto si può, non più per interesse dell' autorità, e gloria vostra, che per servizio d' Iddio, e per zelo del bene universale.

Imposibile farebbe esprimere con quanto favore di tutto

tutto il Configlio fosse udito il Duca di Alva avendosi già ciascuno proposto nell'animo l'Impero di quasi tutti i Cristiani, però non fu alcuno degli altri che senza replica non confermafie la medetima fentenza provandola ancora con Cesare più presto sotto specie di non volere discostarsi dal configlio dei suoi, che con dichiarare quale fosse per se

Francia i Caberazione -

riere di Cefare stessa la sua inclinazione. Spedì adunque Beuren Camerieporta al Redi re intimo, e molto accetto a notificare ai Capitani la sua pitali della li, deliberazione, e a visitare in suo nome il Re di Francia. e a proporre le condizioni, con le quali poteva ottenere la liberazione, il quale fatto il cammino per terra, perchè la madre del Re, acciocchè più comodamente si potessero trattare le cose del figliuolo non impediva più il transito agli uomini, e ai corrieri che andassero, e venissero da

Francia per li-Lerarlo.

Cefare, ando insieme con Borbone, e col Vicere a Pizzichitone dov'era ancora il Re, gli offerse la liberazione, ma (a) con condizioni tanto gravi che dal Re furono udito V. al Re di te con grandissima molestia, perchè oltre alle cessioni delle ragioni quali pretendeva avere in Italia, gli dimandava la restituzione del Ducato di Borgogna come cosa propria: che al Duca di Borbone desse la Provenza: e per il Re d' Inghilterra, e per se altre condizioni di grandissimo momento. Alle quali dimande rispose il Re costantemente avere deliberato più presto morire prigione che di privare i figlipoli di parte alcuna del Reame di Francia ma che quando bene avelle deliberato altrimenti che in potestà sua non farebbe di efeguirlo, non comportando le antiche costituzioni di Francia che si alienasse cos' alcuna appartenente alla Corona senza il consentimento dei Parlamenti, e degli altri, appresso ai quali risedeva l'autorità di tutto il Reame, i quali erano consueti in casi simiglianti anteporre la

> (a) Vedesi che non tutti gli Scritteri fono fempre infermati della veridella vita del Pefcara, che Adriano Beureno Fiammingo, ch' era molto in grazia dell'Imperatore, portò lettere al Re Francesco umanissime, e condizioni molto gravi della pace, il che del tutto è contrario al luego qui notato, ma già che il Guicciardino registra le con-

dizioni, che veramente fono conosciute per gravi, e il Giovio non le pone, pof-fiamo credere, che quella pratica fia affai meno pervenuta a notizia del Go-vio con vetità, che del Guieciardino talchè non può del tutto effer vero, che al Re (come effo Giovio ferive) essendo in Pizzichitone, paresse di avere trovato l'Imperatore affai più umano della fua Iperanza.

falute universale all' interesse particolare delle persone dei Rè. Dimandaffingli condizioni che gli fossero possibili, perchè non potrebbero trovare in lui maggior prontezza, e a Riffello del Re congiugnersi con Cesare, e a savorire la sua grandezza, ne Capitoli della cesso di proporre condizioni diverse, non facendo difficultà diberazione. di concedere larghissimamente degli Stati di altri, purchè ottenesse la liberazione senza promettere dei suoi. La somma fu : offerirsi a pigliare per moglie la sorella di Cesare, ch' era restata vedova per la morte del Re di Portogallo. confessando di avere la Borgogna in nome di sua dote, nella quale succedessero i figliuoli che nascerebbero di questo che Conditioni of matrimonio: restituire al Duca di Borbone il Ducato che forte dal Re gli era stato confiscato, e aggiugnergli qualche altro Stato, ell' Imperetee in ricompensa della sorella di Cesare, che gli era stata re per libepromessa, dargli la sorella sua restata nuovamente vedova per la morte di Alanson: sodisfare al Re d'Inghilterra con danari, e a Cesare pagarne per la taglia sua grandissima quantità: cedergli le ragioni del Regno di Napoli, e del Ducato di Milano : promettere di farlo accompagnare con armata di mare, e con esercito per terra quando andasse a Roma a pigliare la Corona dell'Impero, ch'era come promettere di dargli in preda tutta Italia. Con la quale forma di Capitoli Beuren ritornò a Cesare, e vi andò con lui Monfignore di Memoransi persona insino allora accettissima al Re, e il quale fu dipoi promosso da lui prima all' uffizio del Granmaestro, e poi alla dignità del Gran Conestabile di Francia. Ma venuta in Francia la nuova della rotta dell'efercito, e della cattura del Re, farebbe quasi impossibile immaginare quanta fosse la confusione, e la disperazione di tutti, perchè al dolore smisurato che dava il caso miserabile

del suo Re a quella nazione (a) affezionatissima naturalmen-

(a) Tanto è la nazione Franzolo per natura affezionata al fuo Re, che quali, come schiava, suole non pu-se effere sedele, ma riverire anco, e adorare il volto di lui, come se in quello fosse certa deità occulta, il che si legge nel Giovio, come in diver-si luoghi delle Istorie, così nel lib. 4. della vita del Pefcara , onde il Buon-

Tom. IV.

finio nel lib. 3. della quarta Deca feri-ve, che Michele Orfagh, Palatino di Ungheria, foleva dire, quando gli al-tri Baroni volevano cacciar del Regno il Re Mattia. Qualur que tu vedrai co-ronato con la Corona facra, ancorche fosse un Bue, enoralo, e a guisa di Re sacrosanto fagli ziverenza, e per tale tientelo.

te; e devotissima al nome Reale, si aggiugaevano infiniti

To del Re .

dispiaceri privati, e pubblici : privati, perchè nella Corte, on concla nobiltà pochiffini erano quegli, che non aveffero perduto nella giornapi figliuoli, fratelli, o altri congiunti, o amici non volgari : pubblici, per santa diminuzione dell'. Regno di Fran. autorità, e dello splendore di si glorioso Regno, cosa tanta fufione foffe più loro molefta, quanto più per natura fi arrogano, e prefumono di se medelimi, o perchè temevano, che tanta calamità non folle principio di rovina maggiore, trovandofi, prigione il Re, e con lui, o presi, o morti, nella giornata, i Capi del Governo, e quali rutti i Capitani principali della: guerra: disordinato il Regno di dinari, e oircondato da potentisfimi inimici, perchè il Re d'Inghilterra ancorchè avelle tenuto diverle pratiche, e dimofrato in molte cofe variazione di animo, nordimeno pochi glorni innarizi alla giornata esclusi tutti i maneggi) che aveva lavuti col Reaveva pubblicato di voler pallare in Francia; fe in Italia fuccedelle qualche profperirà petò era grande il timore che in tanta opportunità Cefare, ed egli non rompessero, la guerra in Francia, dove per non esfere altro, capo che una donna, e i piccoli figliuoli del Re, dei quali il primogenico non avea aficora finiti otto anni, el per avere loro seco il Duca di Borbone, Signore di tanta potenza, e autorità nel Regno di Francia, era pericololissimo ogni movimento che e' facessero. Ne alla madre in tanti affanni che aneva per l'amore del figliuolo, e per i pericoli del Regan; mancavano le passioni sue proprie, perche ambiziosa, e tengeillima del governo dubirava che allungandofi la liberazione del Re, e sopravvenendo in Francia qualche nuova difficultà non folle costretta cedere l'amministrazione a quegli che fossero deputati dal Regno, nondimeno in tanta perturbazione raccolto l'animo da lei, e da quegli che le erano più appresso soltre al provvedere più presto potettero le frontiere di Francia, e ordinare gagliarde prov-Malama Reg. visioni di danari, scrille Madama la Reggente per ordine, gente di Fran-cia malre del e in nome della quale si spedivano tutte le faccende, a Ce-Re Francesco. fare lettere suppliche voli, e piene di compassione, con introdurre, e poi follegitare di mano in mano quanto potette fe pratiche dell'accordo: per le quali anche poco dipoi libcra-

berato (e) Don Ugo di Moncada do mando a Cefare a offerire ohe il figliuolo rinunzierebbe alle ragioni del Regno 4 1525. di Napoli i e dello ! Stato di Milano, farebbe contento Den Ugo di che si vedesse di tragione a chi apparteneva tal Burgogna, Montada, lie in calo apparrenetie al Celare riconoscerla incluente di gione, va all' dote della forella, reflituire a Borbone lo Stato fuo con i Imperatore. mobili di grandissimo valore, e i frutti stati occupati dalla Camera Reale, dargli per donna la forella, e confentire che avesse la Provenza, se fosse giudicato avervi migliore ragione : le quali pratiche perché fossero più facili ; più che per avere volto l'animo ai pentieri della guerra, spedì Madama fubito in Italia a racconsandare at Papa u e ai Veneziani i la falute del figliuolo, offerendo, se per la sicurtà propr a volevano ristrignersi seco, e pigliare le armi contro a Celare, cinquecento lance, e grafia contribuzione di danari. Ma il principale fuo desiderio, e di tutto il Regab di Francia farebbe stato di mirigare l'animo del Re di laghilterra, giudicando, come era vero, che non avendo inimico lui, il Regno di Francia non aveffe a effere molestato, ma che se egli da un canto, dall' altro Cesare movessero le armi, avendo con loro Borbone, e tante occasioni che ogni cosa si empierebbe di difficultà, e di pericoli. Ma di questo cominciò presto a dimostrarsi a Madama qualche speranza, perchè se bene il Re d' Inghilterra avesse subito che intese la nuova della vittoria fatti segni grandiffimi di allegrezza, e pubblicato di volere patlare in Francia personalmente, mandati anche a Cesare Oratori per trattare, e follecitare di muovere comunemente la guerra, non-terra delidera dimeno procedendo in questo tempo col medelinio stile di effere arbiche altre volte aveva proceduto, nicerdo anche Madama "o delle difche gli mandaffe un uomo proprio, la quale lo spedi subito ii i Principi con ampliffime commissioni ulando tutte le sommissioni, e Grifiani.

arti possibili a mitigare l'animo di quel Re, il quale non

(e) Don Ugo di Montada era sta-so preso, come è seritto di sopra alla terra di Varagine, offendo rimasto in terra per fortuna di mare, e da Madame la Reggonce-fu mandato in lipagna , perciocchè fra tutti gli Spagauoli , egli più di ognuno fi era infinuato nella

grazia del Vicere Lanoia favoritifimo dell' Imperatore, e ediato per la vileà del fuo langue dai Baroni Spagnuoli, effendo egli prima gentil domatore di cavalli, e mueltro di gindchi. Giocio lib. 7. della vita del Petcam assessi di has a profile do not the own of a services

partendo dal configlio del Cardinale Eboracenfe pareva che avesse per fine principale di (4) diventare talmente cognitore delle differenze tra gli altri Principi, che tutto il mondo poteste conoscere dependere da lui il momento della somma delle cose: però e nel tempo medesimo offeriva a Cesare di passare in Francia con esercito potente, offeriva di dare perfezione al parentado conchiuso altre volte tra loro, e per levarne ogni scrupolo confegnare di presente a Cesare la figliuola che non era ancora negli anni uubili. Ma avevano queste cose non piccole difficultà, parte dependenti da lui medesimo, parte dependenti da Cesare non pronto a convenire con lui come era stato per il passato, perchè quel Re dimandava per se quasi tutti i premi della vittoria, la Piccardia, la Normandia, la Ghienna, e la Guascogna con titolo di Re di Francia, e che Cesare ancorchè i premi fosfero ineguali passasse personalmente in Francia partecipe egualmente delle spese, e dei pericoli. Turbava la inegualità di queste condizioni l'animo di Cesare, e molto più che ricordandofi che negli anni proffimi aveva nei maggiori pericoli del Re di Francia allentato sempre le armi contro a lui, si persuadeva non potere fare fondamento in quella congiunzione, ed essendo esaustissimo di danari, e stracco da tanti travagli, e da tanti pericoli, sperava potere conseguire più dal Re di Francia col mezzo della pace, che col mezzo delle armi, muovendosi in compagnia del Re d' Inghilterra. Nè era più appresso a lui in tanta estimazione in quanta foleva effere il matrimonio della figliuola, collocata ancora negli anni minori, e nella dote, della quale fi aveva a computare quel che Cefare aveva ricevuto in prestanza dal Re d' Inghilterra: anzi mosso dal desiderio di avere figliuoli, dalla cupidità dei danari, aveva inclinazione a congiugnersi con la 6 sorella di Giovanni Re di Portogallo

(a) Il Re Arrigo VIII. d'Inghil-terra, mentre ville, ebbe fempre la mira, come colui, che molto confidava ra, come collet, che motor conneava, mella grandezza, e potenza fua, a effere riputato l'arbitro della pace, e della guerra, però effendofi l'anno 1520. abboccato in Ficcardia ad Andrea col Re Francesco di Francia, fece vedere la fus impresa di un Arciero Inglese col

fuperho morto a ciò applicaro, che di-

ceva, Cui adbaeree, priceff. Vedi il Gre-nio net lib. 10, delle Istorie. (b) Si congiunse Carlo V. con la figliuola, e non con la forella del Re di Portogallo, che fu chiamata Isabel-la, la quale andè a lui ai 3- di Mar-10 1516.

di età nubile, e dalla quale sperava ricevere in dote grandiffima quantità di danari, e molti ancora in caso facesse questo matrimonio, gliene offerivano i popoli fuoi defiderofi di avere una Regina della medesima lingua e nazione, e che presto procrease figliuoli. \* Aggiugnevasi che Cesare nonostante che avesse giurato al Re d'Inghilterra di non pigliare mai per donna altra che la figliuola fua, aveva maggiore inclinazione a congiungerii con la forella del Re di Portogallo. \* Per le quali cofe difficultandosi ogni giorno più la pratica tra l'uno e l'altro Principe, e aggiugnendosi la inclinazione, che ordinariamente aveva al Re di Francia il Cardinale Eboracense: le querele ancora che già palesemente saceva di Cesare, sì per gl'interessi del suo Re, come perchè gli pareva cominciare a effere disprezzato da Cesare, il quale folendo innanzi alla giornata di Pavia non mandargli mai se non lettere scritte tutte di sua mano, sottoscrivendosi il vostro figliuolo, e cugino Carlo, avuta quella victoria cominciò a fargli scrivere lettere, nelle quali non vi era più feritto di mano propria altro che la fottoscrizione, non più piena di titoli di tanta riverenza e sommissione, ma solamente con il proprio suo nome CARLO: le quali cose furono cagione che il Re d'Inghilterra raccolto con umanissime parole, e dimostrazioni l' uomo mandatogli da Madama la Reggente, e confortatola a sperar bene delle cose future, non molto poi alienato totalmente l'animo dalle Confederaniecose di Cesare contrasse confederazione con Madama con- ne tra Francia traente in nome del figliuolo, nella quale volle s'inferitse e lugbiherra. espressa condizione che non si potesse concedere a Cesare, eziandio per la liberazione del Re, cos' alcuna posseduta allora dal Reame di Francia. Questa su la prima speranza di falute che cominciasse ad avere il Regno di Francia, questo il principio di respirare da tante avversità, augumentato Capitani Cefe. poi continuamente per i progressi dei Capitani Cesarei in resin che flate Italia, i quali diventati infolentifimi per tanta vittoria, e prire h reje perfuadendosi che alla volontà loro avessero a cedere tutti pres in Italia. gli uomini, e tutte le difficultà, perderono la occasione di concordare con i Veneziani, contravvennero al Pontefice nelle cose gli avevano promesse, ed empierono lui, il Du-

1525.

.1525.

nuove turbazioni, le quali meffero finalmente Celare in neceffità di fare deliberazione precipitofa con perico lo grandiffino dello Stato fuo d'Italia, fe non aveile poruto più la fua antica felicità, e il fato malignillimo del Pontefice code certamente degnissime di particolare notizia, perchè di iaccidenti tanto memorabili s'intendano i contigli, e i fondamenti, i quali spesso socoulti, e divulgati il più delle volte in modo inolto lontano da quel che è vero. Non? aveva adunque il Pontefice capitolato appena col Vicere, che fonravvennero le offerte grandi di Francia per incirando alla guerra, e se bene rion gli mancassero all'effetto medetimo i conforti di molti, ne gli foile diminuita la diffideriza che prima aveva degl' Imperiali, deliberò di procedere in tutte le cose talmente che dalle azioni sue non aveffero cagione di prendere sospetto alcuno. Perciò subitolehe intefe iloVicere avere accerrato, e pubblicato Pappuntamento fatto in Roma, lo fece ancora egli pubblicare in San Giovanni Laterano fenza aspertare che prima fosse venuta la ratificazione promessa di Cesare, onorando per più efficace dimostrazione dell' animo suo la pubblicazione che fu fatta il primo dì di Maggio con la prefenza sua, e con la solonnità della sua incoronazione. Sollecito che i Fiorentini pagatfero i danari prometti, e stinterpose quanto potette, perchè i Veneziani appuntassero ancora loro con i Cefarei: ma da altra parte gli furono date da loro molté giuste cause di querelarii, perchè nel pagamento dei danari promessi non vollero accettare i venticinquemila ducati pagati per ordine suo dai Fiorentini, memtre fi trattava l'accordo, allegando il Vicere impudentemente, se altrimenti fosse stato promesso; essere stato facto fenza fua commissione, non rimostero i soldati del dominio della Chiefa, anzi empierono il Piacentino di guarnigioni. Chânte FIL. Alle quali cofe, che si potevano forse in qualche parte scuto dell' Impr. fare per la carellia che avevano di danari, e di alloggiamenti, aggiunfero che non solo nella mutazione dello Stato di Siena dettero fospetto di avere l'animo alieno dal Pon-

tefice, ma ancora dipoi comportarono, che i Cittadini del Liberini in Monte dei Nove fossero, mal trattati ; e spogliati dei boni Siena spoglia. loro dai Libertini, nonostante che molte volte lamentando-

fene

fene lui gli deffero foeranza di provvedervi i ma quello = che fopra ogni cofa gli fu modultiflino fu l'avere fubito: 1525. proftato il Vicero greechi al Duca di Ferrara e (1): dataglis speranza di non lo sforzare a lasciare Reggio, e Rubiera, ...... a di operare dhe Cefare piglierebbe in protezione la Stato fuog ancorche ogni giorno prometrelle al Pontefice che finito il pagamento del Piorentini lo farebbe reintegrare. di quelle terre, e che il Pontefice per follecitare l'effecto; e per ottenere che le genti fi levaffero dello Stato della: Chiefal mandalle a leri il Cardinale Salviati Legato ino in Cardinale Salviati Legato ino in Cardinale Salviati A Carlo Lombardia , e deputato Legaro a Cetare, al quate il Vicore di Langia Vidette intenzione di fargli refficaire Roggio con le armi i fer cere in nome il Duca ricufalle di farlo volontariamente, nondimeno gli del Papa. effecti non corrispondevano alle parele, cola che non ti potendo feulare con la meceffica dei danari, perchè maggiore qualità perveniva loro per la reffreuzione di quello, dava materia d'interpretare probabilmente procedere dat defides ziorche avellero della bullezza fua po di guadagnatti il Duis ca di Perrara, o perche e' fi andallero continuamente preparando alla oppressione d' Italia Davano queste cole sospezione, e molestiandi animo quali incredibile al Pontefice. ma molto maggiore il parerghi non offere da quelle leperav zioni diversa la mente di Cesare, il quale avendo mandato al Pontefice le lettere della ratificazione, e della confederale zione fatta in fuo nonie dal Vicere, differiva di carificare i tre articoli sipulati separaramente dalla capitolazione, allegando che quanto alla restituzione delle terre tenute dal Duca di Ferrara, (b) non aveva facultà di pregindicare alle ragioni dell' Impero, nè sforzare quel Duca, che afferiva tenerle in feudo dall'Impero, e però offeriva che questa differenza si trattasse per via di giustizia, o di amicabile com-

pofizione, e s' intendeva che il defiderio fuo farebbe frato che le restassero al Duca sotto la investitura sua, per la quale d sign le lettern nella tern till ta brosen a libera alla nor is del P. II e che le 12 f di cir di ce l Ce-

(a) Il Gierie nel libe, 7, della virea del Pefeara lafeio ferito, che il Vicere aveva vauo danri dal Due da fertiara, per non coffigiento a rendere al 
Papa Reggio e Rubera:

Reggio e Rubiera. dintore, che questa differenza fi met-

apposta nel contratto che aveva fatto con Adriano. Allegaratifica i tre va essere stato impertinente convenire con i ministri suoi orticoli, sipa- sopra il dare i sali al Ducato di Milano, perchè il dominio rati dalla capitalazione, e utile di quel Ducato per la investitura concessa, benchè non fer qual ca- ancora confegnata, apparteneva a Francesco Sforza, e però che il Vicere non si era obbligato semplicemente nell' articolo a farlo obbligare a pigliargli, ma a curare che e' confentisse: la quale promessa per contenere il fatto del terzo era notoriamente, quanto all' effetto dell' obbligare, o fe, o altri, invalida, e nondimeno che per defiderio di gratificare al Pontefice avrebbe procurato di farvi confentire il Duca, se non fosse satto interesse non più suo, ma alieno, perchè già il Duca di Milano in ricompensa degli ainti avuti dall' Arciduca aveva convenuto di pigliare i fali da lui. e pure che s' interporrebbe, perchè il fratello ricevendo ricompensa onesta di danari consentisse non in perpetuo, come diceva l'articolo; ma durante la vita del Pontefice. Nè ammetteva anche l'articolo delle cose beneficiali, se con quello che si esprimeva nelle investiture non si congiugneva quel che folle stato offervato dai Rè suoi antecessori. Per queste difficultà ricusò il Pontefice di accettare le lettere della ratificazione, e di mandare a Cesare le sue, dimandando che poichè Cesare non aveva ratificato nel termine dei quattro mesi secondo la promessa del Vicere, fossero restituiti ai Fiorentini i centomila ducati, alla quale dimanda si rispondeva più presto cavillosamente, che con saldi sondamenti. La condizione della restituzione dei centomila ducati non essere stata apposta nello istrumento, ma promessa per un articolo da parte dagli agenti del Vicere con giuramento, nè riferirsi alla ratificazione della confederazione, la quale Cesare aveva nel termine dei quattro mesi ratificata, e mandatone le lettere nella forma debita. Perveniva anche alla notizia del Pontefice che le parole di tutta la Corte di Cefare erano piene di mala disposizione contro alle cose d'Iralia, e seppe anche che i Capitani dell' esercito suo cercavano di persuadergli che per assicurarsi totalmente d' Italia era bene fare restituire Modana al Duca di Ferradi Firenze, di Siena, e di Lucca, come di terre appartenenti all'Impero, però trovandoli pieno di ansietà, e di fospetto, ma non avendo dove potersi appoggiare, e sapendo che i Franzeli offerivano a dargli Italia in preda. andava per necessità temporeggiando, e simulando. Trattavasi in questo tempo continuamente l'accordo tra i Veneziani, e il Vicere, il quale oltre al riobbligargli alla difesa in futuro del Ducato di Milano dimandava per soddisfazione della inosservanza della confederazione passata groffiffima fomma di danari. Molte erano le ragioni che inclinavano i Veneziani a cedere alla necessità, molte che in contrario gli confortavano a stare sospesi, in modo che i configli loro erano pieni di varietà, e d' irrefoluzione : pure alla fine dopo molte dispute attoniti come gli altri per tanta vittoria di Cesare, e vedendosi restare soli da Pietre de Peogni banda, commessero all'Oratore suo Pietro da Pesa-seure Oratore ro, che era appresso al Vicere, che riconfermasse la lega di Vinezioni nel modo che era stato sitto appresso al Vicere. nel modo che era stata fatta prima, ma pagando a Cesa-cere di Napoli. re per soddisfazione del passato ottantamila ducati: ma instando determinatamente il Vicere di non rinnovare la confederazione, se non ne pagavano centomila, accadde come interviene spesso nelle cose che si deliberano mal volontieri, che in disputare questa piccola somma s' interpose tanto tempo, che ai Veneziani pervenne la notizia che il Re d'Inghilterra non era più contro ai Franzesi in quella caldezza, di che da principio si era teniuto, e già per avere ricevuto i pagamenti, erano stati licenziati tanti fanti Tedeschi dell'esercito Imperiale, che il Senato Veneziano afficurato di non avere per allora a effere molestato deliberò di stare ancora sospeso, e riservare in se più che poteva la facultà di pigliare quelle deliberazioni, che per il progresso delle cose universali potessero conoscere effere migliori. Queste cagioni oltre al desiderio che ne avevano avuto continuamente stimolavano tauto più l'animo del Vicere, e degli altri Capitani di trasferire la persona del Re di Francia in luogo sicuro, giudicando che per la mala disposizione di tutti gli altri, non si custodisle senza pericolo nel Ducato di Milano, però delibera-Tom. IV.

rono di condurlo a Genova, e da Genova per mare (4). ar 1525. Napoli, per guardarlo nel Castelnuovo, nel quale già si preparavano le abitazioni per lui : la qual cosa era sominamente molestissima al Re, perchè insino da principio aveva ardentemente desiderato di essere condotto in Ispagna, perfuadendoli, non fo fe per mifurare altri dalla natura fua medelinia, o pure per gl'inganni che facilmente si fanno gli uomini da fe stessi in quello che e' desiderano, che fe una volta era condotto al cospetto di Cesare di avere, o per la benignità sua, o per le condizioni che egli pensava di proporre a essere facilmente liberato. Desiderava e il medefimo, per amplificare la gloria fua, ardentemente il. Vicere, ma ritenendosene per timore dell' armata dei Franzesi andò di comune consentimento Memoransì a Madama la Reggente, e avute da lei fei galee fot-

gna prigione.

restituite, ritornò con esse a Portosino, dove era già condotta la persona del Re, le quali aggiunte a sedici galce di Cefare, con le quali avevano prima deliberato di condurlo a Napoli, e armatele tutte di fanti Spagnuoli, preso ai sette giorni di Giugno il cammino di Spagna, in tem-Re di Francis po che non folo i Principi d' Italia, ma tutti gli altri Caminato in Spa- pitani Cesarei, e Borbone tenevano, per certo, che il. Re si conducesse a Napoli, si condustero con prospera navigazione Pottavo giorno a Rofes Porto della Catalogna con grandistima letizia di Cesare, ignaro insino a quel giorno di questa deliberazione, il quale subito che ne ebbe notizia comandato che per tutto donde passava fosse ricevuto con grandissimi onori, commesse nondimeno insino a tanto che altro se ne determinasse, che fosse custodito nel-

tili di quelle che erano nel Porto di Marsilia, con promisfione che subito che e' fosse arrivato in Ispagna, sarebbero

(a) Tiene il Giorio, che fosse con-venzione segreta fra il Re Francesco, e il Vicere Lanoia, che si singesse di condurre il Re prigione a Napoli, ma che in varità doveste este condotto in Ispagna , così perchè il Re ciò desiderava. fecondo che quì è feritto, come perchè il Lannia temeva, che il Bor-bone, e il Pescara, che erano di gran-

de autorità presso i soldati, non gl' impedissero il viaggio, dovendo ancor eglino effere a parte principale di tanta gloria, dove con quelto atto a fe medefimo tutta l'arrogava: di che poi amendue, cioè Borbone, e il Pescara con l'Imperature gravemente fi querelarono. Vedi il lib. 7. della vita del Pefcara.

la Rocca di Sciativa apprello a Valenza, Rocca ufata anticamente dai Rè di Aragona per custodia degli uomini grandi, e nella quale era stato tenuto ultimamente più anni il Duca di Calabria. Ma parendo questa deliberazione inumana al Vicere, e molto aliena dalle promesse, che in Italia gli aveva fatte, ottenne per lettere da Cefare, che infino a nuova deliberazione fosse fermato in una villa vicina a Valenza, dove erano comodità di cacce, e di piaceri, nella quale poiche le ebbe sufficiente guardia collocato, lasciato con lui il Capitano Alarcone, il quale con- in compagnia tinuamente aveva avuta la sua custodia, andò insieme con dei Re di France Memoransì a Cefare a riferirgli lo Stato d' Italia, e le cofe trattate col Re infino a quel giorno, confortandolo con molte ragioni a voltare l'animo alla concordia con lui, perchè con gl' Italiani non poteva avere fedele amicizia, e congiunzione. Donde Cefare udito che ebbe il Vice- Francesco Re re, e Memoransì determinò che il Re di Francia fosse di Francia cucondotto in Castiglia nella Fortezza di Madril, luogo mol-forte nella to lontano dal mare, e dai confini di Francia, dove ono- Madril. rato con le cerimônie, e con le riverenze convenienti a tanto Principe, fosse nondimeno tenuto con diligente, e stretta guardia, avendo facultà di ufcir qualche volta il di fuora della Fortezza, cavalcando in fu una mula, nè confentiva Cefare di ammettere il Re al cospetto suo se prima la concordia non fosse o stabilita, o ridotta in speranza certa di stabilirsi, la quale perchè si trattasse per persona onorata, e che quasi fosse la medesima che il Re, fu foedito in Francia con grandiffima celerità Memoransi per far venire la Duchessa di Alanson, sorella Francia per la vedova del Re. con mandato fufficiente a convenire, e per- forella del Re. chè non avellero a oftare nuove difficultà fi fece poco poi tra Cefare, e il Governo di Francia tregga per tutto Dicembre proffimo. Ordinò ancora Cefare che una parfe delle galee venute col Vicere ritornaffero in Italia per condurre il Duca di Borbone in Ispagna, senza la presenza del quale affermava non voler fare alcuna convenzione, benchè per mancamento di danari si spedivano lentamente, e dimostrandosi molto disposto alla pace universale dei Cristiani, e volere in un tempo medefimo date forma alle cofe

d' Italia sollecitava con molta instanza il Pontesice, che ac-

.1525.

celerasse l'andata del Cardinale dei Salviati, o di altri con fufficiente mandato, al quale anche, essendo già deliberato di pigliare per moglie la Infanta di Portogallo, cugina fua carnale, e così congiunta feco in fecondo grado, spedì Lova al Pontefi- pes Urtado a dimandare al Pontefice la dispensa, essendosi to per la di- prima scusato col Re d' Inghilterra di non poter resistere Per la di Car- alla volontà dei popoli fuoi. Per il medefimo Lopes. il quale partì alla fine di Luglio mandò i privilegi della in-

Francesco vestitura del Ducato di Milano a Francesco Sforza con con-Sferza investi. dizione, che di presente pagasse centomila ducati, e si obbligasse a pagarne cinquecentomil' altri in varj tempi, e a pigliare i fali dall' Arciduca fuo fratello, e il medelimo portò commissione che dai fanti Spagnuoli in suora, i quali alloggiaffero nel Marchefato di Saluzzo, fi licenziaflero tutti gli altri, e che scicento uomini d'arme ritornassero nel Reame di Napoli, e gli altri rimanessero nel Ducato di Milano, Marchefe di e che del suo esercito fosse Capitano Generale il Marchese Pescara fatto di Pescara. Aggiunse Cesare a questa commissione che certi Imperatore in danari, quali aveva mandati a Genova per armare quattro

Caracche con intenzione di passare subito in Italia personalmente si convertissero nei bitogni dell'esercito, perchè deliberava di non partire per allora di Spagna, e che il Protonotario Caracciolo andafte da Milano a Venezia in nome di Cefare per indurre quel Senato a nuova confederazione, o almeno perchè ciascuno restasse certificato tutte le azioni fue tendere alla pace universale dei Cristiani . Ma l'andata del Re di Francia in Ispagna aveva dato grandisfima molestia al Pontefice, e ai Veneziani, perchè, poichè l'esercito Cesareo era assai diminuito, pareva loro che in qualunque luogo d'Italia si fermasse la persona del Re, che la necessità di guardarlo bene tenesse molto implicati i Cefarei, in modo che, o facilmente si potelle presentare qualche occasione di liberarlo, o almanco che la difficultà di

condurlo in Ispagna, e la poca sicurtà di tenerlo in Italia costrignesse Cesare a dare alle cose universali onesta forma. Ma vedutolo andare in Ispagna, e ch'egli medesimo ingannato da vane speranze aveva dato agl' inimici facultà di condurlo in ficura prigione, fi accorfero che tutto quello che si trattava era assolutamente in mano di Cesare, e che nella

cuno fondamento, donde augumentandoli ogni giorno la riputazione di Cefare fi cominciò ad aspettare da quella Corte le leggi di tutte le cose. Nè so se e' sosseminore il dispiacere ch' ebbero, benchè per diverse cagioni, il Duca di Bor- care di Napabone, e il Marchese di Pescara, che il Vicero senza saputa li perche aveloro avesse condotto il Re Cristianissimo in Ispagna: Bor- Re Fra serfeo bone perchè trovandoli per l'amicizia fatta con l'Impe-inspegna finratore scacciato di Francia aveva più interesse che nellun ta. altro d'intervenire a tutte le pratiche dell'accordo, e però si dispose a passare ancora egli in Ispagna, benchè essendo necessitato aspetrare il ritorno delle galee ch' erano andate col Vicere, tardò a partirsi più che non avrebbe delide- Marchase di rato, e il Marchefe cra fdegnato per la poca effimazio- ne mal fait, ne che aveva fatta di lui il Vicere, ma ancora mal con- faita del lui tento di Cesare, dal quale gli pareva che non fossero ri- peratore. conofciuti quanto fi conveniva i meriti fuoi, e le opere egregie fatte da lui in tutte le proffime guerre, e specialmente nella giornata di Pavia, della vittoria della quale aveva il Marchese solo conseguito più gloria che tutti gli altri Capitani, e nondimeno gli era paruto che Cefare con molte laudi, e dimostrazioni l'avesse riconosciuta affai dal Vicere, il che non potendo tollerare scriffe a Cesare lettere contumeliosissime contro al Vicere, lamentandosi di essere stato immeritamente tanto disprezzato da lui che non l'avesse giudicato degno di essere almeno conscio di una tele deliberazione, e che se nella guerra, e nei pericoli avesse riferito al consiglio, e arbitrio proprio la deliberazione delle cofe, non folo non farebbe stato preso il Re di Francia, ma subito che su perduto Milano l' esercito Cefarco, abbandonata la difefa di Lombardia, si farebbe ritirato a Napoli. Effere il Vicerc andato a trionfare di una vittoria, nella quale era notissimo a tutto l'esercito ch' esso non aveva parte alcuna, e ch'essendo nell'ardore della giornata restato senz' animo, e senza consiglio molti gli avevano udito dire più volte, noi fiamo perduti, il che quando negaffe, fi offeriva parato a provargliene fecondo le leggi militari con le armi in mano. Accresceva la mala con-

tentezza del Marchese, che avendo subito dopo la virto-

1525.

ria mandato a pigliare la (4) possessione di Carpi con intenzione di ottenere quella terra per se da Cesare, non era ammesso questo suo desiderio, perchè Cesare avendola conceduta due anni innanzi a Prospero Colonna affermava, che benchè mai ne avesse avuta la investitura, volere in benefizio di Vespasiano suo figliuolo conservare alla memoria di Prospero morto quella rimunerazione che aveva fatto alla virtù, e opere di lui vivo, la qual ragione ancorchè fosse giusta, e grata, e al Marchese doveslero piacere gli esempi di gratitudine, se non per altro perchè gli accrescevano la speranza che avessero a essere rimunerare tante sue opere, non era nondimeno accertata da lui, il quale come fentiva molto di se medesimo, giudicava conveniente che quello suo appetito nato da cupidità, e da odio implacabile che ei portava al nome di Prospero, fosse anteposto a ogni altro benchè giustissimo rispetto. Però e con Celare, e con tutto il configlio crano gravissime le sue querele, e tanto palesi in Italia i suoi lamenti, e con tale detestazione della ingratitudine di Cefare, che dettero animo ad altri di tentare nuovi difegni: donde a Cefare fe e' non penfava a occupare più oltre in Italia si presentò giusta cagione, anzi quali necessità di fare altri pensieri, e se pure aveva fini ambiziofi ebbe occasione di coprirgli con la più onesta occasione, e col più giustificato colore, che avesse saputo desiderare. Il che poichè fu origine di grandissimi movimenti è necessario che molto particolarmente si dichiari. La guerra che vivente Leone Decimo fu cominciata da lui, e da Cefare per cacciare il Re di Francia d'Italia, fu presa sotto titolo di restituire Francesco Sforza nel Ducato di Milano. benchè in esecuzione di questo, ottenuta la vittoria gli fosfe confegnata la obbedienza dello Stato, e il Castello di Milano, e le altre Fortezze, quando si ricuperarono, nondimeno essendo quel Ducato tanto magnifico, e tanto oppor-

tuno,

(a) Oltre la possessione di Carpi, che interches di Peterra piuttosto aspettava, che nen domandava, dice il Giovio nel lib. 7. della vita di lui, che egli aspettava similmente il Ducato di Sora, confine al suo Stato, premi possessione di Confine di Cuo Stato, premi possessione di Cuo Stato, premi prem

co degni per tante ferite ricevute; e che l'imperatore non voleva, che Arrigo Re di Navarra, fatto prigione dal Marchefe, fi rifcattaffe, defiderando egli di lafciarlo, e avere ottantamila ducart di taglia. nuno, non cessava il timore avuto nel principio da molti che Cefare afpiraffe a infignorirfene, interpretando che l' ostacolo potente che aveva del Re di Francia fossi cagione che per ancora tenelle occulta questa cupidità, perchè avrebbe alterato i popoli, che ardentemente defideravano France: • sco Sforza per Signore, e concitatali contro tutta Italia che non farebbe flara contenta di tanto fuo augumento. Teneva adunque Francesco Sforza quel Ducato, ma con grandiffima foggezione, e peli quafi intollerabili, perchè contistendo tutto il fondamento della difesa sua dai Franzest, in Celare, e nel suo esercito, era necessitato non solo a osfervarlo come suo Principe, ma ancora a stare sotroposto alla volontà dei Capitani, e gli bifognava fostentare quelle genti che non erano pagate da Cefare ora col dare loro danari, che si traevano dai sudditi con grandissime angheric, e difficultà, ora col lasciargli vivere a discrezione quando in una, quando in un'altra parte dello Stato, eccetto nella Città di Milano: le quali cose per se gravissime faceva intollerabili la natura degli Spagnuoli avara, e fraudolente, e quando hanno facultà di scoprire gl' ingegni loro, insolentissima: nondimeno il pericolo che fi correva dai Franzefi, ai quali i popoli erano inimicissimi, e la speranza, che queste cose avellero qualche volta finalmente a terminare, facevano tollerare agli uomini fopra le forze ancora, e fopra la loro pollibilità. Ma dopo la vittoria di Pavia non potevano i popoli più tollerare, che non continuando le medelime necessità, poichè era prigione il Re, continuaffero nondimeno le medelime calamità, e perciò dimandavano che di quel Dacato si rimovesse, o tutto, o la maggior parte dell'esercito. Il medefimo ardentemente defiderava il Duca non avendo intino allora fentito del dominare altro che il nome, e non manco perchè temeva che Cefare afficurato del Re di Francia, o non l'occupatte per se, o non lo concedeste a perfone, che da lui totalmente dependessero. Alla quale suspizione procreara dalla natura stessa delle cose davano non piccolo nutrimento le parole infolenti dette dal Vicere innanzi che conducesse il Re di Francia in Ispagna, e così dagli altri Capitani, e le dimostrazioni, che e' facevano di disprezzare il Duca, e di desiderare aperramen-

te, che Cesare l'opprimesse, e molto più che avendo 1525 . Cefare dopo molte dilazioni mandati in mano del Vicere i privilegi della investitura, egli offerendola al Duca aveva dimandato che per riftoro delle spese fatte da · Cesare per l'acquisto, e per la difesa di quello Stato, si pagassero in certi tempi (a) un milione, e dugento migliaia di ducati, peso tanto eccessivo che il Duca fu costretto ricorrere a Cesare, perchè si riducesse a quantità tollerabile. Ma queste difficultà facevano dubitare che le dimande sì esorbitanti fossero interposte per differire. Alle-

Francesco Sfor, necessità di Francesco Sforza, molte altre cagioni di aver-

za ha fossetto lo fatto giustamente sospettare, e particolarmente di avere re, e dei Capitani avevano ordinato di ritenertani Cofarci. lo, per il che egli chiamato dal Vicere a certa dieta aveva ricufato di andarvi fingendofi ammalato, e il medefimo aveva offervato in tutti i luoghi, dove esli potesfero fargli violenza, il qual fospetto, o vero, o vano che e' fosse, su cagione ch' egli vedendo che nello Stato di Milano non erano restate molte genti per ellere andata una parte dei fanti Spagnuoli prima col Vicere, e poi col Borbomolti finti ne in Ispagna, e perchè molti ancora arricchitisi per tante prede si crano alla sfilata ritirati in vari luoghi, considerando ancora la indegnazione grandissima, la quale si dimostrava nel Marchese di Pescara, voltato l'animo ad assicurarsi da questo pericolo entrò in speranza che con consentimento suo si potesse disfare quello esercito. Auto-Girolana Mo- re di questo configlio fu Girolamo Morone suo Gran Can-

garonfi poi da quegli, i quali fi sforzavano di scufare la

Spaganoli in Spagua .

rane perfinade celliere, e appresso a lui di somma autorità, il quale per Francefosfor, ingegno, cloquenza, prontezza, invenzione, ed esperienperiali.

a posti gl lin- za, e per avere fatto molte volte egregia refiftenza all' acerbità della fortuna, fu uomo ai tempi nostri memorabile, e sarebbe ancora stato più se queste doti fossero state accompagnate da animo più fincero, e amatore dell' onesto, e da tale maturità di giudizio che i consigli suoi

> (a) Ancorchè il Lanoia facesse così grave dimanda al Duca Francesco Sforza r concederli la investirura dello Stato di Milano, affarmava nondimeno, che

questa non si domandava vendita, perciocchè l'Imperatore aveva speso maggior fomma in acquillarlo . Vedi il Capella nel lib. 5. non foslero spesso stati più presto precipitosi, o impudenti, che onesti, o circospetti: costui odorando la mente del Marchele si conduste (a) con i ragionamenti seco tanto innanzi, che vennero in parole di tagliare a pezzi quelle genti, e di fare il Marchese Re di Napoli, purchè il Pontefice, e i Veneziani vi concorressero, al qual contiglio il Pontesice, essendo pieno di sospetto, e di ansietà, tentato per ordine del Morone non si mostrò punto alieno, benchè da altra parte non per scoprire la pratica, ma per prepararii qualche rifugio se la cosa non succedesse, avvertì sotto specie di affezione Cefare, che tenesse ben contenti i suoi Capitani. Mostraronsi i Veneziani caldissimi, e si persuadevano anche tutti che vi avesse a essere non manco pronta la madre del Re di Francia, la quale già si accorgeva che arrivato il figliuolo in Ispagna la sua liberazione non procedeva con quella facilità, che si erano immaginati. Non è dubbio che tali configli farcbbero facilmente fucceduti fe il Marchefe di Pefcara fosse in questa congiunzione contro a Pefcara ocent-Cesare proceduto sinceramente, il quale se da principio ci ta il trattato prestasse orecchi, o no, sono state varie le opinioni insino tra gli Spagnuoli, e nella Corte medefinia di Cefare, e i più calculando i tempi, e gli andamenti delle cofe hanno creduto ch'egli da principio concorrelle veramente con gli altri, ma che poi considerando molte difficultà che potevano forgere in progresso di tempo, e spaventandolo massimamente il trattare continuamente i Franzesi con Cesare, e dipoi la deliberazione dell'andara della Duchella di Alanfon a Cefare, facesse nuove deliberazioni. Anzi affermano alcuni avere tardato tanto a dare avviso a Cesare del trattarti in Italia cose nuove, che avedone già ricevuto avviso da Antonio da Leva, e da Marino Abate di Nagera va senopre il Commiffario nell' efercito Cefarco, non fi flava nella Cor- mattata a Gete senza ammirazione del filenzio del Marchese. Ma quel fare-

to

che fosse allora, certo è che non molto poi manda-(a) Il Giovio introduce nel lib. 7. detto Marchese per tirarlo in lega condella vita del Marchefe di Pefcara un troa Cefare . Vedi unche questo trattato bel parlamento, che il Morone fa a nel lib. 5. del Capella.

Tom. IV.

to (a) Giovambatista Castaldo suo uomo a Cesare, gli manifestò tutto quello che si trattava, e con consentimento suo Girvambatifia continuò la medefima pratica, anzi per avere notizia dei Caffuldo in no pensieri di ciascuno, e a tutti levare la facultà di potere chefe feopre la mai negare di avervi acconfentito, ne parlò da se medesicongiura a Gre mo col Duca di Milano, e operò che il Morone procu-

uo contro Cefare.

raile tanto che il Pontefice, il quale poco innanzi gli aveva dato in governo perpetuo la Città di Benevento, e con chi egli intratteneva grandissima amicizia, e servi-Principi Ita. tù, mandò Domenico Sauli con un Breve di credentiani conspira. za a parlargli del medesimo, le conclusioni che si trattavano erano: che tra il Papa, il governo di Francia, e gli altri d'Italia si facesse una lega, della quale fosse Capitano. Generale il Marchese di Pescara, e ch' egli avendo prima alloggiata la fanteria Sagnuola separatamente in diversi hoghi del Ducato di Milano, ne tirasse seco quella parte che lo volesse seguitare, gli altri con Antonio da Leva, che dopo lui era restato il primo dell'esercito, fossero svaligiati, e ammazzati, e che con le forze di tutti i Confederati si facesse per lui la impresa del Regno di Napoli, del quale il Papa gli concedesse la investitura. Alle quali cose il Marchese dimostrava di non interporte altra difficultà che il volere innanzi tentaffe altro effere bene certificato fe fenza maculare l'onore, e la fede sua potesse pigliare questa impresa in caso gli fosse comandato dal Pontesice, sopra che veniva in confiderazione a chi egli, ch'era uomo, e Barone del Reame di Napoli (6) fosse più obbligato a obbedire, o a Cesare, che per la investitura avuta dalla Chiefa aveva il dominio utile di quel Regno, o al Pontefice .

> (a) Giovambatista Castaldo è poi riuscito chiaro, e famoso Capitano di eferciti, massimamente in Ungherla, e in Transilvania per l'Imperatore Ferdi-nando. Leggi il Dolce nella vita di Ferdinando, Afeanio Centerio degli Ortensi nei fuoi Commentari delle cofe fatte in Transilvania, per tacere

> il Giovio, e altri.
> (b) Il Capella nel lib. 5. fcrive, che i Principi, mentre fi sforzavano di a-lienare il Pefcara da Cefare, acciocchè

non ricufalle per rifpetto della vergogna, e della mucchia del tradimento. gli mostrarono con l' autorità delle Leggi Canoniche, e Civili, che un Cictadino Napoletano, appartenendo le ragioni del Regno di Napoli alla Chiefa Romana, non pure poteva farlo fenza nota d' infamia, ma era obbligato ubbidire si comandamenti del Papa : e il Crovie dice, che fopra ciò fcriffero il Cardinale Accolti, e Angelo de Celis eccellentiffimi Dottori.

1525.

fice, che per efferne supremo Signore, aveva il dominio : diretto. Sopra il quale articolo, e a Milano per ordine di Francesco Sforza, e a Roma per ordine di Clemente ne furono segretissimamente, e con soppressio ne dei nomi veri fatti configli da eccellenti Dottori. Acc rescevansi queste speranze contro a Cesare per le offerte di Madama la Reggente, la quale giudicando che la necessità, o almanco il timore di Cefare fosse utile a quel che per la liberazione del figliuolo fi trattava con lui, follecitava il pigliare le armi, promettendo di mandare cinquecento lance in Lombardia, e concorrere alle spese della guerra eon somma grande di danari: nè cellava il Morone di confermare gli animi degli altri in questa tentenza, perchè oltre al dimostrare la facilità, che si aveva senza l'aiuto ancora del Marchese di Pescara di disfare quell'esercito, ch'era diminuito affai di numero, prometteva in nome del Duca se il Marchese non stelle fermo nelle cose trattate, fubito che gli altri disegni fossero in ordine, fare prigioni nel Castello di Milano lui, e gli altri Capitani, che vi andavano quotidianamente a consultare: le quali occasioni se bene parestero grandi, non sarebbero però state bastanti a fare che il Pontefice pigliasse le armi senza il Marchese di Pescara, se nel medesimo tempo intesa la provvisione mandata a Genova per armare le quattro Caracche, non avesse anche avuto indizio di Spagna della inclinazione di Cefare di passare in Italia: la qual cosa affligendolo maravigliosamente, e per le condizioni del tempo presente, e per la disposizione inveterata dei Pontesici Romani, ai quali niuna cola foleva effere più spaventofa, che la venuta degl' Imperatori Romani armati in Italia: desiderando di ovviare a questo pericolo, spacciò con confenso dei Veneziani segretamente in Francia per conchiudere le cofe trattate con Madama la Reggente, Sigifmon-

do Segretario di Alberto da Carpi uomo deftro, e molto SigifmondoSconfidato al Pontefice, il quale correndo la posta fu di gerenni di di notte da certi uomini di male affare (\*) ammazzato per cu-ammazzato.

G 2

pidità

(a) Il Capella mette in dubbio, mazzato, o ritenuto per la strada. se il Segretario Sigismondo sosse am-

pidità di rubare, appresso al Lago d'Iseo nel territorio Bresciano: il che ellendo stato occultissimo molti giorni non fa piccola la dubitazione del Pontefice, che e' non fosse stato preso segretamente in qualche luogo per ordinazione dei Capitani Imperiali, e forse del Marchese medesimo, il procedere del quale per le dilazioni, che interponeva, cominciava non mediocremente a effere fospetto. In questo stato delle cose sopravvenne la spedizione data da Cesare a Lopes Urtado,, il quale essendo ammalaro in Savoia, la mandò fubito per mello proprio a Milano con la parente del Capitanato nella persona del Marchese di Pescara, il quale per continuare nella fimulazione medefima con gli altri, dimostrò non essergli molto grata, ancorchè subito accertasse il Capitanato: e commissione ancora al Protonotario Caracciolo che andasse a Venezia in nome di Cesare, per indurre quel Senato a nuova confederazione, o almaneo per-FrancescoSfor. chè ciascuno restasse giustificato del desiderio che aveva za accetta la Cesare di stare in pace con tutti. Accettò Francesco Sforinvestificara del za, al quale era già cominciata infermità di non piccolo momento, la investitura del Ducato, e ne pagò cinquantamila ducati, ma non perciò pretermetrelle di continuare le pratiche medesime col Marchese. Varie sono state le opinioni se questa spedizione di Cesare sosse sincera, o artifiziofa, perchè molti credettero che avelle volto veramente l'animo ad afficurare gl'Italiani, altri dubitarono ch'egli per paura di nuovi movimenti volesse tenere gli uomini sospeti con varie sperenze, e andare guadagnando tempo col concedere la investitura, col dare in apparenza la commisfione del levare l'efercito, tanto grata a tutta Italia, ma che da parte avesse dato ai suoi Capitani ordinazione, che non lo rimovessero. Nè mancò dipoi chi credesse ch' egli avelle già notizia dal Marchele delle pratiche tenute col Morone, e però commettesse così, non per essere obbedito, ma per acquistare qualche giustificazione, e posare con queste speranze gli animi degli uomini insino a tanto gli paresse il tempo opportuno a eseguire i suoi disegni. Nelle quali dubietà effendo molto difficile il pervenirne alla vera notizia, massimamente non sapendo se nel tempo che Giovam-

laze .

bati-

batista Castaldo (e) mandato dal Marchese a significare il = trattato arrivò alla Corte, fosse ancora stato spedito Lopes 1525. Urtado: ma confiderato quali in molte cofe fiano poi flati i progressi di Cesare, e senza dubbio manco fallace il tenere , per vera la migliore, e più benigna interpretazione. Non ceffava intrattanto il Marchefe d'intrattenere con le speran- Marchefe dize medesime il Morone, e gli altri, e nondimeno differire Poscara trat-

con varie scase la esecuzione: alla qual cosa gli dette occa-nunte i Consione l'essere talmente aggravata in la infermità del Duca giurni contro di Milano, che si sece per tutti giudizio quasi certo della certo della fua morte, porchè pretendendo tutti i Capitani che in caso tale quello Stato ricadelle a Cesare, supremo Signore del feudo, non folo non gli fu lecito rimuovere l'efercito, ma ebbe necessità di chiamarvi di nuovo duemila fanti Tedeschi, e ordinare che ne stesse preparato maggiore numero, donde essendo nel Ducato di Milano i soldati tanto potenti, restava privato della facultà di dissolvergli, o di offendergli, dando speranza di eseguire i consigli della congiurazione come prima ne ritornalle la facultà, la quale mentre che si aspetta, pubblicando di volere procedere con rispetto grandiffimo col Pontefice levo dello Stato della Chicla le guarnigioni, delle quali egli fi querefava gravemente : Ma nel tempo medetimo per nuovo accidente fucceditto in Ifpagna Redi Francia si variarono quasi tutte le cose, perchè il Re di Francia in pericolo del. pieno di graviffimi difpiaceri, poichè se) in vano aveva des piacere di di fiderata la presenza di Cesare, si riduste per infermità soprava nimo. venutagli nella Rocca di Madril in tale estremità della vita,

che i medici deputati alla fua curazione fecero intendere a

(a) In questo atro di aver il Mar-chese di Pescara mandato alla Corte Giovambatista Castaldo a denunziare il trattato dei Principi Italiani contro a lui , dice il Giovio , che se si vorrà riguardare all' Imperatore, meftrò animo generofo, e costante; ma chi vor-rà por mente al Papa, peco sincero (b) Per la infermità di Francesco

Sforza dice il Capella, che tu dubbio, fe il Pescara volesse, per la merte di esso, restar Governatore di Milano, piuttofto che cercar dignità maggioa Cefare , tentaffe d'intendere i fegreri degli avverfari, e più agevolmente rompore i lor difegni.

(c) Il Giovio tiene quelta medelima opinione della cagion della infermità del Re Francesco; ma il Capellu ferive, che effendo andati in Spagna Madama Margherita forella del Re. e gli Oratori Franzesi per trattar la li-berazione di esso, il Re si aveva perfuafo di tornariene con effi in Francia : ma che non effendo fucceffo l' accordo, il Re per dolote cadde in così grave malattia.

in persona a confortarlo, e a dargli speranza della liberazione, Configlio del dove preparandosi di andare, il gran Cancelliere suo lo dissuafe, Gran Cancel dive preparation of annuale, it gran Cancelliere tuo to diffusie, liere dato a Cr. dicendo che l'onor fuo ricercava di non vi andare fe non fareinterno al con disposizione di liberarlo subito, e senza alcuna convenvifitare il Re zione, altrimenti effere una umanità non Regia, ma mercenaria, e un desiderio di farlo guarire non per carità della falute fua, ma mosso solamente da interesse proprio per non perdere per la sua morte la occasione dei guadagni sperati dalla vittoria, consiglio certamente memorabile, e degno di esser accertato da tanto Principe: nondimeno configliato diversamente da altri andò in poste a visitarlo. La visitazione su breve, perchè il Cristianissimo era già quali all' estremo, ma piena di parole grate, e di speranza certiffima come e' fosse sanato di liberarlo, e quel che ne fosse cagione, o (a) questo conforto, o che la gioventit fosse per se stella superiore alla natura della infermità, cominciò dopo quelta vifitazione ad alleggerirfi in modo che in pochi giorni restò liberato dal pericolo, ancorchè non ritornaffe fe non con tardità alla prima valetudine, Ma nè le difficultà che appavivano dell' animo di Cefare, nè le speranze date dagl' Italiani avevano impedita l'andata di Madama di Alanson in Ispagna, perchè miuna cosa era più difficile ai Franzeli che abbandonare le pratiche della concordia con quegli che potevano restituirgli il suo Re, niuna più facile a Cefare, che col dare speranza ai Franzesi, divertirgli dai penfieri del pigliare le armi, e con quelta arte tenere fospeli gl'Italiani in modo che non ardiffero di fare nuove deliberazioni, e così ora allentando, ora strignendo, tenere confusi, e implicati gli animi di tutti. Fu Madama di Alason ricevuta da Cesare con grate dimostrazioni, e speranze, ma gli effetti riuscirono duri, e difficili, perchè gli parlò il quarto di di Ottobre ricercandolo del matrimonio della forella vedova col Re, alla quale dimanda rispose Celare non poter farlo senza consentimen-

tanfen in Spagna .

> (a) Il Giovio, e il Capella attrita fatta, e alle speranze della libertà buiscono la cagione del miglioramento dategli da Carlo V. nel Re Francosco ammalato, alla viñ-

1525.

to del Duca di Borbone, le altre particolarità fi trattavano dai deputati dell'una parte, e dell'altra facendo Cefare offinatamente infranza, che come proprio gli fosse restituito il Ducato di Borgogna, i Franzesi non consentendo se non, o accertarlo per dote, o che giuridicamente si vedesse a quali dei due Principi apparteneva: nelle altre condizioni si sarebbero facilmente concordati, ma restando tanta discrepanza nelle cose della Borgogna, Madama di di Alanfon alla fine se ne ritornò in Francia, senz' avere prigione, alla riportato altro che ficultà di vedere il fratello, il quale alla fua forello. partita di lei diffidando già ogni di più della fua liberazione, si dice averle commello che per sua parte ricordasse alla madre, e agli uomini del Configlio, che penfassero bene al benefizio della Corona di Francia, non avendo confiderazione alcuna della persona sua, come se più non vivesse. Nè si troncarono perciò per la partita fua al tutto le pratiche, perchè vi rimafero il Presidente di Parigi, i Vescovi di Ambrone, e di Tarba, i quali infino allora l'avevano trattate, ma con leggieri speranze, non s'inclinando Cesare a condizione alcuna senza la restituzione della Borgogna, nè consentendo il Cardinale Sal-Re di concederla se non per ultima necessità. Arrivò in viati in Spaquesto tempo il Cardinale dei Salviati Legato del Ponte-gna, e fice alla Corte, dove ricevuto da Cesare con grandishmo onore trattava le sue commissioni, le quali principalmente contenevano la ratificazione degli articoli promessi dal Vicere confortando anche che al Duca di Milano fosse conceduta la investitura per la sicurtà comune: ma il Vicere medesimo dissuadeva la restituzione di Reggio, e di Rubiera, per i conforti, e fotto la speranza del quale il Duca di Ferrara desideroso di trattare per se medesimo appresso a Celare la causa sua, ottenuta dal Pontesice promesta, che per sei mesi non sarebbe molestato da lui lo Stato suo, si conduste insino ai confini del Regno di Francia con determinazione di passare più innanzi, ma negandogli Madama il falvocondotto se ne ritornò finalmente a Ferrara. Trattavasi ancora tra il Pontefice, e Cesare la causa della dispenfazione per poter fare matrimonio con la forella del Re di Portogallo, il quale Cefare, non ostante che al Re d'Inghilterra avesse già promesso con giuramento di non rice-

vere per moglie altra, che la figliuola, era determinato di contrarre: alla quale dispensazione concedere il Pontefice procedeva lentamente, essendogli persuaso da molti, che il desiderio di ottenere quella grazia renderebbe Cesare più facile ai desideri suoi nelle cose che si trattavano, o almeno effere cofa imprudente in caso si avesse a fare guerra feco dare facultà di accumulare tanti danari, quanti aceumulerebbe per mezzo di questo matrimonio: perchè il

lo Quinto .

Re di Portogallo gli offeriva in dote novecentomila ducati. togallo a Car- dei quali detratta quella parte che si aveva di accordo a compensare in debiti contratti con lui, si pensava gliene perverrebbero in mano almanco cinquecentomila ducati, oltre ai quattrocentomila ducati confentivano di dargli i fuoi popoli per quello ch' essi chiamavano servizio, quale cominciato anticamente dalla volontà propria dei popoli per soccorrere alle necessità dei suoi Rè era ridotto in ordinaria prestazione: offerivano obre a questi di donargli quattro tomil' altri ducati in caso desle perfezione a questo matrimonio, da altra parte il Pontefice non fapeva relistere alla importunità del Duca di Sella Oratore Celareo, perchè in lui era quati fempre ripugnanza grande dalla disposizione alla esecuzione, conciolia che alienissimo per sua natura dal concedere qualunque grazia dimandatagli, non fapeva anche difficultarle, o negarle costantemente: ma lafciando spesso vincere la volontà sua dalla importunità di quegli che dimandavano, e in modo che e pareva che il più delle volte concedelle più per paura, che per grazia, non procedeva in questo con quella costanza, nè con quella maestà, che ricercava la grandezza della sua dignità, nè la importanza delle faccende, che si trattavano. Così accadde nella dispensa dimandata che combattendo in lui da un canto la utilità propria, dall'altro la fua mollizie fearicò come spello era usato di fare addosto ad altri quello che a lui non bastava, non so se la fronte. o l'animo di follenere. Spedì per un Breve la dispensa nella forma dimandata da Cefare, e la mandò al Cardinale dei Salviati con commissione, che se le cose sue si rifolvevano con Cefare fecondo la speranza che aveva data di voler fare, subito che il Cardinale arrivasse alla Corte, gli desse il Breve, altrimenti lo ritenesse, commissione nella quale il ministro, come in suo luogo si dirà, non su nè più nervolo, nè più costante che fosse stato il padrone. Ma mentre che il Cardinale trattava le commissioni del Pontefice con Cefare ellendogli data continuamente speranza di defiderata spedizione succederono in Lombardia effetti molto diversi, perchè essendo il Duca di Milano alleggerito in modo della infermità che si teneva per certo che almanco fosse liberato dal pericolo di presta morte, deliberò il Marchese di Pescara, il quale per il Castaldo me- Pescara deli-

desimo aveva avuto commissione da Cesare di provvedere bera di lesar a questi pericoli, secondo che gli paresse più opportuno, si Ducato di d' impadronirsi del Ducato di Milano, sotto colore che ceste Sforze. il Duca per le pratiche tenute per il mezzo del Morone era caduto dalle ragioni della investitura, e che il feudo era ricaduto a Cesare supremo Signore. Però essendo il Marchese a Novara, benchè oppresso da non piccola infermità, e avendo una parte dell'efercito in Pavia, i Tedefchi alloggiati appresso a Lodi, le quali due Città aveva fatte fortificare, chiamò inaspettatamente a Novara il resto delle genti, che alloggiavano nel Piemonte, e nel Marchesato di Saluzzo, il quale quasi subito dopo la vittoria avevano occupato, fotto specie di voler compartire gli alloggiamenti per tutto lo Stato di Milano. Chiamò a Novara il Morone, nella persona del quale si può dire che consistesse la importanza di ogni cosa, perchè era certo che come egli fosse satto prigione il Duca di Milano spogliato di uomini, e di configlio non farebbe refistenza alcuna: dove se fosse libero, poteva dubitare che con l'ingegno, con la sperienza, con la riputazione difficultasse molto i suoi disegni. Era ancora necessario che Cesare avesse in potestà sua la persona del Morone, stato autore, e instrumento di tutte le pratiche per potere col suo processo giustificare le imputazioni, che si davano al Duca di Milano. Non è cosa alcuna più difficile a schifare che il fato, nessuno rimedio è contro ai mali determinati. Poteva già conoscere il Morone, che la pratica tenuta col Marchese di Pescara era vana, sapeva di essere in grandissimo odio appresso a tutti i soldati Spagnuoli, tra i quali già mol-Tom. IV.

te cose della sua infedeltà si dicevano: e che Antonio da

Leva pubblicamente minacciava di farlo ammazzare: non è credibile non considerasse la importanza della sua persona, che non vedesse in che grado si trovava il Duca di Milano inutile allora, e quasi come morto, tra loro già molti giorni innanzi era ogni cosa sospesa, e piena di sospezione, ognuno lo confortava a non andare, egli medefimo ne stette ambiguo, nondimeno, o avendo ancora occupato l'animo dalla fimulazione, e dalle arti del Marchese, o facendo fondamento nell' amicizia grande che gli pareva avere contratta con lui, o (e) confidandoli della fede, la quale disse poi avere avuta per una sua lettera, o per dire meglio tirato da quella necessità che strascina gli uomini che non vogliono lasciarsi menare, si risolvè di andare quasi a una carcere manifesta: cosa a me tanto più maravigliofa, quanto mi restava in memoria avermi il Morone detto più volte nell' esercito al tempo di Leone, non essere nomo in Italia, nè di maggiore malignità, nè di minore fede del Marchese di Pescara. Fu ricevuto da lui benignamente, e soli in camera parlarono delle prime pratiche, e di ammazzare gli Spagnuoli, e Antonio da Leva, ma in luogo, che Antonio, che dal Marchese era stato occultato dietro a un panno di arazzo udiva tutti i ragionamenti, dal quale partito che fu dal Marchefe, che fu il quartodecimo giorno di Ottobre, fu fatto prigione, e mandato nel Castello di Pavia, nel qual luogo andò il Marcherone è fatto se proprio a esaminarlo sopra quelle cose, che insieme avevaprigione a No- no trattate, ove il Morone messe in processo tutto l'ordine della congiurazione, accusando il Duca di Milano come con-Marchefe at fcio di ogni cofa, ch'era quello che principalmente si cervademande fa- va . Incarcerato il Morone, il Marchese, in mano del quale cesse al Duca erano prima Lodi, e Pavia, ricercò il Duca che (1) per si-

(a) Alla troppa fede, che il Mo-zone ebbe nel Marchese di Pescara, attribuifce il Capella la colpa dell'effer effo Morone fatto origione; perciocchè scrive, che il Marchese non lasciò cos' alcuna, che egli al Morone non prometresse, accioche andasse a trovar-lo, tal che esso non pensando, che un nome cupidiffimo di fama, e di one-re, fi avelle a macchiar di brutta nota d' infedeltà, e massimamente contro a lui, che gli era amiciffimo, an-

dò a trovarlo. (b) La domanda fatta dal Pefcara a Francesco Sforza delle Fortezze, e terre dello Stato, fu secondo che feri-

1525.

curtà dello Stato dell'Imperatore gli facesse consegnare Cremona, e le Fortezze di Trezzo, Lecco, e Pizichitone, che per effere in ful paflo di Adda fono tenute le chiavi del Ducato di Milano, promettendo avute queste (a) di non innovare più altro, le quali il Duca trovandoli ignudo di ogni cofa, abbandonato di configlio, e di speranza, gli fece subito confegnare: avute queste ricercò più oltre di essere ammesso in Milano, diceva per parlare seco, che gli fu consentito con la medefima facilità, ed entrato che fu in Milano gli mandò a fare instanza che gli facesse consegnare il Castello di Creniona, e che non ricercava il medefimo di quello di Milano, per non estere dimanda conveniente, poiche vi era dentro la fua persona, ma che dimandava bene che per ficurtà dell'esercito di Cesare il Duca consentisse che il Castello fosse serrato con le trincee. Dimandò ancora che gli desse in mano Gianangelo Riccio suo Segretario, e Po- Riccio Segreliziano Segretario del Morone, acciocchè fi potessero esa-tario di Franminare sopra le imputazioni che erano date a lui di avere esses Sferza. macchinato contro a Cefare. Alle quali dimande rispose il Duca, che teneva le Castella di Milano, e di Cremona in nome, e a instanza di Cesare, al quale era stato sempre sedeliffimo vaffallo, e che non le voleva confegnare ad alcuno se prima non intendeva la sua volontà, la quale per intendere chiaramente gli manderebbe fubito un uomo proprio, purchè il Marchese gli concedesse sicurtà di passare, e che non gli pareva onesto consentire di essere in questo mezzo ferrato in Castello, dalla quale violenza si difenderebbe in qualunque modo potesse. Avere bisogno per se di Gianangelo per ester' egli instrutto di tutte le cose sue importanti, nè effere per allora appresso a se altro ministro: e avere anche maggiore necessità di quello del Morone, per poterlo presentare innanzi a Cesare, e giustificare con queflo mezzo che nella infermità fua il padrone aveva fatto H :

ve il Capella, di quefto renore. Che il Duca dovelle a lui dar la Città, e i lueghi più forti, e che in nome dell' Imperatore gli guardaffe, atteso che conosciuta la sede di lui, e posati i sospetti, che si avevano del Papa. e dei Veneziari, tutto gli farebbe da

Cefare stato restituito, ed esso all' Imperatore ne farebbe ffato più grato, e accetto .

(a) Questa promessa di non inno-var più altro, dice il Capella, che dal Marchefe fn fatta al Doca più di una volta.

Pefcara

peratore .

in suo nome senza saputa sua molte spedizioni che gli potrebbero essere di carico, se con questo mezzo non giustisicasse la innocenza sua, e che le pratiche del Morone erano diverse, e separate dalle pratiche sue: l'effetto su che dopo molte repliche, e protesti fatti dall' uno all'altro per scrittura, il Marchele costrinse il popolo di Milano a giurare Bringe, il po- fedeltà all'Imperatore contro alla volontà sua, e con incredibile dispiacere di tutti messe per tutto lo Stato Usiziali

delta all' Im- in nome di Cefare, e cominciò con le trincee a ferrare il Castello di Cremona, e quello di Milano, nel quale il Duca con granditimi conforti, e speranza di soccorso datagli dal Pontefice, e dai Veneziani era risoluto di sermarsi, avendovi seco ottocento fanti eletti, e messevi quelle vettovaglie, che comportò la brevità del tempo. Nè mancò d'impedire quanto potette con artiglierie, che e' non si lavorasse alle trincee, le quali si lavoravano dalla parte di fuora col fosso più Iontano dal Castello, che non aveva fatto Prospero Colonna. Spavento, e ragionevolmente la occupazione del Ducato di Milano Italia tutta, la quale conosceva andarne in manifesta servitù ogni volta che Cesare sosse padrone di Milano, e di Napoli, e sopra tutti assisse il Pontesice ve-

to per infame .

dendo scoperte quelle pratiche, con le quali aveva trattato non folo di afficurare Milano, ma ancora di distruggere a l'esercito di Cesare, e torgli il Regno di Napoli. Al Mar-Pefcara nota- chefe di Pefcara conciliò forse grazia appresso a Cesare, ma nel cospetto di tutti gli altri eterna infamia, non solo perchè restò nella opinione della maggior parte, che da principio avelle avuto intenzione di mancare a Cefare, ma ancora perchè quando gli fosse stato sempre fedele, parve cofa di grande infamia, che avesse dato animo agli uomini, e allettatigli con tanta duplicità, e con tante fraudi a fare pratiche seco per avere occasione di manifestargli, e farsi grande dei peccati di altri procurati con le lulinghe, e con le arti sue. Difficultò questa innovazione la speranza della concordia, la quale si trattava per il Protonotario Caracciolo col Senato Veneziano, ridotta già in termine, che pareva propingua alla conclusione di rinnovare la prima confederazione con le medesime condizioni, e di pagare a Cesare per ricompensazione della omissione del passaro ottantamila ducati, escluso in tutto le dimande di contribuire in futuro con danari. Ma il caso sopravvenuto di Milano empiè quel Senato di grandissima perplessità, essendo da una parte molestissimo restare soli in Italia contro a Cesare con pericolo, come minacciava il Marchefe di Pefcara, di voler fare, che la guerra non li trasferille nel loro dominio, e già ne appariva qualche preparazione, da altra parte non manco, conoscendo di accrescere col loro accordo la facilità a Cefare d'intignorirsi totalmente di quel Ducato, il quale aggiuntogli a tanti Stati, e a tante altre opportunità, era la scala di soggiogare loro con tutto il resto d' Italia: nè cessava di persuadegli al medesimo efficacemente il Vescovo di Baiosa mandato da Madama la Reggente per trattare la unione sua con gl'Iraliani contro a Cesare, nel quale frangente le consulte loro erano spesse, ma dubbie, e piene di varie opinioni, e se bene l'accettare l'accordo fosse più conforme alla consuerudine loro, perchè rimoveva i pericoli presenti, donde potevano sperare nella lunghezza del tempo, e nelle occationi che possono aspettare le Repubbliche, le quali a comparazione dei Principi sono immortali, pure pareva anche loro troppo importante che Cefare fi confermatie nello Srato di Milano, e che i Franzesi reflassero esclusi di ogni speranza di avere alcuna congiunzione in Italia: però determinati finalmente di non si obbligare a cos' alcuna risposero al Protonotario Caracciolo Veneziani che che i progressi loro passati facevano fede a tutto il mon- Corlo V. cirdo, ed egli ancora che si era trovato a conchiudere la con- ca le domande federazione, ne era buono testimonio, quanto avessero sempre desiderato l'amicizia di Cesare, col quale si erano collegati in tempo che l'accostarsi loro ai Franzesi sarebbe stato come sapeva ciascuno di grandissimo momento, e che sempre avevano perseverato, e ora più che mai perfeveravano nella medelima disposizione, ma che di necessità gli teneva sospesi il vedere, che in Lombardia si fosse satta innovazione di tanta importanza, e massimamente ricordandosi. che e la confederazione loro con Cefare, e tanti altri movimenti, che si erano fatti a questi anni in Italia, non avevano avuto altro fine che il volere che il Ducato di Milano fosse di Francesco Sforza, come fondamento prin-

cipale

1525

cipale alla libertà d'Italia, e alla sicurtà, e però pregare Sua Maestà, che mantenendo in questo caso se medetima, e la fua bontà, volesse rimuovere questa innovazione, e stabilire la quiete d'Italia, come era in potestà sua di fare, perchè gli troverebbe sempre dispostissimi, e con l'autorità, e con le forze a feguitare questa santa inclinazione, nè gli darebbero mai causa, che da loro avesse a desiderare uffizio alcuno così al proposito del bene universale, come degl' interessi suoi particolari: la quale risposta, essendo senza speranza alcuna di conclusione, non partori però rottura di guerra, perchè, e l'aggravare tutto giorno la infermità del Marchese di Pescara, e il desiderio d'intignorirsi prima di tutto lo Stato di Milano, e di stabilire bene quello acquisto, e il volere prima Cesare risolvere tante altre cose, che aveva in mano, non lasciava dare principio a impresa di tanto momento. Era in questo tempo arrivato Borbone, il quale arrivò il quintodecimo giorno di Novembre alla Corte di Cesare, circa il quale non merita di essere preterito con filenzio, che benchè da Cefare fosse ricevuto con tutte le dimestrazioni, e onori possibili, e carezzato come cognato, Borbone alla nondimeno che tutti i Signori della Corte foliti, come Corse dell', [m. fempre accade, a feguitare nelle altre cose l'esempio del suo perstere abbor. Principe, l'abborrivano come persona infame, nominandolo

alloggiaroi Rerbone .

traditore al proprio Re, anzi uno di loro ricercato in nome di Cefare che confentisse che il suo palazzo gli fosse Riffold ma- conceduto per alloggiamento, rispose con grandezza di anignanima di un mo Castigliana: non potere dinegare a Cesare quanto voleva, figliane all ma che fapesse, che come Borbone se ne fosse partito, l'ab-Imperatore, che brucerebbe come palazzo infetto dalla infamia di Borbone, e indegno di estere abitato da uomini di onore. Ma gli onori fatti da Cesare al Duca di Borbone accrescevano la diffidenza dei Franzesi, i quali per questo, e più per il ritorno fenza effetto di Madama di Alanfon sperando poco nell' accordo, ancorchè continuamente per uomini propri che avevano appresso a Cesare si praticasse, instavano quanto potevano di fare la lega col Pontefice, a che interfenivano i conforti, e l'autorità del Re d'Inghilterra, le spesse, ed efficaci instanze dei Veneziani, e si aggiunse una opportunità senza dubbio grande, che in questi giorni, che fu al principio di Dicembre, morì il Marchese di Pescara, forse per = giusto giudizio di Dio, che non comportò, ch'egli godesse il frutto di quel seme, che aveva seminato con tanta ma- Marches di lignità. (4) Era costui di Casa di Avalos di origine Cate- Pescara muore lano, i maggiori suoi erano venuti in Italia col Re Alfonso di Aragona, che primo di quella Cafa acquistò il Reame di Napoli: e cominciando dalla giornata di Ravenna, nella quale ancora giovanetto fu fatto prigione, era intervenuto in tutte le guerre, che avevano fatte gli Spagnuoli in Italia, in modo che giovane di età, che non pallava trentafei anni, era già vecchio di esperienza, ingegnoso, animoso, molto follecito, e molto astuto, e in grandissimo credito, e benevolenza appresso alla fanteria Spagnuola, della quale era stato lungamente Capitano Generale, in modo che, e la vittoria di Pavia, e già qualche anno tutte le onorevoli fazioni fatte da quello efercito erano principalmente fuccedute per il configlio, e per la virtù fua: Capitano certamente di valore grande, ma che con artifizi, e simulazione sapeva assai favorire, e augumentare le cose sue : il medesimo altiero, infidiofo, maligno, fenz' alcuna fincerità, e degno, come spesso diceva desiderare, di avere avuto per Patria più presto Spagna, che Italia. Confuse adunque assai la (4) morte sua quello esercito, appresso al quale egli era in tanta grazia, e riputazione, e agli altri dette speranza di poterlo molto più facilmente opprimere, poichè gli era mancato un Capitano di tale autorità, e valore: però appresso al Pontefice erano tanto più calde, e importune le instanze di coloro, che desideravano che la lega si facesse, ma non erano minori le sue sospensioni, e debitamente, perchè da ogni parte combattevano ragioni efficacissime, e da tenere confuso ogni uonio ben caldo, e deliberato,

(a) Il Giovie nel lib. 1. della vita del Pescara, al principio, dice queste parole della famiglia Davala, e del Marchese. Nacque Don Ferrando della famiglia Davala in Castiglia la vec-ehia presso Toledo, piuttoste antica, che illustre: con quel che segue, trat-tando con chi, e quando venisse Don Ignico in Italia .

(b) Mort il Pefcara ( come dice il Giovio ) per la lunga tifichezza, e per il continuo bere acqua, e per le mol-te fatiche, e vigilie softenute in guerra. Fu fepolto in Milano a 30. di Novembre 1525. e poi fu portato a Na-poli, e fu sepolto in San Domenico.

non.

non che Clemente, che nelle cose sue procedè sempre tardo, 1525. e sospeso. Non si aspettava più da Cesare deliberazione alcuna che assicurasse Italia: vedevasi attentissimo a pigliare il Castello di Milano, quale preso, tutti gli altri, e il Papa massimamente, che aveva lo Stato debole, e posto in mezzo della Lombardia, e del Regno di Napoli, gli restavano manifestamente in preda, e presupposto che in facultà sua fosse di opprimerlo, era molto dubirabile, che e' l'avesse a fare, o per ambizione, che è quasi naturale agl'Imperatori contro ai Pontefici, o per afficurarfi, o per vendicarsi trovandosi come era credibile pieno di sdegno, e di diffidenza per le pratiche tenute col Marchese di Pescara, e se la necessità di provvedere a questo pericolo era grande, non parevano anche leggeri i fondamenti, e le speranze di poterlo fare, perchè, o il rimedio aveva a succedere per mezzo di una lega, e congiunzione si potente, o sì aveva a disperarsene in eterno. Prometteva il governo di Francia cinquecento lance, e ogni mese mentre durava-la guerra quarantamila ducati, con i quali si ragionava soldare diecimila Principi d' I. Svizzeri. Disegnavasi che il Papa, e i Veneziani mettessero

Lefare.

no di collegars insieme mille ottocento uomini d' arme, ventimila fanti, e infieme contro duemila cavalli leggieri : uscissero i Franzesi, e i Veneziani in mare con una grossa armata per assaltare o Genova, o il Reame di Napoli: prometteva Madama la Reggente di rompere subito con potente esercito la guerra alle frontiere di Spagna, acciocchè Cesare fosse impedito a mandar gente, e danari per la guerra d'Italia, l'esercito restato in Lombardia non era grosso, non aveva Capitani dell' autorità foleva, essendo morto il Marchese, e Borbone, e il Vicere di Napoli in Ispagna: non vi era modo di danari, non abbondanza di vettovaglie: i popoli inimicissimi per il desiderio del suo Duca, e per le intollerabili esazioni, che si facevano dai soldati, e nella Città di Milano, e in tutto lo Stato: il Castello di Milano, e di Cremona in mano del Duca: e i Veneziani davano speranza che anche il Duca di Ferrara entrerebbe in quella confederazione, purchè Clemente si contentasse di concedergli Reggio quale a ogni modo posledeva. Da altro canto faceva difficultà l'astuzia, la virtù degl' inimici, l'essere soliti a sta-

1636

re lungamente, quando era necellario, con pochi danari, e a tollerare molti disagi, e incomodità: le terre nelle quali erano fortificate, e la facilità, per effere terre in piano da poter anche meglio ripararle, e fortificarle, nelle quali poterli intrattenere tanto che gli venille foccorso di Germania, di qualità da ridurre tutta la guerra alla fortuna di una giornata: le genti della lega non poter eslere altro che genti nuove, e di poco valore a comparazione di quell' efercito veterano, e nutrito in tante vittorie: aversi difficultà di Capitano Generale, non avendo il Marchese di Mantova, che allora era Capitano della Chiefa, spalle da sostenere tanto peso: nè potendo sicuramente commettersi alla fede del Duca di Ferrara, nè (e) di quello di Urbino, che avevano ricevuto tante offese, nè potevano esfere contenti della grandezza del Pontefice: tagliare male di fua natura le armi della Chiefa, tagliare medefimamente male le armi dei Veneziani, e se ciascuna male separata, e da per se, quanto peggio accompagnate, e congiunte insieme? Negli eserciti delle leghe non concorrere mai le provvisioni in un tempo medelimo, e tra tante volontà, dove fono vari intereffi, e vari fini nascere facilmente disordini, sdegni, dispiaceri, e distidenze, e almanço non vi effere mai ne prontezza a feguitare gagliardaniente quando si mostra benigno il favore della fortuna, nè disposizione da resistere costantemente quando si volge il disfavore, ma quello che fopra tutto causava in questa deliberazione difficultà grandissima, e timore era il sospetto che i Franzesi ogni volta che Cesare vedendosi strignere, offerisse di liberare il loro Re, non solo abbandonattero la lega, ma ancora l'aiutassero contro ai Collegati, e se be-Tom. IV.

(a) Vedefi nondimeno, che quetti difcorti, da qualtuque fi foffero farti, non avevano real fondamento di veriti, non avevano real fondamento di veriti, mon avevano real fondamento di veriti, maffinamento i quello, che apparreheva zill'aver per fofpetro la fede di Francico Maria Duca di Urlino; perciecche effendo Genetale dei Veneziani, utto il giverno golgi efferti della Lega utto il grando degli efferti della Lega colletta della Lega differa utmo eguale a lui di flata, di suoti di contra della contra della

to in pregiudizio del Duca in quella liboria è lettu) (ferific Giovanni Simenti, che il rovo à quei kempi, e a quelle del composito del compos

ne il Re d'Inghilterra obbligava per loro la fede sua che e' non si accorderebbero, e si trattava che dessero in Roma, in Firenze, o in Venezia ficurtà di pagamenti per tre mefi, nondimeno non si trovava mezzo alcuno di afficurare da questa sospezione, perchè non avendo esti altro fine che la ricuperazione del Re; ed essendo notorio che e'non avevano inclinazione alla guerra, fe non quando non aveyano speranza dell' accordo, pareva verifimile che ogni volta che Cefare volesse consentirlo loro, preporrebbero la concordia feco a ogni altro intereffe, e rispetto, anzi si conosceva che quanto fossero maggiori gli apparati, e le forze della lega, tanto più inclinerebbe Cesare ad accordare col Re di Francia, e però pareva pericolofulimo partito collegarsi a una guerra, nella quale le provvisioni potenti dei Confederati potessero così nuocere come giovare. Combattevano il Pontefice da ogni parte con queste ragioni gl'Imbasciatori, e agenti dei Principi, ma non manco i ministri suoi medelimi, perchè la casa, e il configlio suo era diviso, dei quali ciascuno favoriva, la propria inclinazione con tanto minore rispetto, quanto era maggiore l'autorità che si avevano arrogata con lui, ed egli infino a quel tempo afluefattofi a lasciarii in gran parte portare da coloro, che avrebbero avuto a obbedire ai cenni fuoi, nè effere altro che ministri, ed efecutori della volontà, e ordini del padrone: per intelligenza di che, e di molte altre cose che occorsero, è necessario di-Leone portò la chiarare più da alto. Leone che portò la prima grandezza

prima grondes. Ecclefiastica nella Casa dei Medici, e con l'autorità del Cardei Medici .

sa nella Cafa dinalato sostenne tanto se, e quella famiglia caduta: di luogo eccelfo in forma declinazione, che potettero aspestare il ritorino della prospera fortuna, fu uomo di somma liberalità, se però si conviene questo nome a quello spendere eccessivo, che paffa ogni mifura : in coffui affunto al Pontificato appari tanta (e) magnificenza, e splendore, e animo veramente Reale che e' sarebbe stato maraviglioso, eziandio in uno, che sosfe per lunga successione disceso di Rè, o d' Imperatori:

> (a) La magnificenza di Papa Leoneapparve massimamente il giorno della fua coronazione, nel quale per gli ap-parati fontuofi, per i danari gettati dai

tesorieri al' popolo, e per altre spese farte, fu confellato, che quella pompa costò al Papa centomia ducati. Guaro nel lib. 3. della vita di ello.

ne

1525.

ne folo profusifimo di danari, ma di tutte le grazie, che fono in potestà di un Pontefice, le quali conduceva sì fmifurutamente, che saceva vile l'autorità spirituale, disordinava lo stile della Corte, e per lo spendere troppo si metteva in necessità di avere sempre a cercare danari per vie straordinarie. A questa tanta facilità era aggiunta una profondiffima fimulazione, con la quale aggirava ognuno nel principio del suo Pontificato, e lo fece parere Principe ottimo, non dico di bontà Apostolica, perchè nei nostri corrotti costumi è landata la bontà del Pontesice quando non trapalla la malignità degli altri uomini: ma era riputato clemente, cupido di beneficare ognuno, e alienissimo da tutte e le cofe, che poressero offendere alcuno. \* Il medesimo fu deditissimo alla mutica, alle facezie, e ai bustoni, nei quali follazzi teneva il più del tempo immerso l'animo, che altrimenti farebbe stato volto a fini, e faccende grandi, dello quali aveva l'intelletto capacissimo. Credettesi per molti nel primo tempo del Pontificato, che e' fosse castissimo, ma si scoperse poi dedito eccessivamente, e ogni di più senza vergogna in quei piaceri, che con onestà non si possono nominare. \* Ebbe coltui tra le altre fue felicità che furono grandissime, non piccola ventura di avere appresso di se Giulio dei Medici suo cugino, quale il Cavaliere di Rodi, benchè (s) non fosse di natali legittimi, esaltò al Cardinalato; perchè esendo Giulio di natura grave, diligente, assiduo alle faccende, alieno dai piaceri, ordinato, e affeguato in ogni cola, e avendo in mano per volontà di Leone tutti i negozi importanti del Pontificato sosteneva, e moderava molti disordini, che procedevano dalla sua larghezza, e facilnà: e quel che è più non feguendo il costume degli altri nipoti, e fratelli dei Pontefici, preponendo l'onore, e la grandezza di Leone agli appoggi potesse farsi per dopo la sua morte, gli era in modo fedelissimo, e obbedientissimo, che pareva che veramente fosse un altro lui, per il che fu sempre più esaltato dal Pontefice, e rimesse a lui ogni giorno più le faccende, le quali in mano di due nature tanto diverse mostravano quanto qualche volta convenga be-

(s) Di ciò deve leggerfi quanto ha scritto di sopra nel lib. 2.

1525.

ne insieme la mistura di due contrarj: l'assiduità, la diligenza, l' ordine, la gravità dei costumi : la facilità, la prodigalità, i piaceri, e la ilarità : le quali cose facevano credere a molti, che Leone fosse governato da Giulio, e che egli per se stesso non fosse uomo da reggere tanto peso, non da nuocere ad alcuno, e desiderossissimo di godersi i comodi del Pontificato, e all'incontro che in Giulio fosse animo, ambizione, cupidità di cofe nuove, in modo che tutte le severità , tutti i movimenti , tutte le imprese che si fecero a tempo di Leone, si credeva procedessero per instigazione di Giulio riputato uomo maligno, ma d'ingegno, e di animo grande, la quale opinione del valore fuo si confermò, e accrebbe dopo la morte di Leone, perchè in tante contradizioni, e difficultà che ebbe, fostenne con tanta dignità le cose sue che pareva quasi Pontesice, e si conservò in modo l'autorità appresso a molti Cardinali, che entrato in due Conclavi affoluto padrone di fedici voti, aggiunte finalmente nonostante infinite contradizioni della maggior parte, e dei più vecchi del Collegio, dopo la morte di Adriano, al Pontificato, non finiti ancora due anni dalla morre di Leone, dove entrò con tanta espettazione che sur fatto giudizio universale, che avesse a effere maggiore Pontefice, e a fare cofe maggiori che mai avessero futte alcuni di coloro, che avevano insino a Christie VII. quel giorno feduro in quella fedia. Ma fi conobbe presto mel fuo Ponti- quanto erano flati vani i giudizi fatti di Leone, edi lui: \* perchè in Leone fu di gran lunga più sufficenza, che 😭.

ficato non rinfei fecondo la espettazione degli somini .

bontà. \* Perchè Giulio ebbe molte condizioni diverse da quello, che prima era stato creduto di lui, conciosiachè non vi fosse nè quella cupidità di cose nuove, nè quella grandezza, e inclinazione di animo a fini generoli, e magnanimi che prima era flata la opinione, e fosse stato più presto appresso a Leone esecutore, e ministro dei suoi difegni, che indirizzatore, e introduttore dei fuoi configli, e delle fue volontà, e ancorchè avesse l'intelletto capacissimo, e notizia maravigliosa di tutte le cose del mondo, nondimeno non corrispondeva nella risoluzione, ed esecuzione, perchè impedito non folamente dalla timidità dell' animo, che in lui non era piccola, e dalla cupidità di non fpenspendere, ma eziandio da una certa irresoluzione, e perplessità che gli era naturale, stesse quali sempre sospeso, 1525. e ambiguo quando era condotto alla determinazione di quelle cose, le quali aveva da lontano molte volte previste, confiderate, e quafi risolute, donde e nel deliberarii, e nell' eseguire quel che pure avesse deliberato ogni piccolo rispetto che di nuovo se gli scoprisse, ogni leggiere impedimento che se gli attraversasse, pareva bastante a farlo ritornare in quella confusione, nella quale era stato innanzi deliberasse: parendogli sempre, poichè aveva deliberato che il configlio stato rifiutato da lui fosse migliore, perchè rappresentandosegli allora innanzi solamente quelle ragioni che erano state neglette da lui non rivocava nel suo difcorfo le ragioni, che l' avevano mosso a eleggere, per la contenzione, e comparazione delle quali si sarebbe indebolito il peso delle ragioni contrarie, nè avendo per la memoria di avere temuto molte volte vanamente, preso esperienza di non si lasciare sopraffare al timore : nella qual natura implicata, e modo confuso di procedere, lasciandosi spello traportare dai ministri, pareva più presto menato da loro, che configliato: di questi furono appresso a lui in Nicealo della fomma potenza ' Niccolò Scomberg Germano, e Giammat- Marna-Giam. teo Giberto da Genova, quello riverito, e quali temuto mattes Giberdal Pontefice, questo gratissimo, e molto amato da lui: quel- consiglieri di lo feguitando l'autorità di Girolamo Savonarola dedicatolis mentre studiava nelle leggi nell' Ordine dei Frati Predicatori, ma dipoi partitoli dalla Religione, benchè ritenendo l'abito, e il nome, seguitato le faccende secolari: questo nell' età puerile dedicatosi alla Religione, ma dipoi partitosene per l'autorità paterna, benchè non fosse di legittimi natali, aveva abdicato in tutto, e con l'abito, e col nome quella professione; questi concordi nel suo Cardinalato, e poi nel principio del Pontificato guidarono ad arbitrio loro il Pontefice: ma cominciando poi a discordare, o per ambizione, o per la diversità delle nature, lo digruffero, e lo confusero, perchè Fra Niccolò affezionatisfima

(a) Di costoro molte volte l' Aufu Arcivefcovo di Capua, e il Giberto tote ha parlato di fopra. Lo Scomberg Vescovo di Verona.

fimo per il vincolo della nazione, o per qualunque altro rispetto al nome di Cesare, e per natura sisso nelle opinioni proprie, le quali spesso discordavano dalle opinioni degli altri uomini, favoriva tanto immoderatamente le cofe di Cesare, che spesso venne in sospetto al Pontefice, come più amatore degl' interessi di altri, che dei suoi : l'altro non conoscendo in verità nè altro amore, nè altro padrone, ma per natura ardente nelle cofe fue, \* fe in qualche cosa vana procedeva più presto da volontà, che da giudizio: \*.e se bene nel tempo di Leone fosse stato inimico acerrimo dei Franzeli, e fautore delle cose di Cesare, morto Leone era diventato tutto l'opposito : donde essendo questi due ministri potentissimi tra loro in manifelta dissensione, nè procedendo con maturità, o con rispetto dell'onore del Pontefice, e facendo notoria a tutta la Corte la fua freddezza, e irrefoluzione, lo rendevano appresso alla maggior parte degli nomini disprezzabile, e quali ridicolo. Essendo egli adunque di natura irrefoluto, e in una deliberazione sì perplella, e si difficile, aiutato confondere da coloro, che doveano aiutarlo rifolvere, non l'apeva egli medelimo dove fi volgere, finalmente più perchè era necessario deliberare qualche cosa, che per risoluzione, e giudizio fermo, trovandosi massimamente in termine che anche il non deliberare era specie di deliberare, s' inclinò a fare la lega, e a compere in compagnia degli altri la guerra a Cefare. Concordasonfi, e diffetlero i Capitoli, ne mancava altro che lo stipulargli quando ebbe nuove, che a Genova era de re, quale avvisava che veniva subito in diligenza, e con

Errera Commendatore mandato da Cefare al Papa. arrivato il Commendatore Erreta, mandato a lui da Cefaer, quale avvifava che veniva fubito in diligenza, e con
grata, e buona spedizione, deliberò adunque di aspettarlo"
con gravissima querela degl! Imbasciatori, ai quali aveva
dato fetnia rintenzione di lipulare il giorno medessimo la
confederazione: la cagione della venuta sua fu che Cefare poichè ebbe dato commissimo eta el Marchele di Pefeara che almanco (\*) era in arbitrio suo l'occupare lo Sta-

(a) Perciocché Cefare aveva impofuo, a dell' Impero, come dice il Giolo, ch' ei riputaffe, che fosse beneñijo esso d'in Marcheso.

to di Milano, dubitando che per questo non si facessero in -Italia nuovi movimenti, ristrinse le pratiche dell'accordo col Legato Salviato, in modo che tra loro fu fatta capitolazione, rifervata però la condizione della ratificazione del Pontefice, nella quale se gli soddisfaceva della restituzione. di Reggio, e di Rubiera, e vi s'includeva la difesa, e conservazione del Duca di Milano, che erano le cose state principalmente desiderate da Clemente: ma con condizio- genitalazione ne espressa che nel caso della sua morte non potesse ritene. « Carlo lingere per se quel Ducato, nè darlo all' Arciduca suo fratello, ratore. mane investifle Monfignore di Borbone, il quale il Pontefice medetimo affai inconsideratamente per i conforti dell' Arci- Giergie di Astvescovo di Capua gli aveva insieme con Giorgio di Austria stria. fratello naturale di Massimiliano Cesare proposto nel tempo che per la infermità fu quali disperata la vita di Francesco-Sforza: la quale capitolazione fatta, il Legato (a) non a Clemente VII. dijvafa Carlo spettato che da Clemente avesse la perfezione, non potete V. che s popi. te, o non seppe negare di dare a Cesare il Breve tanto de- sa congiuguesiderato della dispensa, la quale essendo stata fatta prima con cucina. espressione solamente dello impedimento in secondo grado fenza nominare la figliuola del Re di Portogallo, per manco offendere il. Re d'Inghilterra, o perchè essendo tra loro vincolo doppio di affinità non fosse, fatta menzione se non del vincolo più potente, fu necessario farne un'altra che con efpressa nominazione delle persone comprendesse tutti gl' impedimenti. Con la espedizione di questa confederazione partì il Commendatore Errera dalla Corte Cesarea un giorno, o due dipoi che Cesare aveva ricevuto l'avviso della cattura del Morone, e condorro il festo di Dicembre innanzi al Pontefice oltre a molte offerte, e fede largiffima della buona disposizione di Cesare gli presentà i capitoli, dei quali se

1525.

se avesse conosciuto procedersi sinceramente nelle cose del (a) Per quefto rifpetto ha detto di ffante, ne più nervofo, che fotle fluto Copra, che il ministro non fu più co- il padrone.

bene i capitoli che trattavano del fale, e delle cose benefiziali del Reame di Napoli erano discrepanti da quello che aveva appuntato col Vicere, pure perchè il principale suo fine era di assicurarsi dai sospetti, gli avrebbe accettati

Ducato di Milano, ma poichè nel capítolo che trattava di Francesco Sforza non si faceva menzione della imputazione, che gli era stata data, nè si prometteva di testitulre lo Stato tolto, nè di perdonargli gli errori che avesse commesso, anzi Cesare nella conclusione fatta col Legato. e nella infruzione data a questo suo agente, non aveva dimostrato di saperne cos'alcuna, fu conosciuta facilmente l'astuzia e arre loro, perchè la confederazione, e la promessa di conservare, e difendere Francesco Sforza nel Ducato di Milano non privava Cesare della potestà di procedergli contro, come suo vassallo, e dichiarare il feudo devoluto per la imputazione dell'avere macchinato contro alla Maestà sua, e Borbone subrogato in caso della sua morte, veniva anche a fuccedere in caso della sua privazione, perchè dalle leggi è confiderata la morte naturale, e la morte civile, della quale dicono (a) morire chi è condennato per tal delitto: però rispose il Pontesice con gravissime parole non avere con Cefare caus' alcuna particolare di discordia, anzi che di ogni differenza, e disputa che potesse essere tra loro, non eleggerebbe mai altro giudice che lui, ma che era anche necessario fermare in modo le cose comuni che Italia restasse sicura, il che non poteva essere se non si rilasciava a Francesco Sforza il Ducato di Milano, e gli mostrò le ragioni, per le quali quel capitolo così generale non era bathante, conchiudendo che a lui sarebbe grandissimo dispiacere di essere necessitato a pigliare nuove deliberazioni, e discostarsi da Cesare, col quale era stato sempre congiuntissimo. Replicò il Duca di Sessa che la mente di Cesare era fincerissima, e che senza dubbio era conteuto che nonostante tutto quello fosse accaduto, il Ducato di Milano restasse a Francesco Sforza, ma che per inavvertenza non era flato disteso il capitolo in ampla forma, ma facesse il Pontefice riformarlo a modo suo, che gli promettevano presentargli in termine di due mesi la ratificazione, purchè anch' egli promettesse, che durante questo tempo

<sup>(</sup>a) Percireché la morte civile, como diconn i Legiffi, è equiparata alla morte naturale, benché altri tiene, nel libro ; dell' Inflit.

0

non conchiuderebbe la lega che si trattava col Governo di Francia, e con i Veneziani. Fu conofciuto chiaramente per ciascuno che questa offerta non aveva altro fondamento che il defiderio di guadagnare dilazione di due meli, acciocchè Cesare avelle spazio di potere meglio deliberarsi, e provvedere i rimedi contro a tanta unione, e nondimeno il Pontefice dopo molte dispute, e con grandissimo dispiacere degli altr' Imbasciatori acconsenti a questa dimanda, sì per desiderio di allungare quanto poteva l'entrare nelle spese, e nelle molestie, come perchè gli pareva che mentre che il Cristianissimo era prigione fosse pericolosissima ogni congiunzione, che si facesse con la madre, essendo in potestà di Cesare dissolverla ogni volta che gli piacesse, e questa dilazione poter pure portare, ancorché poco se ne sperasse la conclusione desiderata, e se pure causasse la concordia tra i due Re, considerò profondamente ancorchè molti altri giudicassero in contrario, che meglio era che fi facelle in tempo che Cefare avelle minore necessità , perchè quanto fosse in grado migliore, tanto farebbero più gravi le condizioni che egli porrebbe al Re di Francia, l'asprezza delle quali dava speranza che il Re poiche fosse liberato, (4) non ! avelle a offervare. Fu aggiunto ancora in quelto trattato che nel medelimo tempo non s'innovasse nè di lavorare, nè di altro contro al Castello di Milano se Francesco Sforza si obbligava a non offendere, nè molestare quegli di fuora, la quale condizione egli non volle accettare. Confumato con queste azioni disposte più alla guerra, che alla pace l'anno della natività del Figliuolo del Sommo Iddio mille cinquecento venticinque, cominciò l' Anno mille cinquecento ventisei pieno di grandi accidenti, e di maravigliofe perturbazioni. Nel principio del qual anno ritornando Errera a Cefare il Pontefice gli scrisse una lunga lettera di propria mano, nella quale non negando totalmente, nè confessando le cose trattate contro a lui, ma trasferendone la colpa nel Marchese di Pescara si sforzò .Tom. IV.

1526.

(a) La qual cofa il Re poi non za, il che apparifice per quello che offervo, appanto come se ebbe speran- feritto nel libro seguente.

di scusare Francesco Sforza, sedotto, se aveva fatto errore alcuno, dai configli di Girolamo Morone, e supplicandolo efficacissimamente che per quiete, e benefizio di tutta la Cristianità, fosse contento di perdonargli. Nel qual tempo Cesare aspettando la risposta del Pontefice teneva sospese tutte le pratiche degli altri, e ancorche Borbone che era carezzato affai, e confermatagli la speranza del parentado instesse di consumare il matrimonio, gli era interposta dilazione, allegando che Cesare voleva prima. confumare il matrimonio fuo con la sposa di Portogallo. la quale di giorno in giorno si aspettava, ma si faceva per lasciarsi libera la facultà di fare l'accordo col Re di Francia, nel quale fi trattava dargli per moglie la medelima promessa a Borbone, prevalendo, come e l'uso di tutti i Principi la utilità alla oneftà. Sopravvenne dipoi, avendo già Cefare confumato il matrimonio in Sibilia, Errera da Roma con la minuta del capitolo ampliffimo diftefo dal Pontefice in benefizio di Francesco Sforza, in modo che Cefare certificato anche che il Legato non aveva commissione da parte diverfa da quel capitolo, e concorrendo tutto il Configlio in questa sentenza, che e' foste necessario interrompere la lega, che si trattava, lei pericoloso. l'avere a follenere in un tempo medelimo tant' inimici, si ridusse in necessità, o di soddisfare al Pontesice, e ai Venezia-Francesco, Re ni della restituzione di Francesco Sforza, o di concordarli di Francia of col Re di Francia, il quale finalmente dopo molte confare la Borr tenzioni avute fopra la Borgogna, non potendo altrimenti sperare da Cesare la liberazione, offeriva di restituirla con i Contadi, e pertinenze sue, e cedere alle ragioni, che aveva fopra il Regno di Napoli, e fopra il Ducaro di Milano, e dare statichi per la osfervanza delle promesse, due fuoi figliuoli. Grandissime dispute erano in sulla elezione dell'

una, o dell'altra deliberazione: il Vicere che aveva condotto in Ifpagna il Re Cristianissimo, e dategli tante speranze, e procurato si ardentemente la fua liberazione faceva più efficace instanza che mai, e l'autorità sua almanco per fede, e per benevolenza, era grande appresso a Cesare. Ma in contrario più presto esclamava, che disputava Mercurio da G attinara Gran Cancelliere, uomo benchè na-

to di vile condizione nel Piemonte, di molto credito, ed esperienza ; e il quale già più anni sosteneva tutte le faccende importanti di quella Corre, i quali essendo un giorno ridotti in Configlio, presente Cetare, per determinare finalmente tutte le cose che il erano trattate tanti mesi, il

Gran Cancelliere parlò così : (a) Io bo bene sempre dubitato, Invistissimo Cefare, che la Mercuio Gasnostra troppa cupidità, e l'averci proposto noi fini male mi-tinna Gran furati, non foffe caufa che di vittoria tanto preclara, e Cancelliere. tanto grande noi non riportaffimo alla fine ne gloria, ne imperatore a utilità, ma non credetti perciò giammai che l'avere vinta faraccordo col avesse a condurre in pericolo la riputazione, e lo Stato vostro, come io veggo che manifestamente si conduce, poichè si tratta di fare un accordo, per il quale Italia tutta fi disperi, e il Re di Francia fi liberi, ma con sì gravi condizioni sobe se non per volontà, almaneo per necessità ci resti maggiore inimico che prima. Desidererei, e io con ardore pari a quello degli altri, che in un tempo medesimo si ricuperasse la Borgogna, e si stabilissero i fondamenti di dominare Italia, ma conosco che chi così presto vuole tanto abbracciare, va a pericolo di non firignere cos'alcuna, e chè nessuna ragione comporta, che il Re di Francia liberato vi attenga tant' importanti capitoli. Non sa egli che se e' vi restituisce la Borgogna, che vi apre una porta di trancia? E che in potesta vostrà sarà sempre di correre infino a Pa-rigi? E che avendo voi facultà di travagliare la Francia da tante parti che farà impossibile, ch' ei vi refista? Non fa egli, e ognuno, che il confentirvi, che voi undiate armato a Roma, che voi metriate il freno a Italia, che voi riduchiate in arbitrio vostro lo Stato spirituale, e temporale della Chiesa è cugione di raddoppiare la vostra potenza? Che mai più vi possano mancare ne danari, ne armi da offenderlo, e ch' egli fia necefficato ad accettare tutte le leggi, che a voi parrà d'imporgli. Adunque ci è chi crede che vi abbia a offervare

(a) Questa Orazione di Mercurio Gartinara Gran Cancelliere, nella quale distuade Cesare dal fare accordo col Re di Francia, e lo persuade a far lega col Papa, e con i Veneziani, è in

qualche parte introdotta dal Giovio. che la chiumb Mercurino, benchè non come Orazione, ma come configlio, nel quale non è tanto artifizio, tanto nervo, nè manta vecmenza.

= un accordo, per il quale egli diventi vostro schiavo, e voi diventiate suo Signore? Gli mancheranno i lamenti, e l? esciamazioni di sutto il Reame di Francia? Le persuasioni del Re d' Ingbilterra? Gli stimoli di tutta Italia? L'amore forfe, ch' è tra voi due farà cagione, che ci fi fidi di voi, o negga volentieri la vostra potenza? O dove furono mai due Principi, tra i quali foffero più caufe di odio, e di coutenzione? Ci è non folo la emulazione della grandezza che fuole mettere le armi in mano ai fratelli, ma antiche, e gravillime inimicizie cominciate infino dai padri, e dagli avoli degli avoli voftri, taute guerre flate lungamente tra queste due cafe, tante paci, e accordi non offervati, tante inginrie, e offese fatte, e ricevute. Non crediamo noi, ch' egli arda di sdegno, quando e' si ricorda di essere stato tanti mesi vostro prigione? Tenuto sempre con guardie sì strette non avere mai avuto grazia di effere ftato condotto al cofpetto voftro? Che in questa carcere per i dispiaceri, e incomodità è stato vicino alla morte? E che ora non si libera per magnanimità, o per amore, ma per paura di tanta unione, che fi tratta contro a voi? Crediamo noi, che sia più potente di tanti stimoli il parentado fatto per necessità? È chi non sa quanta i Principi stimano questi legami? E chi è migliore testimonio del conto che fi tiene dei parentadi che noi? Parra forfe a qualcuno che affai ci afficuri la fede, che e' darà di riternare in prigione, e che fondamenti inconsiderati, che perauze imprudenti farebbero queste ? Così mi sforza, Cefare, a parlare il dolore estremo, che io bo, che e' si pensi di prendere un partito tanto daunoso, e pericoloso. Sappiamo pur tutti quanto fia flimata la fede negl' intereffi degli Stati, quello che vagliono le promesse dei Franzesi, i quali aperti in tutto il resto, sono maestri perfettissimi d'ingaunare, che questo Re è per natura tanto più scarso di fatti, quanto è più abbondante di parole? Però conchindiamo pure che non benevolenza tra due Principi, che banno per antichissima eredità le ingiurie, e le inimicizie, non memoria dei benefizj, dei quali non ci è ninno, non fede, o promesse, che nelle importanze dello Stato sono appresso di moiti di poco pefo, appresso ai Franzesi di niuno, lo indurranno a seguire un accordo, che metta in Ciclo l'inimico fuo, e fe, e il Juo

1526

suo Reame in manifesta soggezione. Risponderassi sento, che per timore di queste cose se gli dimanda la sicurtà di due figlinoli, e tra loro il primogenito, l'amore dei quali bifognerà ch' egli slimi più, che la Borgogna, e io temo, che l'amore dei figliuoli opererà più presto il contrario, quando se gli presenterà nell'animo la memoria loro, e la considerazione, che l'offervare l'accordo farebbe il principio di fargli vostri schiavi. Non so se questo pegno bastasse, quando ei fosse al tutto disperato di ricuperargli in altro modo, perche troppo importa il mettere in pericolo il Regno suo, il quale perduto una volta è difficilissimo il ricuperare, ma li può bene sperare di ricuperare col tempo i figlinoli, o con Paccordo, o con altra occapione, e per la età loro tenera farà manco molesta la dilazione, ma potendo egli avere uniti seco contro a voi quasi tutti i Principi Cristiani, chi dubita che si ristriguerà con loro, e cercherà di moderare questo accordo con la via delle armi, e che il guadagno che noi avremo conseguito di questa vittoria sarà una guerra gagliardiffima, e pericolofifima, concitata dall' odio, dalla neceffità, e dalla disperazione del Re d'Ingbilterra, del Re di Francia e di tutta Italia, dai quali tutti ci difenderemo, se Iddio non si straccberà di fare ogni giorno per noi di quei miracoli, che tante volte ba fatto infino al presente, se la fortuna muterà natura per noi, e la sua incostanza, e mutazione diventeranno in noi contro a tutti gli esempi delle cose passate un esempio di costanza, e di stabilità. Abbiamo conchinfo già tanti mesi in tatti i consigli nostri, che si faccia ogni opera, perché gl'Italiani non si uniscano col Governo di Francia, e ora ci precipitiamo a una deliberazione, che leva tutte le difficultà, che infino a ora gli banno tenuti sospesi, che moltiplica i pericoli nostri, che moltiplica le forze degl' inimici, perchè si sa che quanto più potente sarà ha lega, che abbia per capo il Re di Francia libero, e nel Regno suo, che quella che si facesse col Governo di Francia, restundo il Re vostro prigione? Chi non sa che nessuna cagione ha tenuto infino a ora il Papa ambiguo a confederarfi contro a voi, fe non il timore che voi non separiate i Franzesi da loro, con offerireli il suo Re, di che temeranno almanco, quando avremo i figliuoli, e nou lui, così la medicina, che noi prepariapariamo usare per fuggire il pericolo, sarà quella, ebe senza comparazione l'accrescerà, e in cambio d'interromperè questa unione faremo il mezzo noi , ch' ella fi faccia e più stabile, e più potente. Sarammi detto che parere è adunque il tuo? Configli tu ebe di tanta vittoria non fi tragga alcun profitto? Abbiamo noi a stare continuamente in queste perplessità? lo confermo quel che bo detto molte vulte ch'è troppo nacivo il prendere in una volta tanto cibo, che lo finmaco non fia potente a comportarlo, e ch' è necessario, o reintegrandofi con Italia che non dimanda altro da noi, che di effere afficurata, cercare di avere dal Re di Francia la Borgogna, e quel più che noi poffiamo, o fare un accordo con lui, per il quale ci resti Italia a discrezione, ma sì dolce in quanto agl'interess snot, cb'egli abbia causa di ofservarlo, e nella elezione tra queste due vie, bisogna, Celare, che la prudenza, e la bontà voftra preponga quello ch' è ftabile, e più giufto a quello che al primo aspetto paresse forse più utile, e maggiore. Confesso, che più ricco Stato, e più opportuno a molte cofe è quel di Milano, che la B rgogna, e che non fi può fare amicinia con Italia, che non filafci Milano, o a Francesco Sforza, o a un altro, del quale il Papa fi contenti, e nondimeno lodo molto più il fare questo, che l'accordare con i Franzesi, perchè di giustizia più è vostra la Borgogna, che non è Milano, più facile a mantenere, che quello, dove non è alcuno che vi voglia: cereare la Borgogna vostra antica eredità è somma laude, volere Milano o per voi, o per uno, che dependa in tutto da voi non è senza nota di ambizione: il primo ricerca da voi la memoria di tanti gloriofi vostri progenitori, le osa dei quali sepolte in cattività, non gridano altro, ch'essere da voi liberate, e ricuperate, e sì giusti, sì pictofi, sì santi pregbi fono forfe cagione di farvi Iddio più propizio. Più prudente, e più facile consiglio è cercare di stabilire un' amicizia con chi mal volentieri vi diventa inimico, che con chi in tempo alcuno non vi può effere amico, perchè nel Re di Francia non farà mai se non odio, e desiderio di opporsi ai disegni vustri : ma il Papa, e gli altri d'Italia come si leva l'esercite di Lombardia afficurati dal sospetto non avranno da

contendere con voi ne per emulazione, ne per timore, e reftandovi amici ne avrete ora, e sempre comodità, e profitto. V'inclina adunque più a quest amicizi l'ouore, la utilità, e la hourtà, ma fe io non m'iuganno, non meuo la necellità, perchè quando bene voi fucciate accordo col Re fenza obbligarlo ad altro, che ad aintarvi alle imprese d'Italia, a me non è verifimile, ch' ei ve l'abbia a offervare, perchè gli parrà che il lasciarvi Italia iu preda metta in troppo pericolo il suo Reame, e da altro canto grandissime saranno le opportunità, e le speranze, che per mezzo di sì potente unione gli parrà avere di travagliarvi, e ridurvi a un accordo di manco gravi condizioni , così di un Re prigione lo faremo libero, e inimico nostro, e daremo capo al Regno di Francia, acciocche congiunto a tanti altri vi faccia con più forze, e con maggiore utilità la guerra. Quanto è meglio accordare con gl' Italiani? Fare una buona, e vera congiunzione col Pontefice, che l' ha continuamente-defiderata, e levare ai Franzesi ogni speranza della compaguia degl' Italiani, perchè allora non la necessità, o il timore di nuove legbe, ma la volontà voltra, e la qualità delle condizioni vi avrà a tirare ad accordo con i Franzesi, allora vedrete, che il bisogno, e la disperazione gli sforzerà non solo a rendervi la Borgogna, e farvi patti maggiori, ma ancora a mettervi in mano tal ficurtà, che non abbiate a temere della offervanza, perchè uon baftano i figliuoli, mentre che e' possono sperare tanta congiunzione, ne dasterebbe appena se vi mettessero in mano Baiona, Nerbona, e l'armata. A questo modo caverere frutto grande, onorevole, giufto, o ficuro di queffa vittoria, altrimenti, o io non bo intelligenza di cos' alcuna, o questo accordo metterà lo Stato voftre in sì grave pericolo che io non fo conofcere che cofa ve ne possa liberare, se già la imprudenza del Re di Francia non farà maggiore che la nostra.

Avex il Gran Cancelliere con questo patlare accurato, e veemente, e con la riputazione della prudenza: sua commosso gli: animi di una gran parte del Consiglio, quando il Vicere autore della contraria opinione patlo secondo si

dice così:

Non

Nou (a) è già da lodare, giorioffime Cefare, chi per 1576.

appetito di avver troppa abbraccia più che non può teneOrazine di re, ma nou merita di effere mano biafimato chi per fiaperCivi di Lenti Victo- di chio fifpetto, e diffidenza fi priva da fe flesso delle occati Victo- fioni grandi acquiilate con tante difficultà, e pericoli, anzi 
federale l'in effendo l'uno, e l'altro errore gravifimo, e più daunabile 
raccorda cui un tanto Principe quello che procede da timidità, e 
le di tene abirzione di animo, che quello che nasce da generalità, e 
le animo di perito delle con pricolo di accini. Le grandezza, e più l'audabile è cervare con pricolo di ac-

re accordo col in un tanto Principe quello che procede da timidità, e Re di Fran- abiezione di animo, che quello che nasce da generostià, e grandezza, e più laudabile è cercare con pericolo di acquistare troppo, che per fuzgire pericolo annichilare le occasioni rarissime, che l'uomo ba, e questo è proprio il configlio del Cancelliere, che dubicando non fi poffa confeguire con questo accordo la Borgogna, e Milano, perchè di lui non è già da fospettare, che lo mnova, o l'amore d' Italia fua Patria, o la benevolenza, che ba al Duca di Milano, fi rifolve a una via, che secondo lui fi guadagua la Borgogna, e fi perde Milano, Stato fenza comparazione di maggiore importanza, ma fecondo me fi perde Milano, e non fi guadagna la Borgogna, e dove questa vittoria vi ba aperta gloriosifimamente la strada al Principato dei Cri-Stiani, nou ci resterà se seguiteremo il consiglio suo altro che danno, e infamia, e certo lo non veggo nel configlio Ino ficurtà alcuna, auxi pericolo grandifimo, piccolifima utilità, e quella facile a nscirci di mano, veggola piena d' indegnità , e di vergogna , e per contravio nell' accordo col Re Wi Francia mi pare, che fia grandifima gloria, grandissima milità, e sicurtà bastante, perchè io vi dimando Cancelliere, che razione avete vi, che ficurtà, che fede , che gl' Italiani poiche avremo lusciata la Ducea di Milano, abbiano a offervare l'accordo nostro? Ne s'intromettere tra il Re di Francia, e noi? E non più presto poiche avranno abbaffato la nostra riputazione, poiche avranno diffoluto quello efercito che è il freno della loro malignità , poiche faranno ficuri che in Italia non possano venire nuovi Tedefchi , perche non farà in Lombardia Inogo

<sup>(</sup>a) Non Orazione, ma parere non folo del Vicere Lancia, ma di tutti i Fiamminghi, e del Marchefe di Pefcara, introduce il Giovio, che fosse dato

a Carlo V. per far lega col Re Francefco, e affaltar l' Italia, il che è nel lib. 7- della vita del Pefcara.

che gli riceva, nè dove si passano raccorre, che ficurtà, = dico avete voi, che gl' Italiani allora continuando le sue pratiche non abbiano col minacciarci il Regno di Napoli, che resterà quasi alla loro discrezione, a sforzarci a liberare il Re di Francia? Fidatevi voi, Cancelliere, nella gratitudine di Francesco Sforza, che dopo tauti benefizi vi ba rimeritato, Cefare, con sì scelerato tradimento? Che farà ora che vi ha conosciuto desideroso di punire con la giustizia tanta iniquità? Ora che da voi teme la pena, dagl' inimici vostri aspetta la salute? Fidatevi voi, Cancelliere dell' amicizia dei Veneziani, che nascono inimici dell' Impero, e della Cafa di Austria, e tremano ricordan. dofi , che quafi ieri Maffimiliano vostro avolo tolle loro tonte terre di quelle, che ora posseggono? Fidatevi voi della bontà di Clemente, o della inclinazione sua all' Imperatore? Col quale il principio della congiunzione di Leone fu dopo avere tentato contro a noi molte cose per desiderio di vendicarli , o di assicurarsi dei Franzesi , e per ambizione di occupar Ferrara. Morto Leone costui Cardinale inimicato da mezzo il mondo continuò per necessità la nostra amicizia, ma fatto Papa ritornato subito al naturale dei Pontefici , che è di temere , e di odiare gl' Imperatori , non ba cos' alcuna più in orrore, che il nome di Cefare, scusansi tutti questi che le macchinazioni loro non fono procedute da odio, o da altra cupidità, ma folamente dal fospetto della vostra grandezza, e che ceffato questo ceffarono tutte le pratiche, il che, o non è vero, o se pure da principio fu vero, è necessario che abbia fatto poi altre radici, e sia diventato altro umore, perchè è naturale, che dietro al fospetto viene l'odio, dietro all'odio le offese, con le offese la congiunzione, e intrinsichezza con gl'inimici di chi si offende, i difegni non folo di asficurarfi, ma ancora di guadagnare della rovina dell' offefo, la memoria delle ingiurie maggiore seuza dubbio, e più implacabile in chi le fa, che in chi le riceve, però quando bene da principio si fosfero molfi folo dal fospetto, surebbe questo stato causa diventaffero inimici voffri, volgeffero gli animi, e le speranze alle cofe Franzesi, cominciassero poi come banno fatto in tutte le convenzioni, che banno trattate, a dividerfi il Rea-Tom. IV.

me di Napoli, ora fegniti quale fi voglia ficurtà, e accordo con noi resterà sempre acceso nei petti loro l'odio, e il timore, nè confidando di quello che parrà loro fatto per necessità, e parendogli avere maggiore facilità di strigneres alle voglie loro, timidi che alla fine non fi faccia tra il Re di Francia, e noi un nuovo appuntamento fimile a quelle che fu fatto a Cambrai , capide de liberare , per ufare i loro vocaboli, Italia dai Barbari, ardiranno di volere porvi le leggi, di dimandare la liberazione del Re di Francia, se la negberete, Cesare, come difenderete da loro il Regno di Napoli? Se la concederete, perduti tutti i frutti, della vittoria, resterete il più disonorato, il più sbattuto Principe che fosse mai . Ma poniamo che Italia fosse per osfervarvi l'accordo, e che vi strignesse la necessità, o di lasciare Milano, o di non riavere la Borgogna, che comparazione è tra l'uno partito, e l'altro? La Borgogna è piccola Provincia di poca entrata, nè anche tanto opportuna quanto molis fi persuadono: il Ducato di Milano per la ricchezza, e bellezza di tante Città, per il numero, e nobiltà dei fudditi, per l'entrate grandi, per la capacità di nutrire tutti gli eserciti del mondo è superiore a melti Reami, ma ancora che e' fia st amplo, e st potente, fono da stimare più le opportunità che nascono dall'acqui-Starlo, che quello che e' vale per se medesimo, perchè esseu. do a vostra divozione Milano, e Napoli bisognerà che i Pontefici dependano come già folevano dagl' Imperatori, la Toftana tutta, il Daca di Ferrara, e il Marchele di Mantova vi fiano sudditi, i Veneziani circondati dalla Lombardia, e dalla Germania faranno necessisati ad accettare le Leggi vostre. Così non dico con le armi, o con gli elerciti, ma can la riputazione del vostro nome , con un Araldo folo, con le infegne Imperiali comanderete Italia tutta: e chi non fa che cofa fia Italia? Provincia Regina di tutte le altre (0)

(e) La opportunită del fito è uno dei duni amplifimi, che fra tanti altri attribă Străsone nel lib. 6 all' Îtralia, la quale dice, è ficura a medo d' Bloja fit qui intorno guardate dai marii, fuorche da sleune poche perti circondate come da muro, e da morii inaccellibili. La temperie dell'atia è

la feconda, ma della terza, cioè che e non ha porti, ove arrivare. fe non pochi, quelli per atarra fortifimi, e ammirabili, qul non fi parla. Delle lodi di quella Provincia hanno feritor molti, ma per non molt plicare Autori, fi può frattuti leggere Fra Lassadra Alberti, che la deferible.

per la opportunità del fito, per la temperie dell' aria, per = la moltitudine, e ingegni degli uomini attismi a tutte le imprese onorevolt, per la fertilità di tutte le cose convenienti al vivere umano, per la grandezza e bellezza di tante nobilissime Città, per le ricchezze, per la sedia della Religione, per l'antica gloria dell' Impero, e per infiniti altri rifpetti , la quale fe voi dominerete tremeranno fempre di voi tutti gli altri Principi, cercare questo fi appartiene più alla grandezza, più alla gloria vostra, più è grato all'offa degli avoli vostri, poiche questi anche banne a venire in configlio, i quali, e per la bontà, e per la pietà loro non è da credere defiderino altro che quello che è più comodo a voi , e più glorioso al vostro nome . Seguitando adunque il configlio del Cancelliere perderemo un acquisto grandissimo per un acquisto piccolo, e questo piccoliffimo è incertissimo, di che ci dovrebbe pure ammonire quel che fu per accadere ai mesi passati. Non ci ricorda egli quando il Re di Francia fu in tanto pericolo di morte in quanto dispiacere noi strumo , per conoscere che con la morte sua si perdeva tutto il frutto sperato per la vittoria? Chi ci assicura che ora non possa intervenire il medesimo? E più facilmente perchè gli restano le reliquie del male di allora, per bè mancandogli la speranza che insino al presente l'ha sostentato, gli torneranno maggiori i dispiaceri, dai quali la infermità sua ebbe cagione, e massimamente che avendofi a trattare di condizioni, e di ficurtà inestricabili, le pratiche nuove bisognerà che abbiano lunghezza, che farà fottoposta a questo accidente, e forse ad attri non minori, nè manco facili Non sappiamo noi che nessuna cosa ba tanto tenuto fermo il governo di Francia, quanto la opinione della sua presta liberazione? Per la quale i Grandi di quel Regno fono stati quieti, e obbedienti alla madre, come questa speranza mancasse, sarebbe facil cosa che il Regno si risentisse, e atterasse il Governo, e quando i Grandi ne avessero la briglia in mano non sarà in loro cura alcuna di liberare il Re, anzi per mantenersi sciolti, e padroni, avranno piacere della fua cuttività. Così in cambie della Borgogna, e di tanti acquifti, non potremo più sperare ne della sua prigione, ne della sua liberazione. Ma io die

mando più oltre , Cancelliere , ba Cefare in questa deliberazione a tenere conto alcuno della dignità, e Maestà sua? E che maggiore infamia può egli avere, che più diminuzione di onore, che effere costretto a perdonare a France-(co Sforza? Che un nomo mezzo morto, ribelle vostro, esempio singolare d'ingratitudine, non con l'umiliarsi, e fuggire alla misericordia vostra, ma col gittarsi in braccio agl' inimici voftri , vi sforzi a cedergli , a restituirgli lo Stato sì giustamente toltogli a pigliare le leggi da lui? Meglio è , Cesare , e più conviene alla dignità dell' Impero , alla vostra grandezza, jottoporsi di nuovo alla fortuna, mettere di nuovo ogni cosa in pericolo che dimenticatovi il grado vostro, l'autorità di Principe supremo di tutti i Principi, e il nome Cefareo, e vincitore tante volte di un potentiffimo Re accettare dai Preti, a dai Mercatanti quelle condizioni, che se voi fossi stato vinto nè più gravi, nè più indegne vi sarebbero state poste. Però considerando io tutte queste ragioni , e quanto fia piccola la unlità , che ci può risultare dell' accordo con gl' Italiani, e per quanti accidenti ci possa facilmente uscire di mano, e quanto sia poco ficuro il fidarfi di loro, e di quanta indegnità fia pieno il lasciare lo Stato di Milano , e che a noi è necessario rifolverfi, e avere una volta considerazione del fine, e che la carcere del Re non ci dà utilità se non per i frutti, che fi possono trarre della liberazione, bo confortato, e conforto l'accordare prima con lui, che con gl' Italiani, che nessuno può negare non effere più gloriofo, più ragionevole, più utile purche ci afficuriamo della offervanza, in che 10 fo qualche fondamento, e della gratitudine sua per il benefi-210 ch' egli riceverà da voi, e del vincolo del parentado, e della viriù della forella vostra, instrumento abile a mantenere quest' amicizia, ma molto più del pegno dei due figliuoli, e tra questi il primogenito, del quale non so che maggiore peguo, nè più importante da lui fi poffa ricevere, e poiche la necessità ci strigne a deliberarci, si debbe pure sidarsi più di un Re di Francia con tanto pegno, che deg!' Italiani fenz' alcun pegno, più della fede, e parole di un tanto Re, che della cupidità immoderata dei Preti, e della sospettosa viltà dei Mercatanti, e più facilmente possiamo

avere come molte volte banno avuto i passati nostri congiunzione per qualche tempo con i Franzesi, che con gl' Italiani inimici nostri naturali ed eterni, nè folo in questa via veggo maggiore speranza che ci abbia a essere atteso, ma ancora minore pericolo in caso vi fosse mancato, perchè

quando bene il Re non vi desse la Borgogna, non ardirà restando per ostaggi i suoi figliuoli di farvi nuove offese, ma cercherà con pratiche, e con pregbi di moderare l'accordo, senza che vinto da voi ieri, e oggi uscito di prigione temerà ancora delle armi vostre, nè avrà più ardire di tentare la vostra fortuna, e se egli non piglia le armi contro a voi, Cefare, certo è che tutti gli altri staranno fermi tanto che acquisterete il Castello di Milano, e vi confermerete in modo in quello Stato, che non avrete più da temere di malignità di alcuno Ma agl' Italiani se accordate ora con loro, e vi vogliono mancare, non resta freno alcuno che gli ritenga, e cresciuta la facultà dell'offendervi, sarà libera e crescerà la volontà. Però a giudizio mio sarebbe somma e timidità, e imprudenza perdere per troppo sospetto un accordo pieno di tanta gloria, di tanta grandezza , e con sicurtà bastante , pigliando in cambio di quello una deliberazione pericolosissima, se io non m' ingan-

no, e dannofissima.

Varie furono le opinioni degli altri del Configlio, parlato ch'ebbe il Vicere, parende a tutti quegli ch'erano di fincero giudizio che l'accordare col Re di Francia nel modo proposto fosse deliberazione molto pericolosa: nondimeno poteva nei Fiamminghi tanto il desiderio di ricuperare la Borgogna, come antico patrimonio, e titolo dei Principi suoi, che non gli lasciava discernere la verità, e fu anche fama, che in molti potessero assai i donativi, e le promesse large fatte dai Franzesi, e sopra tutto Cesare, o perchè così fosse la prima sua inclinazione, o perchè appresso a lui l'autorità del Vicere, congiunta massimamente con quella di Nansau, che sentiva il medesimo, fosse di grandissimo momento, o perchè gli paresse troppa indegnità essere costretto di perdonare a Francesco Sforza, udiva volentieri chi configliava l'accordo col Re di Francia, in modo che poichè di nuovo ebbe fatto tentare il Legato Salvia-

= to, se voleva consentire che lo Stato di Milano si desse al Duca di Borbone, e si certificò che non aveva commissione di accettare questo partito, nel qual caso avrebbe preposta l'amicizia del Pontefice, deliberò di concordarsi Carle V. E ac. col Re di Francia, col quale essendo già innanzi le cose dicordaconfran scusse, e quali risolute si venne in pochissimi giorni alla Francis fue conclutione, non intervenendo a cos alcuna il Legato del

Pontefice, avendo prima Cefare ottenuto dal Duca di Borbone il confentimento che la forella promessa a lui si maritasse al Re di Francia, il quale pregato assai consenti non tanto per la cupidità di avere il Ducato di Milano, come contro all' autorità del Gran Cancelliere, e col Vicere, benchè con obbligazione di gravi pagamenti gli fu promeffo, quanto per effere le cofe sue ridotte in termine, che non avendo, nè potendo avere dependenza da altri che da Cefare, era necessitato accomodarti alla sua volontà, e confentito ch'ebbe, perchè in tempo tanto incomodo non fi trovasse alla Corte, parel subito per ordine de Cesare alla volta di Barzalona per aspettare le provvisioni necessarie a paffare in Italia, le quali per mancamento dei navili, non essendo allora in Ispagna altre galee sottili che tre, e di danari, erano per procedere lentamente. Contenne la capitolazione stipolata il quartodecimo giorno di Febbraio dell' anno mille cinquecento ventifei che tra Cefare, e il Re di Francia fosse pare perpetua, nella quale fossero compresi tutti quegli, i quali di consentimento comune si nominaf-Capitoli della sero. (a) Che il Re di Francia ai dieci giorni di Marzo

liberasione del profilmo fosse posto libero nei suoi consini nella costa di Fonterabia, e in termine di sci settimane seguenti consegnaffe

> (a) Le capitolazioni dell'accordo fra Carlo V. e Francesco Primo furono tanto gravi, che regionevolmente diedero da fospettare, come fi dice di fotto, che dal Re Franceico non doveffero, effendo egli 1 aggravato, effere offer-vate; il che fi ha per efempio nella perfona del Re vinto, quaoto fia la mileria di colui, che perde, giacché a questo Re così grande e valorofo, menato come in trionfo nella Spagna, quali- un altro Perfee Re di Macedonia da Paolo

Emilio a Roma, convenue poi accettar le gravissime condizioni del vincitore a fimile quafi alla gravezza, che vollero i Galli, aggiugnere ai Romani come fi legge in Livio nel lib 5. della prima Deca, quando pefandofi l'oro del rifcatto, i Galli non pur trovarono le ftadere, ingord:ffime, ma ancora uno di effi vi aggiunse la propria spada, acciocchè tanto più odio all'equivalente pefo i Romani aveffero da aggiugnervi. gnasse a Cesare la Ducea di Borgogna, la Contea di Ciarolois, la Signoria di Efers, e Castello Chimu dependenti 1526.

dalla detra Ducea, la Viscontea di Ausomia, il Resort di San Lorenzo dependenti dalla Francia Contea, tutte le pertinenze folite della detta Ducea, e Viscontea, le quali tutte fossero in futuro separate, ed esenti dalla sovranità del Regno di Francia, che nell'ora, e nel punto medefimo che il Re si liberasse si mettessero in mano di Cesare il Delfino, e oltre a lui, o il Duca di Orliens fecondogenito del Re, o dodici dei principali Signori di Francia, i quali furono nominati da Cesare, rimettendo in elezione di Madama la Reggente, o dare il fecondogenito, o dodici Baroni, quali avessero a stare per statichi insino a tanto folle fatta la restituzione delle terre predette, e ratificata, e giurata la pace con tutti i fuoi capitoli dagli Stati generali di Francia, e registrata, il che essi dicono interinata in tutti i parlamenti di quel Reame con le folennità necessarie, alle quali era prefisso termine di quattro meli, al qual tempo facendoli la restituzione degli ostaggi si consegnasse a Cesare Angolem il terzo figliuolo del Re, acciocchè per maggiore intrattenimento della pace si nutrisse apprello a lui: rinunziasse il Re Cristianissimo, e cedesle a Cesare tutte le ragioni del Regno di Napoli, cziandio quelle che gli fossero pervenute per le investiture della Chiefa, e il medefimo facesse delle ragioni dello Stato di Milano, di Genova, di Afti, di Ares, e di Tornai, di Lilla, e di Dovai: restituisse ancora la terra, e Castello di Edin come membro della Contea di Artois con tutte le munizioni, artiglierie, e mobili che vi erano quando ultimamente era stato preso. Rinunziasse alla sovranità di Fiandra, e di Artois, e di ogni altro luogo posseduto da Cesare: e da altra parte cedesse Cesare a tutte le ragioni di qualunque luogo posseduto dai Franzesi, e specialmente di Perona, Mondiviere, e Roia, e della Contea di Bologna, e di Pottiers, e le terre di quà e di là della riviera di Somma Fosse tra loro lega, e confederazione perpetua a difefa degli Stati con obbligazione di aiutare l'un l'altro quando fosse di bisogno con cinquecento uomini d' arme, e diecimila fanti. Che Cesare promettesse Madama Eleonora sua sorella per mo\_\_\_

moglie al Re Cristianissimo, della gdale subito che fosse ortenuta dal Pontefice la dispensa si facesse lo sposalizio con parole obbligatorie dei presenti, e si conducesse in Francia per consumare il matrimonio nel tempo medesimo che secondo i capitoli si avevano a liberare gli ostaggi, e la sua dote fosse scudi dugentomila con i donativi convenienti da pagarli la metà tra l'edici mesi, l'altra metà dipoi infra un anno prossimo: che tra il Delfino, e la figliuola del Re di Portogallo nata di Madama Eleonora fi facesse sposalizio come fossero in età abile: facesse il Re di Francia il possibile che il Re antico di Navarra cedesse a Cesare le ragioni di quel Reame, e non volendo cedere non potesse il Re dargli aiuto alcuno: che il Duca di Ghelleri, e Conte di Zulf, e le terre principali di quegli Stati promettessero con sicurtà sufficiente che dopo la morte sua si dessero a Cesare: che il Re non desse aiuto alcuno al Duca di Vertimberg, nè eziandio a Ruberto della Marcia. (4) Desse a Cesare quando vorrà passare in Italia, e infra due mesi che ne sarà ricercato da lui dodici galee, quattro navi, e quattro galeoni provviste di tutto a spese sue, eccetto che di uomini di guerra, che gliavessero a essere restituite infra tre mesi dal di che s'imbarcasse: che in luogo delle genti di terra offertegli per Italia gli desse scudi dugentomila, la metà infra sedici mesi. l'altra infra un anno prossimo, e al tempo della liberazione degli ostaggi sosse tenuto a dargli cedole di banchi della paga di seimila fanti per sei meli subito che arrivasse in Italia, servendolo eziandio a spese sue di cinquecento lance con una banda di artiglierie : cavassilo di danno della promessa fatta al Re d' Inghilterra per le pensioni gli pagava il Re di Francia che importavano cinquecentomila scudi, ovvero gli desse a Cesare in danari contanti. Supplicafle l'uno, e l'altro di loro il Pontefice a intimare più presto si potesse un Concilio universale per trattare la

páce

(a) Il Capella, ficcome quello, che è più riftretto in queste capitolazioni, che non è questo Autore, parlando della obbligazione del Re quando Cefare venisse in Italia per la Corona dice, che ii Re si cibbligò a dargli cimila fanti, feicento uomini d'ar-

me, e altrettanti balestrieri a cavallo, pagati tutti per sei mesi, e non sa menzione di altro in questo capitolo. Il Giovio nella vita del Colonia dice seimila fanti, ttemila cavalli, e dicci galee,

pace dei Cristiani, e la impresa contro agl' Infedeli, ed Eretíci, a tutti concedere la Crociata per tre anni. Restituisse il Re fra sei settimane il Duca di Borbone in ampla forma, eziandio in tutti gli Stati, beni mobili, e immobili, e frutri preli, nè potelle moleftarlo per le cose passate, nè astrignerlo ad abitare, o andare nel Reame di Francia, lafeiandogli la facultà di potere procedere per giuftizia fopra la Contea di Provenza, e restituisse tutti quegli, che l'avevano feguitato, e nominatamente il Vescovo di Antun, e San Valerio: liberaffinti da ogni parte fra quindici giorni i prigioni presi per conto di guerra, e a Madama Margherita fosse restituito tutto quello possedeva innanzi alla guerra : fosse libero il Principe di Oranges, e gli fosse restitui- Principe di Gto il Principato di Oranges, e quanto possedeva alla mor- ne. te del padre statogli tolto per avere seguirato le parti di Cesare, e medefiniamente alcuni altri Baroni: che al Marchese di Saluzzo fosse restituito il suo Stato : che il Re come arrivalle nella prima terra del Regno suo ratificalle questa capitolazione, e fosse obbligato farla ratificare al Delfino, come pervenisse alla età di quattordici anni. Nominaronti molti di comune confentimento, eziandio gli Svizzeri, ma nelluno dei Potentati Italiani eccetto il Pontefice. quale chiamarono per confervatore di quella concordia, cofa più presto di cerimonia che di sostanzialità. Aggiunsesi la fede data dal Re di ritornare spontaneamente in carcere quando per qualunque cagione non adempielle le cose promelle. Grandiffima fu l'ammirazione che ebbe di quello accordo tutta la Cristianità, perchè come s'intese che la prima efecuzione aveva a effere la liberazione del Cristianissimo, fu giudizio universale di ciascuno; che liberato non avesse a dare la Borgogna, per essere membro di troppa importanza al Reame di Francia, e da quei pochi in fuora che ne avevano confortato Cefare, la corte fua tutta ebbe la medefima opinione, e il Gran Cancelliere sopra gli altri riprendeva, e deteltava, e con tale vecinenza, che an- Merenje Gatcorchè avesse comandamento di sottoscrivere la capitolazio- vaole fissione ne, come è uffizio dei Gran Cancellieri, ricusò di farlo, alle- re i Capitali gando che l'autorità che gli era stata data non doveva cf- ne del Re di fere usata da lui nelle cose pericolose, e perniciose come que l'ancia.

Ra: nè si potette rimoverlo dal suo proposito con tutta la indegnazione di Cesare, il quale poiche lo vedde stare in questa pertinacia egli proprio la sottoscrisse, e pochi giornipoi andò a Madril per stabilire il parentado, e con familiari. e domettici parlamenti fondare col Re amicizia, e benevolenza. Grandi furono le ceremonie, e le dimostrazioni di amore tra loro, flettero molte volte infieme in pubblico, ebbero foli in fegreto più volte lunghissimi ragionamenti, andarono portati da una medelima carretta a un Castello vicino a mez-

Auftria date za giornata, dove era la Regina Eleonora, con la quale

moglie at contrasse lo sposalizio. Ma non però in tanti segni di pace, e di amicizia gli furono allentate le guardie, non allargata la libertà, ma in un tempo medefimo carezzato da: coguato, e guardato da prigione, in modo che si potesse facilmente giudicare che quelta folle una concordia piena di discordia, un parentado senz' amore, e che in ogni occasione potrebbero più le antiche emulazioni, e passioni tra loro, che il rispetto delle cose fatte più per violenza, che per altra cagione. Ma avendo confumato più di in questi andamenti, ed essendo già venuta la ratificazione digente di Fran- Madama la Reggente con la dichiarazione , che in com;

cia ferive ica- pagnia del Delfino di Francia darebbero più presso il se-

certe per lite condogenito, che i dodici Signori, il Re parti da Madril sere il figliato, per trovarsi ai confini, dove si aveva a fare il baratto della persona sua con i piccoli figliuoli, e in compagnia sua il Vicere autore della sua liberazione, al quale Cesare aveva donato la Città di Alli, e altri Stati in Fiandra, e nel Reame di Napoli. Nel qual tempo Cesare cuisse al Pontefice una lettera ceremoniale fignificandogli, che per il desiderio della pace, e del bene comune della Cristianità dimenticate tante ingiurie, e inimicizie aveva restituita la libertà al Re di Francia, e daragli la sorella sua per moglie, e che aveva eletto lui per confervatore della pace, di chi fempre voleva effere obbedientissimo figliuolo, e gli scrisse pochi di poi un'altra lettera di mano, propria, la quale gli mandò per il medelimo Errera, che aveva portato la lettera scritta a lui di mano propria del Pontefice rispondendogli, parte con parole dolci, parte mescolate di qualche acerbità, conchiudendo, che restituirebbe

rebbe il Ducaro a Francesco Sforza in caso non avelle = fatto il delitto di che era imputato, e che voleva che 1526. questo si vedesse per giustizia dai giudici deputati da se, come da fuo fuperiore, ma conftando che avelle fallito, non poteva mancare d'investirne il Duca di Borbone, a chi egli medefimo era stato cagione, che e l'avesse promesso, avendogliene nel tempo della infermità di Francesco Sforza proposto, e che per satisfare a lui, e per assicurare Italia non aveva voluto nè ritenerlo per se, nè darlo al fratello proprio, affermando fopra la fede fua questa effere veramente la sua intenzione, la quale pregava efficacemente che l'approvaffe, offerendogli sempre l'autorità, e le forze sue come obbediente figliuolo della Sedia Apostolica. Portò ancora il medetimo Errera la risposta alla minuta del capitolo stato disteso dal Papa in favore di Francesco Sforza, il quale Cesare perseverando nella sua prima deliberazione non aveva voluto approvare, anzi indirizzò per lui al Duca di Sella la forma dell'accordo, el quale per ultimo fi risolveva, con autorità di stipularlo in caso che da lui fosse accettato. Contenevasi in essa, che Francesco Sforza sosse compreso nella loro confederazione in caso che non avesse lesa la Maestà di Cesare, ma in caso della sua morte, o privazione succedesse nella consederazione il Duca di Borbone investito da lui del Ducato di Milano. Confermavasi la obbligazione fatta dal Vicere della restitu- Copitali datzione delle terre, che teneva il Duca di Ferrara, ma con mandati a Clecondizione che il Pontefice fosse tenuto a concedergli la mente VII. etrinvestitura di Ferrara, e rimettergli la pena della contrav- cale cose d' Ivenzione, cosa contraria ai pensieri del Pontefice, che aveva difegnato di efigere la pena dei centomila ducati, por pagare con questa i centomila promessi a Cesare, in caso di quella reflituzione: non ammetteva che lo Stato di Milano avesse a levare i fali della Chiefa, nè di riferirsi in quanto alle collazioni benefiziali del Reame di Napoli al tenore delle investiture, ma all'uso dei Rè passati, i quali in molti casi avevano disprezzato le ragioni, e l'autorità della Sedia Apostolica, e perchè col Legato era stato trattato, che per levare di Lombardia l'esercito grave a tutta Italia, si pagaffero dal Papa e da lui, come Re di Napoli, e dagli altri M 2

d' Italia ducati cento cinquantamila, e si conducesse a Napoli, o dove fuora d'Italia parelle a Cesare, che diceva volerlo far passare in Barberia, su aggiunto ch'essendo l'esercito creditore di maggiore quantità che non era allora, follero ducati dugentomila. Presentarono il Duca di Sessa, ed Errera al Pontefice la copia di questi capitoli con protestazione, che in potestà loro non era di variarne pure una fillaba, e nondimeno avrebbero facilmente preso forma tutte le altre difficultà, purchè del Ducato di Milano folle stato disposto in modo che il Pontefice, e gli altri non avessero causa di avere sospetto. Ma si considerava, che il Duca di Borbone era inimico così implacabile del Re di Francia, che o per sicurtà sua, o per cupidità di entrare in Francia starebbe sempre soggettissimo a Cesare, nè si potrebbe mai sperare che la troppa grandezza sua gli sosse molesta: e che il capitolo di levare l'esercito di Lombardia, che tanto era stato desiderato da tutti, e per il quale effetto non farebbe paruto grave pagare ogni quantità di danari, riusciva di nessuna utilità, poichè a Milano restava un Duca, che non solo a ogni cenno di Cesare ve l' avrebbe accertato, anzi forse accerta i Ca. per interesse proprio desiderato, e stimolatolo. Però il Ponpitoli manda tefice, il quale perchè nella concordia fatta da Cefare col Re di Francia non si faceva menzione fostanziale di lui, nè della ficurtà degli Stati d'Italia, memoria alcuna; fi era confermato nella persuasione fattali prima che la grandezza di Cesare avesse a estere la servitù sua, deliberò di non accettare l'accordo nel modo che gli era proposto, ma di conservarii libero infino a tanto che avelle certezza quello che facesse il Re di Francia circa la osservazione del suo appuntamento, nella quale fentenza si determinò con maggiore animo, perchè oltre a quello che pareva veritimile gli penetrò agli orecchi per parole dette dal Re, innanzi fosse liberato, e da altri, ai quali erano noti i contigli fuoi, egli avere l'animo alieno dalla of-

servanza delle cose promesse a Cesare. Nella quale delibe-

sigli da Carlo Quinto .

liberata .

razione per confermarlo come cofa dalla quale avelle a di-Paolo Vettori pendere la ficurtà propria spedì in Francia in poste Paolo Papa va in Vettori Fiorentino, Capitano delle fue galee, acciocchè nel Francia al Re tempo medesimo che arriverebbe il Re fosle alla Corte, usando questa celerità non solo per sapere il più presto si

poteva la mente fua, ma perchè il Re avuta subito speranza di poterii congiugnere il Pontefice, e i Veneziani contro a Cefare, aveile canfa di deliberare più prontamente Fu adunque commello a Paolo che in nome del Pontefice fi rallegraffe feco della fua liberazione, facellegli intendere le opere fatte da lui, perchè feguille quelto effetto, e quanto le pratiche tenute di collegarii con la madre avessero fatto inclinare Cefare a liberarlo: mottraffegli poi il Pontefice essere desiderosissimo della pace universale dei Cristiani, e che Cefare, ed egli facessero unitamente la impresa contro al Turco, il quale s'intendeva prepararii molto potentemente per affaltare l'anno medelimo il Reame di Ungheria. Queste furono le commissioni apparenti, ma la sostanziale, e segreta fu che tentato prima destramente di sapere ben la inclinazione del Cristianissimo, in caso lo trovasse volto a oslervare l'accordo fatto non passasse più innanzi per non fare vanamente più perdita con Cefare, che si fosse fatta per il passato, ma trovandolo inclinato altrimenti, ovvero ambiguo si sforzasse confermarvelo, e con ogni occasione lo confortalle a questo cammino, mostrando il defiderio che il Pontefice aveva per benefizio comune di con- Protonotorio giugnerii seco. Spedì ancora in Inghilterra il Protonotatio Giunbara in la Gambara per fare uffizio con quel Re al medetimo fine, me del Para e per ricordo fuo i Veneziani mandarono in Francia con Andrea Reffe le medelime commissioni Andrea Rosso loro Segretario: e Segretario Veperchè Paolo subito che su arrivato in Firenze si ammalò, neto in Frane mort, il Pontesice benche pigliasse in male augurio che della Repubgià due volte i ministri mandati da lui in Francia per que-blica. sta pratica fosfero periti nel cammino, vi mandò in luogo suo Paolo Vettori Capino da Manrova. Non mancavano intra tanto ed egli, """. e i Veneziani di usare ogni diligenza per tenere confortato, Copino da e in più speranze che si potesse il Duca di Milano, accioc- Francia a nochè la paura della pace di Madril non lo facelle preci-me del Pontepitare a qualche accordo con Cefare. Era arrivato in questo fice. tempo il Re di Francia a Fonterabia terra di Cefare ch'è posta in sul mare Oceano in sui confini tra la Biscaia, e il Ducato di Ghienna, e da altro canto la madre con i due figliuoli era venuta a Baiona presso a Fonterabia a poche leghe, foggiornata qualche giorno più che il giorno deter-

mina-

minato a fare la permutazione, perche era ffata nel cam-

mino oppressito dalla podagra. Adunque il decim' ottavo giorno di Marzo il Re accompagnato dal Vicere, dal Ca-Francesco Re pitano Alardone, e da circa cinquanta cavalli si conduste di Francia con in fulla riva del fiume, che divide il Reame di Francia dal foffe liberato. Reame di Spagna, e al medefimo tempo fi presento sull'altra riva Laurrech con i due figlioletti, e con numero pari di cavallis in mezzo al fiume era una barca grande fermara con le ancore, in fulla quale non era persona alcuna. Accostossi a questa barca il Re in su un battello, dove era egli, il Vicere, e Alarcone, e otto altri armati tutti di armi corte, e dall'altra banda della barca fi accostò in fu uni altro battello Lautrech, gli statichi, e otto altri compagni armati nel modo medefimo, montò dipoi in fulla barca il Vicere con tutti i suoi, e con soro il Re, e immediate poi Lautrech con gli otto compagni, in modo che in fulla barca si trovò il numero pari da ogni parte, essendo col Vicere Alarcone e otto altri, e col Re Lautrech e altri otto, i quali come forono faliti tutti nella barca, Lautrech tirò del battello in barca il Delfino, quale confegnato al Vicere, e da lui ad Alarcone, fu posto subiro nel loro bartello, e nel medefimo infrante era tirato in barca il piccolo Duca di Orliens, il quale non vi fu prima, che il Cristianissimo salrò di barca in su il suo battello con tanta prestezza che questa permutazione venne a effere fatta in un momento medefimo, e tiratoli a riva monto fubito come fe temesse di aguato in su un cavallo Turco di maravigliosa velocità preparato per questo effetto, e senza fermarsi corfe a San Giovanni del Lus, terra fua vicina a quattro leghe, dove rinfrescatosi prestamente si conduste con la medefima velocità a Baiona, raccolto con incredibile letizia di tutta la Corte, donde subito spedì in diligenza un nomo al Re d'Inghilterra fignificandogli con lettere di mano propria la fua liberazione, e con umanissime commissioni di riconoscerle totalmente dalle opere, che aveva fatte, offerendo di voler effere seco una cosa medesima, e di procedere in tutte le occorrenze con i suoi consigli, e poco dipoi gli spedi altr' Imbasciatori per ratificare solennemente la pace farta dalla madre con lui, perchè nelle amicizia di quel Re faceva grandiflimo fondamento. DELL



## DELLISTORIA DITALIA

## DI MES. FRANCESCO

GENTILUOMO PIONENTENO.

LIBRO DECLMOSETTIMO.

covertibre per la inofferviona del Re di l'en male e LAURATO il Revegli fece rifoluzione di non voler offervare i Capitoli, ne le promeffe a Cefare come fasce per forza, al che fare era fimolato dal Re d' Inghilterra , dal Pontefice , dai Veneziani , e da Francesto Sforza Duca di Milano, il quale assediato nel Cafielto di Milano vedeva bgne giorno muovi tumulti follevati dal populo per capione dell'efazioni firitordinarie, che facevana i Capitani Cesarei: ma non potendo poi il Duca lungamente difendersi per non esser soccorso dal Duca di Urbina che pigramente governava quella guerra, dà il Castello ai Cesariani, contra ai quali restando in piedi l'esercito della lega, dopo molte variazioni di fortuna, e movimenti. di guerre così in Lombardia, come in Toscana, e massimamente a Siena si difendono valorosamente. Nel qual tempo i Colonness avendo assicurato il Pontesice sotto la fede di Vespasiano Colonna saccheggiano Roma. Del qual sacco, giudicando Papa Clemente effere stato buona cagione il Cardinale Pompeo Colomia, gli toglie la dignità del Cardinalato, e fu tregua con gl' Imperiali, dei quali diventa confederato ancora il Duca di Ferrara.

## Was all the state of the state

1526.

MCAO MASS A (4) LIBERAZIONE del Re di Francia, ancorchè gione dei gigramenti, e della fede data tra gione dei gigramenti, e della fede data tra loro, e al vincolo del nuovo parentado fosse aggiunto il pegno di due figliuoli, e in quegli il primogenito deffinato a tanta fucceffione, sollevò i Principi Cristiani in grandislima espertazione, e fece volgere inverso di lui gli occhi di tutti gli uomini, i quali prima erano folamente volti verso Cesare, dependendo divertifimi, ne manco importanti effetti dalla deliberaziopenderano dal. ne sua dell'osservare, o no la capitolazione fatta a Madril:

la rifeluzione perchè offervandola fi vedeva che Italia impotente a difendril .

no ai capitoli dersi per se medesima, se ne andava senza simedio in servifatti a Ma- tù , e si accresceva maravigliosamente l'autorità, e la grandezza di Celare, non offergando era necessitato Celare, o dimenticare per la inosfervanza del Re di Francia le (6) macchinazioni fattegli contro dal Duca di Milano, reflituireli quel Ducato, perchè il Pontefice, e i Veneziani non avelsero causa di congiugnerii col Re, e perdere ranti guadagni sperati dalla vittoria, o pure potendo più in lui la indegnazione conceputa col Duca di Milano, e il deliderio di non avere in Italia l'offacolo dei Franzeti, stabilire la concordia col Re, convertendo in pagamento di danari la obe still i Congress 's series

> ( a) Rapionevolmente pareva, che fi poteste dubitare da tutti, che il Re Francesco non fosse per offervare le capitolazioni nella pace, poichè come digravi, ma come affizma il Bellai nel 3, dei fuoi Commentari, più di una volta erano stare rifiurate dal medessimo Re, il quale fi dice avere ricordato in quefla occasione la clemenza, che usò verso

> di Giovanni Re di Francia Odcardo Re d' Inghilterra l'anno 1360, quando fenza cante durezze, rimeffe il Re in libertà,

il quale non dimoffed minor fede, che Odcardo pieta; poiche non avendo potuto impetrare dai Parigini, a dai Baroni le cofe, che richiedeva il fino vincitore; èleffe per miner nule di ritor-nationa prigione a Landry deve l'anno, 1363: ulrimò i giorni luci.

(b) Il Duca di Milano, come in più di un luogo dice il Giovie, perfusfo dalle promeffe del Marchefe di Poscara mal soddisfatto da Cesare, affenti alla liberazione di fe, e di tutto lo Stato di Mitano, dal dominio di Cefare.

bligazione della restituzione della Borgogna, o veramente non volendo cedere nè all' una cosa, nè all' altra ricevere contro a tanti inimici una guerra, eziandio quafi per confeffione sua molto dissiele, poiche per fuggirla si era ridotto a lasciare con tanto pericolo il Re di Francia. Ma non si stette lungamente in ambiguità quale fosse la mente del Re, perchè effendo fubito che arrivò a Baiona ricercato da un uomo del Vicere di Napoli di ratificare l'appuntamento. come aveva promesso di fare tosto ch' egli fosse in luogo libero, differiva di giorno in giorno con varie scusazioni, con le quali per nutrire la speranza di Cesare mandò un uomo proprio a fignificargli non avere fatta subito la ratificazione, perchè era necessario innanzi procedesse in questo atto mollificare gli animi dei fuoi mal contenti delle obbligazioni, che tendevano alla diminuzione della Corona di Francia: ma che non oftante tutte le difficultà offerverebbe indubitatamente quanto aveva promello. Da che potendoli affai comprendere quello che avesse nell'animo sopravvennero pochi giorni poi gli uomini mandati dal Pontefice, e dai Veneziani, ai quali non fu necessario usare molta diligenza per chiarirsi della sua inclinazione. Perchè a vendogli ricevati benignamente nei primi ragionamenti che por ebbe con l'uno, e con l'altro di loro separaramente si que- france so Re relò molto della inumanità, che nel tempo ch' era stato lamenta della prigione l'Imperatore gli aveva usata, non trattandolo l'Imperatore come Principe tale quale era, ne con quell' animo che dovrebbe fare un Principe che avesse commiserazione delle calamità di un altro Principe, o confiderazione, che quello ch' era accaduto a lui potesse anche accadere a se medefimo: allegava l'esempio di Adovardo Re d'Inghilterra, Alerrelo Re quello che fu chiamato Adovardo Gambiglione, ch'effen- a Inghilterra dogli presentato Giovanni Re di Francia preso nella gior-contes e Giovanni nata di Pottieris dal Principe di Gales suo figliuolo, non suo prigione. folo l'aveva ricevato benignamente, ma eziandio lasciatolo in libera custodia in tutto il tempo che stette prigione nell' Ifola, aveva fempre familiarmente conversato seco, ammessolo alle sue cacce, e ai suoi conviti, nè però per questo avere perduto il prigione, o confeguiro accordo meno favorevole per lui, da che effere nato tra loro tanta dome-

Due Ro di suo: aversi memoria solo di due Rè di Francia che fos-

Francia folifi fero stati fatti prigioni in battaglia, Giovanni, e lui, ma ti fattiprigio, effere non meno notabile la diversità degli esempi, poichè l'uno poteva effere allegato per esempio della benignità, l'altro per esempio dell'acerbità del vincitore, nè avere trovato animo più placato, o mansueto verso gli altri, anzi efferli per i parlamenti avuti feco a Madril, certificato ch' egli occupato da fomma ambizione non penfava ad altro (6) che a mettere in servitù della Chiesa Italia, e tutti gli altri Principi, però desiderare che il Papa, e i Veneziani avessero animo di pensare alla salute propria, perchè dimostrerebbe loro quanto fosse desideroso di concorrere alla salute comune, e di restrignersi con loro a pigliare le armi, contro a Cefare, non per ricuperare per se lo Stato di Milano, o accrescere altrimenti la sua potenza, (e) ma solo perchè col mezzo della guerra potesse conseguire i figliuoli, e Italia la libertà, poichè la troppa cupidità non aveva lasciato lume a Cesare di obbligarlo in modo che sosse tenuto a stare nella capitolazione, conciosiache e prima, quando. era nella Rocca di Pizzichitone, e poi in Ispagna nella Fortezza di Madril avelle molte volte protestato a Cesare, poichè vedeva la iniquità delle dimande sue, che se stretto dalla necessità cedesse a inique condizioni, le quali non fosse in potestà sua di osservare, che non solo non le osserverebbe, anzi riputandosi ingiuriato da lui, per averlo astretto a promesle inoneste e impossibili, se ne vendicherebbe, se mai ne avesse la occasione. Nè avere mancato di dire molte volte quello che per loro stessi potevano sapere, e che

> (a) Dice Emilio, che il riterno di Giovanni in Inghilterra fu per liberare i prigioni, ch'egli vi aveva lafciari, e non per sivedere l'ofpite, come vuole il Guicciardini .

(b) Il Giovio parlando della perfona, e dell' intenzione di Cefare, dice che il configlio di Spagna lo perfuade-va a impadronirii d'Iralia, ed effo non era del tutto fuori di penfiero,

ma che remendo, dei Veneziani e delle forze del Papa, e dei Fiorentini, fe one aftenne...

(c) Dice il Giovie, e il B. llai che le cagioni, che induffero il Re Francefeo a non offervare le cofe promeffe, e a muover guerra a Celare, fusono l'amore dei propri figliuoli, e la gravezza delle condizioni impostegli da Cefare.

cre-

credeva anche effere comune agli altri Regni, che in potestà = del Re di Francia non era obbligarfi fenza confentimento degli Stati generali del Reame ad alienare cos'alcuna ap- Re di France partenente alla Corona: non permettere le leggi Cristiane, "en può obbliche un prigione di guerra stelle in carcere perpetua, per une finza il essere pena conveniente agli uomini di mal affare, e non cassenso degli trovata per supplizio di chi fosse battuto dall'acerbità della del Regue. fortuna: sapersi per ciascuno esfere di nessun valore le obbligazioni fatte violentemente in prigione, ed estendo invalida la capitolazione non restare anche obbligata la sua fede accessoria, e confermatrice di quella. Precedere i giuramenti fatti a Rems quando con tanta cerimonia, e con l'odio celeste si consacrano i Rè di Francia, per i quali si obbligano di non alienare il patrimonio della Corona, però non essere meno libero che pronto a moderare la infolenza di Cefare. Il medefimo defiderio mostrò di avere la Madre. e la Sorella, che per effere stata vanamente in Spagna, si lamentava aslai dell' asprezza di Cesare, e tutti i principali della Corte che intervenivano nelle faccende fegrete conchiudendo, che se venivano i mandati del Pontefice, e dei Veneziani si verrebbe subito alla conclusione della lega, la quale dicevano effere bene si maneggiasse in Francia per avere più facilità di tirarvi il Re d'Inghilterra, come mostravano speranza grande doveste succedere. Queste cose si

dicevano con grande oftervazione dal Re di Francia, e dai luoj, (» ma in fegreto erano molto diverfi-i penlieri fuoi, financia, riperchè disposto totalmente a non dare a Cefare la Bort-fisite di son gogna aveva anche l' animo alieno dal muovere le armi este de la contro a lui, fe già non fosse de cecsifità coftretto, ma preserve.

trattando di confederatii con gl'Italiani () sperava che Cefare per non cadere in tante disficultà s'indurtebbe a convertire in obbligazione di danari l'articolo della restituzione della Borgogna, nel qual caso nessuno rispetto delle

N 2 cose

(a) Dice il Cisvio nell'Elogio del Re, che il Re France(co, contro alla propria intenzione, e infiinto fuo naturale, andava fimulando quello ch'egli intendeva di fare, e che ciò tanto più gli era difficiel da fare, quanto che naturalmente ingenuo, non poteva, nè fapeva diffimulare alcuna cofa, per importante, ch' ella fi foffe. (b, II diegno del Re Francesco riufel vero perciocchè Cefare, in cambio della Borgogna, si contentò di avere un million di oro, e dugentomila feudi.

Donnia by Google

cose d'Italia l' avrebbe ritenuto per desiderio di riavere i 1526. figliuoli dal convenire seco. Ma i Messi del Pontesice, e i Veneziani ricevuta tanta speranza da lui significarono subito la risposta avuta in tempo che in Italia crescevano la necessità, e la occasione del congiugnersi contro a Cesare, la necessità, (4) perchè il Duca di Milano, il quale da principio, parte per la colpa dei ministri suoi, parte per il breve tempo ch' ebbe a provvedersi aveva messo poca vettovaglia in Castello, nè quella poca era stata dispensata con quella moderazione che si fuole usare per gli uomini collocati in tale stato, faceva tutto di intendere ( com' ebbe sempre mezzo di scrivere, ancorchè egli fosse assediato nel Castello) non avere da mangiare per tutto il mese di Giugno proffimo, e che non si facendo altra provvisione, farebbe necessitato rimettersi alla discrezione di Cesare. E se bene si credeva che, com'è costume degli assediati,

poco da vivere, e il lasciare andare il Castello in mano di Cesare, oltre alla riputazione che se gli accresceva, faceva molto più difficile la ricuperazione di quello Stato. Ma non meno pareva che crescelle la occasione per effere coffresti allog. ridotti i popoli tutti in estrema disperazione. Conciosia che giare gl' Impe- non mandando Cefare danari per pagare la sua gente, alla riali a dilerequale fi dovevano già molte paghe, nè vi essendo modo di provvederne di altro luogo, avevano i Capitani distribuiti gli alloggiamenti della gente d'arme, e dei cavalli leggieri

proponelle maggiore strettezza che in fatto non aveva, nondimeno si avevano molti riscontri che gli avanzava

per tutto il paese, gravandolo a contribuire qual terra a questa compagnia, quale a quell'altra, le quali erano necessitate ad accordare con i Capitani, e con i soldati questo peso con danari, il che si esercitava sì intollerabilmente, che allora fu costante fama affermata da molti che avevano no-Gravessa dei tizia delle cose di quello Stato, che il Ducato di Milano gare gl' Impe. pagasle ciascun giorno ai soldati di Cesare ducati cinquemila: e si diceva che Antonio da Leva riscoteva per se solo

3/040 .

(a) Dice il Bellai, e il Surte che To Sforza era in tanta penuria, che in Castello non era da vivere per un giorno, effendo divenute la cole in termine tale per diferto dei Capitani, che tradivano il povero Duca Francesco corrotti dal Marchese di Pescara, e da An-tonio da Leva, Capitani di Cesare.

trenta

trenta ducati ciascun giorno. La fanteria ancora alloggiata = in Milano, e per le altre terre non solo voleva esfere provvista dai padroni delle case dove abitavano di tutto il vitto loro, ma riducendosi spesso molti fanti in una casa medefinia era il padrone di quella necessitato di provvedere al vivere di tutti, e alle altre cose, non avendo da dare loro gli alimenti bifognava fi componellero con danari, e toccavano talvolta a un fante folo più alloggiamenti che da uno in fuori che lo provvedeva del vitto, gravava\*gli altri a pagargli danari. (4. Questa condizione miserabile, ed esercitata con tanta crudeltà aveva disperato gli animi di tutto il Ducato, e specialmente quegli del popolo di Milano non assuefatto innanzi alla entrata del Marchese di Pescara in Milano a essere gravato di alimenti, o di contribuzione per gli alloggiamenti dei foldati, ed essendo potente di numero e di armi, ancorchè non in quella frequenza che foleva eslere innanzi alla peste non poteva . tollerare tanta infolenza, e acerbissime esazioni, dalle quali per liberarii, o almeno per moderarle in qualche parte (b) avevano i Milanesi mandato a Cesare Imbasciatori, ma erano stati spediti con parole generali, e senz'alcuna provvisione. Ne mancava anche Milano gravato secondo la sua proporzione di più numero di foldati, che le altre terre di aver a pagare danari per le spese pubbliche, cioè di quelle che accadesse fare per ordine dei Capitani per conservazione delle cose di Cesare, i quali danari esigendosi difficilmente, si usavano per i ministri proposti all' esazioni molte acerbità. Per le quali cose essendo condotto il popolo in estrema disperazione si convennero popolarmente tra loro medefimi di refistere con le armi in mano all'esazioni, e che ciascuno che fosse gravato dagli esattori chiamasse i vicini a difenderlo, i quali tutti, e dietro a loro gli altri che fossero chiamati concorressero al comandamento dei

(a) Il primo, che introdusse tal for-ma, e modo di alleggiare, dice il G.ovie, che furono gli Spagnuoli nel Regno di Napoli prima, e in Lombardia poi, la quale introduzione si è andata in modo addomesticando che in molti luoghi d' Italia, ancorchè non fia guerra, fi esercita con gran detrimen-

to dei poveri fudditi.

(b) Gl' Imbafeistori, che furono
mandati a Celare, dice il Bugatto nel
lib. 6. delle fue Ittorie, furono Giovanni Andrea Caffiglioni, e Francesco Crivelli, i quali non furono appena guardati da Cefare.

Capitani farei .

Capitani deputati per molte parti della Città, per relistera . a quegli che facellero l' elazioni, e ai Soldati che volellero favorirgli. Il quale ordine poichè fu dato accadde, che un fabbro della Città esfendo andati gli esattori a gravarlo concitò per sua difesa i vicini, dietro ai quali concorrendo gli altri popolari si sece per la Città grandissima sollevazione, per la quale sedare essendo concorsi Antonio da Leva, e il Marchefe del Guafto, e in compagnia loro alcuni dei principali Gentiluomini di Milano si quietò sinalmente il tumulto, ma ricevuta la promessa dai Capitani che contenti dell'entrate pubbliche non graverebbero alcuno per Milanes fin. Non durò questa concordia se non insino l'altro giorno,

periali .

altre impolizioni, nè metterebbero in Milano altri foldati. contro agl' Im- perchè essendo venuto avviso che alla Città si accostavano nuovi foldati il popolo di nuovo prefe le armi, ma con maggiore tumulto, e molto più ordinato, e con maggior concorfo che non si era fatto il di precedente. Al quale impeto cominciando i Capitani a temere di non potere refistere ebbero (così affermano molti) inclinazione di partirsi con la gente da Milano, e si crede che così avrebbero messo a esecuzione, se il popolo avesse unitamente mostrato di voler procedere alla offentione loro, e dei foldati: ma cominciarono imperitamente a saccheggiare la Corte vecchia, dove risedeva il Capitano della giuttizia criminale, con certo numero di fanti cominciando a volere fare il principio da quello che doveva effere l' ultimo della loro efecuzione, dal quale difordine i Capitani Imperiali avendo ripreso animo fortificate le loro strade, e chiamata la maggior parte dei fanti, che stavano all'assedio del Castello si congregarono insieme per refiftere se il popolo volesse assaltargli, (a) Questo dette occasione a quegli che erano assediati di uscire suori del Castello ad assaltare i ripari satti dalla parte di dentro, ma si ritirarono presto non vedendo avere soccorso dal popolo, il quale parte per ellere inesperto alle armi, parte per

por-

(a) I foldati , ch' erano nel Caftello. dice il Giovio, ufciri fuori di dero molto che fare agli Spagnuoli, aven-done tagliati a pazzi molti, e se sosfero flati feguiti del popelo, che quel gierno erano feacciati di Milano, effendo ripieni di timore, e di paura, il che viene anche confermato dal Bella nel lib. 4. o dal Giovio nella vita di Alfonso Duca di Ferrara.

portare alle case le robe guadagnate nel sacco di Cortevecchia, non folo non faceva la operazione conveniente, ma fe ne andava più presto risolvendo, con la quale occasione Caracteria i Capitani interponendoli alcuni dei Gentiluomini sedaro- di Milano sac, no anche questo rumulto, ma con promissione di cavare cheggiata. tutti i foldati della Città, e del Contado di Milano eccetto i fanti Tedeschi, ch'erano all'assedio del Castello, così La perizia defacilmente dall' aftuzia degli uomini militari fi era fuggito gli uomini mi. un gravissimo pericolo, delusa la imperizia delle armi dei liazi deluse populari e i disputtici del la ignorenza popolari, e i disordini, nei quali facilmente la moltitudi- del volgo. ne tumultuosa, e che non ha capi prudenti, o valorosi si confonde. Ma non effendo per quelte concordie nè diflolute le intelligenze, nè deposte le armi del popolo, anzi dimostrandosi ogni giorno disposizione di maggiore sollevazione pareva a chi pensava di travagliate le cose di Cefare occasione di grandissimo momento, considerando massimamente le poche forze, e le altre difficultà che avevano gl'Imperiali, e (6) ricordandosi che nelle guerre prossime l'ardore maraviglioso che il popolo di Milano, e delle altre terre avevano avuto in favore loro era stato grandistimo fondamento alla difensione di quello Stato. Erano in questi termini le cose d' Italia quando sopravvennero gli avvisi di Francia della pronta disposizione, e offerte del Re. e della richiesta fatta da lui che si mandissero i mandati, e nel tempo medelimo gl'Imbasciatori del Re d'In-Re d'Inglighilterra ch'erano apprello al Pontefice lo confortarono Re di Franaffai a penfare che si moderasse la grandezza di Cesare, sia a unu of-e a dare animo al Re di Francia di non osservare la ca-tosi a conpitolazione. Per le quali cose non solo i Veneziani, che in ogni tempo, e in occasione molto minore aveyano confortato a pigliare le armi, ma il Pontefice ancorchè molto difficilmente si disponeva a entrare in questo travaglio giudicò effere necessitato a raccorre la somma dei discorti

(a) Dice il Corio, che velendo il Duca Francesco Sforza Primo pigliare ha Città di Milano, che tanto fu l'ardore, e il fervore di quello, che più volte messe in disperazione le cose.

E il Giovio dice, che il fecondo Duca Francesco Sforza ottenne principalmen-

te il Ducato di Milano-dopo la morre di Leene X. per opera particolare del popolo di Milano, che si dimostrò gratissimo verso il suo Duca, però ragio-nevolmente commenda l'araire del popolo Milanese.

fuoi, e non differire più di fare qualche deliberazione. (4)

Le ragioni che ai meli paffati l'avevano inclinato alla guer-Ragioni, che ra non solo erano le medesime, ma ancora più considera-Pontefice alla bili, e più potenti, perchè e quanto tempo più si crano guerra contre allungate le pratiche, Cesare aveva potuto scoprire meglio l'animo del Pontefice effere alieno dalla grandezza fua, e il Pontefice per l'accordo ch' egli aveva fatto col Re di Francia era entrato in giusto sospetto di non potere ottenere condizioni ragionevoli da lui, e ch' egli avesse in animo di opprimere il resto d'Italia, e il pericolo ogni di più era presente approssimandosi il Castello di Milano alla dedizione. (b) Incitavano l'animo fuo le ingiurie che si rinnovano dai Capitani Imperiali, i quali dopo la capito-lazione fatta a Madril avevano mandato ad alloggiare nel Piacentino, e nel Parmigiano un Colonnello di fanti Italiani dove facevano infiniti danni, e querelandofene il Poutefice rispondevano, che per non effere pagati vi erano venuti di propria autorità. Commovevanlo eziandio le cose forse più leggieri, ma interpretate come si fa nelle sospizioni, e nelle querele nella parte peggiore, perchè Cefare aveva pubblicato in Ispagna certi editti pragmatici contro all'autorità della Sedia Apostolica, per virtù dei quali esmati i di Ce- sendo proibito ai sudditi suoi trattare cause benefiziali di Jare mooned quei Regni nella Corte Romana ebbe ardire un Notaio contro all'apa. Spagnuolo entrato nella Ruota di Roma il giorno destinato alla giustizia intintare in nome di Cesare ad alcuni che desistessero di litigare in quello auditorio. Nè solo pareva che per la liberazione del Cristianesimo fosse sciolto " quel nodo che aveva tenuto implicati gli animi di ciateuno che i Franzesi per riavere il suo Re fossero per abbandonare la lega, e la compagnia del Re di Francia fi.

conosceva di molta più importanza alla impresa che non farebbe stata quella della madre, e del governo ancora, ma

(a) Le ragioni, che inclinavauo il Pontefice alla guerra contro Cefare erano come dice il Gevie, più apparenti che necessarie, potendo schifare quello che poi cen tanto danno d' Italia gl' intervenne.

(b) I Capitani di Cofere , walendoff della vittoria, e della perplesiità del Pontefire, dice il Bellai nel 3, e il Bugatto nel 6. andavano alla fer perta a molestare lo Stato della Chiefa, riempiendolo di travagli, di facchi, e di rapine.

ancora fe vedevano maggiori le altre oceafioni, perchè la == 1526.

follevazione del popolo di Milano pareva di non piccolo momento, e per la careftia ch' era di vettovaglie in quello Stato fi giudicava fosse vantaggio grande assatrare gl'Imperiali innanzi che per la ricolta avellero comodità di vettovaglie le terre forti, innanzi si perdesse il Castello di Milano, e che Cefare avelle più tempo di mandare in Italia nuove genti, o provvitione di danari: e veniva in confiderazione che il Re di Francia, il quale per la memoria delle cole passate verisimilmente si diffidava del Pontesice, non vedendo in lui ardore alla guerra non fi rifolvette a offervare la concordia fatta a Madril, o a riconfermarla di nuovo, nè si dubitava che congiunte infieme tante forze terreftri, e marittime, e la facultà di continuare nelle spese benche gravi lungamente, che le condizioni di Cefare abbandonato da tutti gli altri, ed esausto di danari sarebbero molto inferiori nella guerra. (4) Solamente faceva ferupolo in contrario il timore che il Re per riavere i figliuoli non abbandonaffe gli altri Collegati come si era dubitato non facesse il governo di Francia, quando il Re era prigione, pure il caso si riputava diverso, perchè pigliando le armi contro a Cefare con tante occasioni pareva che si grande fosse la speranza di ricuperargli con le forze, e che quelto avesse a succedere con tanta fua riputazione, ch' egli e' non avelle caufa di prestare orecchi a concordia particolare, la quale succederebbe non folo con ignominia fua, ma eziandio con pregiudizio proprio, se non presente, akneno futuro: Perchè il permettere che Celare riducelle Italia ad arbitrio suo non Regno di Franpoteva alla fine essere se non molto pericoloso al Reame (b) colo. quando di Francia: dalla quale ragione s'inferiva similmente che l' tratia si riavesse a esercitare ardentissimamente la guerra, perchè pa- erio dell' arbireva invalidissimo consiglio confederandosi contro a Cesare persone. privarli della ricuperazione dei figlinoli con la offervazione della concordia, e nondimeno da altra parte pretermettere quelle cose, per le quali poteva sperare di conseguirgli glo-Tom. IV. rio-

(a) Dice il Bugatto nel 6 che quefo folo rifpetto doveva per fe fteffo effere baftante a intepidire la determinazione del Papa, mail fato avverso d' I- talia non lo lasciò far giudizio retto in cos' alcuna. (b) Il Regno di Francia porta pe-

ricolo, quando l' Italia fi riduce all' ar-bitrio dell' Imperatore.

riofamente con le armi. Confiderarono forfe quegli che dis fcorfero in questo modo più quello che ragionevolmente doveva fare, che non contiderarono quale fia la natura e la prudenza (e) dei Franzeli, errore nel quale certamente spesso si cade nelle consulte, e nei giudizi che si fanno della disposizione, e volontà di altri, anzi forfe non considerarono perfettamente quanto i Principi confci il più delle volte della inclinazione propria ad anteporre la utilità alla fede, fiano facili a perfuaderfi il medefimo degli altri Principi: e che però il Re di Francia sosperrando che il Pontefice, e i Veneziani come per l'acquifto del Ducato di Milano foffero afficurati della potenza di Cefare, diventallero negligenti, o alieni dagl'interessi suoi, giudicasse estergli più utile la lunghezza della guerra che la virtoria, come mezzo più facile a indurre Cefare stracco dai travagli, e dalle spese a restituirgli con nuova concordia i figliuoli. Ma movendo il Pontefice le ragioni precedenti, e molto più la penitenza di avere aspettato oziosamente il successo della giornara di Pavia, e l'essere statone morso e ripreso di timidità da ciascuno, le voci di tutti i suoi ministri, di tutta la Corte, di tutta Italia, che gli rinfacciavano che la Sedia Apostolica, e Italia tutta fossero ridotte in tanti pericoli per colpa sua, deliberò finalmente non folo di confederarsi col Re di Francia, e con gli altri contro a Cesare; ma di accelerarne la conclusione, e per gli altri rispetti, e per questo massimamente che le provvitioni potetfero effer a tempo a foccorrere il Castello di Milano, innanzi che per la fame si arrendesse agl' inimici. (6) La quale necessità fu cagione di tutti i mali che feguitarono, perchè altrimenti procedendo più lentamente il Pontefice, dall' autorità del quale dependevano in quest'agitazione non poco i Veneziani, avrebbe aspettato se Cesare commoslo dalla inostervanza del Re di Francia proponelle per ficurtà comune quelle condizioni che prima aveva dilegnate, quando pure foffe stato neces-

(a) Dice in più di un luogo l' Autore medefimo, e il Giovio, che i Franzefi fono più arditi, che prudenti, e per confeguenza molto infabili, però effere pericolofo il fasfi loro aderente, sospettando per ogni minima cofa, e incorrendo in determinazioni molto precipitofe. (3) Dice il Bagisso nel 6. libro, che questa deliberazione così presta del Pontefice accelerò la sua rovina.

fitato

fitato a pigliare le armi: non essendo costretto a dimostrare al Re di Francia tanta necessità, avrebbe facilmente ottenuto da lui per se, e per i Veneziani migliori condizioni: ma fenza dubbio farebbero stati meglio distinti gli articoli della confederazione, stabilita maggiore sicurtà della offervanza, e ultimamente non cominciata la guerra fe prima non si fossero mossi gli Svizzeri, e ridotte in essera tutte le provvisioni necessarie, (4) e forse entrato nella confederazione il Re d'Inghilterra, col quale per la distanza negani rifole. del cammino non fi ebbe tempo a trattare. (b) Ma paren- # o for ugo do al Pontefice, e al Senato Veneziano per il pericolo del Francia. Castello di somma importanza la celerità spedirono subito. ma segretissimamente, i mandati di fare la consederazione agli uomini loro, con condizione che per minore dilazione si riferissero quasi a quei medesimi Capitoli, che prima el rano stati trattati con Madama la Reggente : Ma sopravvelnendo pure tuttavia avvisi nuovi della necessità del Castello; entrò il Pontefice in considerazione, ch'essendo necessario che per estere impedito il cammino diritto da Roma alla Corte di Francia, gli spacci andallero con lungo circuito per il cammilno degli Svizzeri, e che fendo facil cofa che nel capitolare nascesse qualche difficultà, per la quale di necessità s'interponesfe tempo, che potrebbe accadero, che si tardasse tanto a conchiudere la confederazione, che se si differisse a cominciare dono la conclusione a fare le provvisioni per soccorrere il Castello. era da dubitare non fossero fuora di tempo, e però consultato questo pericolo con i Veneziani, stimolati ancora dagli agenti del Duca di Milano che erano a Roma, e a Venezia, e da molti partigiani fuoi che proponevano vari partiti, si risolverono preparare tante forze che parellero baltanti a foccorrere il Castello per usarle subito che di Francia si fosse avuta la conclusione della lega, e intrattanto dare speranza al popolo di Milano, e fomentare varie pratiche proposte loro nelle terre di quello Stato. Però unitamente conchiusero che i Veneziani spignessero ai confini loro verso il siume dell' Adda il Duca di Urbino con le loro genti d' arme, e seimila fanti

<sup>(</sup>a) Il Bell-i nel lib. 3. dice, che i Venezimi, riloluti di far lega col. Re ii Re d'Inghilterra entrò nella lega, di Francia, mandarono a capitolare col anzi the per opera di lui la ficoncluie. Re, che con le condizioni alten roite (b) Dice il Bellai, che il Papa, o promelle da Madama la Regioni e di i Veneziani, risoluti di far lega col Re

1526.

Italiani, e il Pontefice mandaffe a Piacenza il Conte Guido Rangone con seimila fanti: e perche e' pareva necessario avere un groflo numero di Svizzeri, anzi il Duca di Urbino faceva intendere ai Veneziani esfere necessario a conseguiro totalmente la vittoria avere dodicimila Svizzeri, e il Ponrefice, e i Veneziani per non si scoprire tanto contro a Cefare infino non aveilero certezza che la lega fosfe fatta, non

Gianiac the dei Sce Semila Suizzari Veneniani ..

volevano mandare in Elvezia nomini loro a levargli, (a) fu Medici offeri- udito Gianiacopo dei Medici Milanefe, \* il quale mandato dal Duca di Milano per effere intervenuto all' omicidio di Papa . a at Montignorino Visconti, \* il quale di Castellario della Rocca Di di Mus conosciuta la occasione dei tempi, e la Fortezza del luogo fe n' era fatto padrone, il quale facendo intendere che molti meli innanzi aveva tenute pratiche con vari Capitani Svizzeri per questo effetto, offerse di fare muovere fubico che gli foffero mandati feinila ducati, feinila Svizzeri, non foldati per decreto dei Cantoni, ma particolarmente, ai quali come follero feofi nel Ducato di Milano fi avesse a dare il compimento della paga, e come aceade nelle imprese; che da un canto fono riputate facili, dall'altro sono sollecitare dalla strettezza del tempo, non solo la offerta di coltul; essendo massimamente approvata dai minidi Veruli a firi del Duca di Milano, e da Ennio Vescovo di Veruli, Brestie per al quale il Pontesice prestava fede nelle cose degli Svizzeri per averle in nome della Chiefa trattate lungamente, e però era flato per suo ordine molti mesi a Brescia, e allora flava appresso al Provveditore Veneziano, donde continuamente trattava con molti di quella nazione, \* e approvò le persone del Vescovo, e del Castellano, e la speranza che Ottaviano per mezzo loro fi leverebbero i fanti con pochi danari con

wfice .

condurreSuszeri .

sprza 1 des prestezza, e senza decreto dei Cantoni, \* fu senza pensare per più innanzi accettata dal Papa, e dai Veneziani, ma ancora fu udito in Venezia (4) Ottaviano Sforza Vescovo di Lo-

> (a) Questo Gianiscopo dei Medici che offerifce feimila Svizzeri al Papa. e ai Veneziani, riusel Capitano di molta. Stima, sicchè fu Condottiere generale di vari Principi , la cui grandezza come av-venifie, chi delidera minutamente vedere, legga il Bugatto nelle Iftorie di Milano

(8) La offerta di Ottaviano Sforza Vescovo di Lodi, che fece di levare gran quantirà di Svizzeri, riusci vana, anzi-come dice nel lib. 6. il Bugatto, e il-Giavie, apportò maggiore danno all' Italia, avendo Cefare accelerate le provvisioni della guerra.

di, che offeriva di levarne facilmente numero grande, e = da loro subito, senza consultarne altrimenti col Pontefice, spedito in Elvezia per soldarne altri seimila nel modo medefimo, e con i medefimi pagamenti: dalle quali cose male intese nacque, come di sotto si dirà, principio grande di mettere in disordine la impresa che con tanta speranza si cominciava. Ma mentre che queste cose si preparano in Italia, cominciando Cefare a sospettare delle dilazioni interposte alla ratificazione, mandò il Vicere di Napoli, il Carlo di Laquale infieme con gli statichi, e con la Regina Eleonora si moia ai Re di era fermato nella terra di Vittoria per condurgli al Re su- me di Cefure. bito che avesse adempiuto le cose contenute nella Capitolazione, e con lui Alarcone, al Re di Francia, il quale da Baiona fi era trasferito a Cugnach per certificarsi interamente della sua intenzione, dal quale benchè e' fosse ricevuto con grandifimo onore, e carezze, e come ministrodi Cesare, e come quello da chi il Re Cristianissimo riconosceva in gran parte la sua liberazione, lo trovò in tutto alieno da volere rilasciare la Borgogna, scusandoti ora che non potrebbe mai avere il consentimento del Regno, ora che non avrebbe mai volontariamente confentito a una promella che per ellere di tanto pregiudizio alla Corona di Francia era impossibile a lui l'osservaria, ma che deside-

rando quanto poteva di mantenerli l'amicizia cominciata

cavano nè offerte, nè stimoli del Pontefice, del Re d' Inghilterra, e dei Veneziani per incitarlo a rinnovare la guerra. La quale risposta, e ultima sua deliberazione, e il Vicere

con Cefare, e dare perfezione al parentado (a) farebbe contento tenendo fermo tutte le altre cole convenute tra loro Redi Francia pagare a Cefare, in Juogo del dargli la Borgogna, due mil- 6 obbliga palioni di scudi, dimostrando che non altro lo indurrebbe licni di oro a a confermare con quella moderazione la confederazione fat- Cefare, prima ta a Madril, che la inclinazione grande che aveva di elle- Borgogna. re in buona intelligenza con Cesare, perchè non gli man-

fignificò a Cesare, e il Re vi mandò uno dei suoi Segretari -(a) Dice il Bellai nel lib. 3, che il Re di Francia fi obbligava pagare due milioni di oro a Cefare, prima che dar-gli la Borgogna, i quali poi fi rifolve-

rono in un millione, e dugentomila feudi , non avendo mai voluto condifcendere, che la restituzione della Borgogna si facesse. 1 526.

a esporgli il medesimo: (a) donde procedette che benchè i mandati del Pontefice, e dei Veneziani prima molto desiderati fossero arrivati nel tempo medesimo, il Re inclinato più alla concordia con Cesare, e però deliberato di aspettare la risposta sopra questo partito nuovo, del quale il Vicere gli aveva dato speranza cominciò apertamente a differire la conclusione della confederazione, non dissimulando totalmente, perchè era impossibile tenerlo occulto di trattare nuova concordia con Cefare, la quale effendogli stata proposta dal Vicere non poteva fare nocumento alcuno l'udirla, e affermando efficacemente benche altrimenti avesse in animo che non farebbe mai conclusione alcuna se con la restituzione dei figliuoli non fosse anche congiunta la relaffazione del Ducato di Milano, e la ficurtà di tutta Italia. La qual cosa sarebbe stata bastante a intepidire l'animo del Pontefice, se per il sospetto sisso nell'animo non avesse giudicato che il confederarsi col Re di Francia folle unico rimedio alle cole sue, ma è cosa maravigliosa quanto l'animo di Cefare si perturbasse ricevuto ch'ebbe l'avviso del Vicere, e intesa la sposizione del Segretario Franzese, perchè gli era molestissimo cadere della speranza della ricuperazione della Borgogna fommamente defiderata da lui per l'amplificazione della fua gloria, e per la op-Cerle Quinte portunità di quella Provincia a cose maggiori. Sdegnatro al Re di Vasi grandemente che il Re di Francia partendosi dalle pro-Francia per messe, e dalla fede data facelle dimostrazione manifesta a tutto la inoffreauxa il mondo di disprezzarlo, e gli pugneva anche l'animo non mediocremente una certa vergogna, che avendo contro al configlio di quasi tutti i suoi, contro al giudizio universale di tutta la Corre, contro a quello che poiche si era inteso l'accordo fatto, gli era stato predetto di Fiandra da Madama Margherita sorella del padre suo, e da tutti i ministri suoi

> d'Italia, misurata male la importanza, e la condizione delle cose si fosse persuaso che il Re di Francia avesse a osservare l'accordo. Nei quali pentieri calculato diligentemente

(a) Il Bellai nel medefimo luogo chiamando quelta confederazione fa dus facrum, dice- che fenz'altra dimora, il

Re ratificò la lega, facendo fubito la espedizione delle genti . Il Giovio parla variamente.

quel che convenife alla dignità propria, è in quali pericoli, e difficultà rimanellero in qualumque palo le cole fue deliberò di non alterare il capitolo che parlava della reffiruzione di Borgogna, più presto concordandosi col Pontesice consentine alla reintegrazione di Francesco Sforza; come se più fosse secondo il decoro suo perdonare a un Principe minore, che cedendo alla volontà di un Principe potente (a) ed emulo della grandezza fua fare quali confessione ria e perdonedi timore, più presto avere la guerra pericolotitisma con re a un Printutti, che rimettere la ingiuria ricevuta dal Re di Francia, che refere a perchè dubitava che il Pontefice vedendo effere stata sprez- un maggiore. zata l'amicizia sua non avesse alienato totalmente l'animo da lui, e gli accresceva il sospetto l'intendere che oltre all' avere mandato un uomo in Francia a congratularsi vi mandava pubblicamente un Imbasciadore, e molto più che nuovamente aveva condotto ai foldi fuoi fotto colore di afficurare le marine dello Stato della Chiefa dai Mori, (b) An- alli fipendi drea Doria con otto galee, e con trentacinquemila ducati del Pontefice di provvisione l'anno: la quale condotta per la qualità della Clemente. persona, e per non avere mai prima il Pontefice pensato a potenza marittima, e per effer egli stato più anni agli stipendi del Re di Francia, gli dava fospezione non fosse fatta con intenzione di turbare le cose di Genova. Però preparandofi a qualunque caso sece in un tempo medesimo molte provvitioni, follecitò la passata in Italia del Duca di Borbone, la quale prima procedeva lentamente, ordinando

che d'Italia venissero a Barzalona sette galee sue ch' erano a Monaco, per aggiugnerle alte altre, e sollecitando che

in Italia portasse provvisione di centomila ducati, perchè Gra di Masl'andata sua senza danari sarebbe stata vana. Destinò Don cade al Pon-Ugo di Moncada al Pontefice, con commissione, secondo tefice in nome

pubblicava, da fatisfargli : ma questo limitatamente, per-

(a) Dice il Giov'e, che Cefare reputava a maggior gloria il perdonare a un Principe minore, come era il Duca Franceico, che moftrare di cedere a un maggiore, o eguale, come era il Re di Francia, riputato comunemente il più potente Principe del Cristianissimo, oltre che dubitava di non concitarii contro tutta l'Iralia.

(b) Dice il Bellai nel 3- che Andrea Doria fi accofto al Pontefice con forma speranza di rinnovare le cose di Genova con groffi thipendj. E il Tace-guett: nel 2. del vol. 4. dice, che il Papa donà, oltre allo fripendio, al Doria gran tomma di danari.

chè volle andaffe prima alla Corte del Re di Francia, acciocchè inteso dal Vicere, se vi era speranza alcuna che il Re volesse offervare, o non passasse psu innanzi, o pasfando varialle le commissioni secondo lo stato, e la necessità delle cose. Ma a ogni configlio salutifero del Pontefice si opponeva il pericolo dell' arrendersi il Castello di Milano già vicino alla confunzione: il timore che tra il Re di Francia, e Cefare non si stabilisse con qualche mezzo la congiuna zione : la incertitudine di quel che avelle a partorire la venuta di Don Ugo di Moncada, nella quale era fospetto l' avere prima a passare per la Corte di Francia : sospette dis poi, quando bene passasse in Italia, le simulazioni, e le arti-loro. Però follecitando insieme con i Veneziani la conclusione della confederazione, il Re finalmente poichè per la venuta di Don Ugo ebbe compreso Cesare essere alieno da alterare gli articoli della capitolazione, temendo che il differire più a confederarfianon inducesse il Pontesice a nuove deliberazioni, e giudicando che per questa confederazione farebbero appresso a Cefare in maggiore stimazione le cosessi fue, e che forse il timore piegherebbe in qualche parte l' animo suo, stimolato ancora a questo medesimo dal Re d'Inghilterra, il quale più con le persuationi, che con gli effetti favoriva quelta conclusione, ristrinse le pratiche della lega, (a) la quale il decimofettimo giorno di Maggio dell' anno mille cinquecentoventifei ti conchiuse in Cugnach tra gli nomini del Contiglio, Procuratori del Re da una parte, e gli agenti del Pontefice, e dei Veneziani dall'altra in questa sentenza: che tra il Pontefice, il Re di Fran-Francia, e i cia, i Veneziani, e il Duca di Milano, per il quale il Pon-Vineziani, tefice, e i Veneziani promessero la ratificazione sosse perperua lega, e confederazione a effetto di far lasciare libero il Ducaro di Milano a Francesco Sforza, e di ridurre in libertà i figliuoli del Re: che a Cefare s'intimaffe la lega fatta, e fosse in facultà sua di entrarvi in termine di tre mesi restituendo i figliuoli al Re, ricevuta per la libera-

ra, il Re di

(a) La legu fra il Papa, il Re di al 4. volume. E il Giovio da quefti ohe mette il Guiceiardini, con i quali Francia, e i Veneziani l'anno 1516. fu conclusa con capitoli affai diversi per autori fi accorda anche il Bellai al tquello, che dice il Tarcagnotta nel a. dei fuoi Commentari.

Mi- 1526.

zione loro una taglia onesta che avesse a essere dichiarata = dal Re d'Inghilterra, e rilasciando anche il Ducato di Milano interamente a Francesco Sforza, e gli altri Stati de Italia nel grado ch'erano innanzi si cominciasse l'ultima guerra: che di presente per la liberazione di Francesco Sforza affediato nel Castello di Milano, e per la ricuperazione di quello Stato si movesse la guerra con ottocento nomini d'arme, settecento cavalli leggieri, e ottomila fanti per la parte del Pontefice, e per la parte dei Veneziani con ottocento nomini d'arme, mille cavalli leggieri, ottomila fanti: e del Duca di Milano con quattrocento uomini d'arme, trecento cavalli leggieri, e quattromila fanti, come prima ne avesse la possibilità, e intrattanto mettessero per lui i quattromila fanti il Pontefice, e i Veneziani; il Re di Francia mandasse subito in Italia cinquecento lance, e durante la guerra pagasse ogni mese al Pontesice, e ai Veneziani quarantamila scudi, con i quali si conducessero fanti Svizzeri: che il Re rompese subito la guerra a Cesare di là dai monti da quella banda, che più gli paresse opportuno con esercito almanco di duemila lance, e diecimila fanti, e numero fufficiente di artiglierie: armasse dodici galee sottili, e i Veneziani tredici a spese proprie: unisse il Pontesice a queste le galee, con le quali aveva condotto Andrea Doria, e che la spesa delle navi necessarie per detta armata fosse comune, con la quale armata si navigasse contro a Genova, e dipos vinto, o indebolito in Lombardia l'esercito Cesareo si assaltaffe potentemente per terra, e per mare il Reame di Napoli, del quale quando si acquistasse avesse a essere investito Re chi paresse al Pontesice, benchè in un capitolo separato si aggiugnesse che non potesse disporne senza consenso dei Collegati, rifervatogli nondimeno i censi antichi che soleva avere la Sedia Apostolica, e uno Stato per chi paresse a lui di entrata di quarantamila ducati: che acciocchè il Redi Francia avesse certezza che la vittoria che si ottenesse in Italia, e l'acquisto del Reame di Napoli faciliterebbe la liberazione dei figliuoli: che in tale caso volendo Cesare intra quattro meli dopo la perdita di quel Reame entrare nella confederazione con le condizioni soprascritte gli fosse restituito, ma non accettando questa facultà avesse il Re Tom. IV.

di Francia in perpetuo sopra il Reame di Napoli annuocenso: non potesse il Re di Francia in tempo alcuno, nè per qualunque cagione molestare Francesco Sforza nel Ducato di Milano, anzi fosse obbligato insieme con gli altri a difenderlo contro a ciascuno, e a procurare quanto potesse che tra gli Svizzeti e lui si facesse nuova consederazione, ma avesse da lui censo annuo di quella quantità che paresse al Pontefice e ai Veneziani, non potendo però arbitrare meno di cinquantamila ducati l'anno: avelle Francesco-Sforza a ricevere ad arbitrio del Re moglie nobile di sangue Franzese, e fosse obbligato ad alimentare condecentemente Massimiliano suo fratello in luogo della pentione annua, la quale riceve dal Re: foise reiliruita al Re la Contea di Afti, e ricuperandofi Genova vi avesse quella superiorità che vi soleva avere per il passato, e che volendo Antoniotto Adorno che allora n'era Doge accordarii con la lega fosse accettato, ma riconoscendo il Re di Francia persuperiore nel modo che pochi anni innanzi aveva fatto Ottaviano Fregoso: che da tutti i Collegati fosse richiesta a Cefare la restituzione dei figliuoli Regi, e ricufando farlo gli fosse denunziato in nome di tutti che i Consederati non pretermetterebbero cos' alcuna per confeguirla, e che finita la guerra d'Italia, o almeno preso il Regno di Napoli, e indebolito talmente l'esercito Cesareo, che e'non fosse da temerne, foisero obbligati aiutare il Re di là dai monti contro a Cesare con mille uomini d' arme, mille cinquecento eavalli leggieri, e diecimila fanti, o di danari in luogo delle genti a elezione del Re: non potesse alcuno dei Confederati senza consentimento degli altri convenire con Cefare, al quale fosse permello, in caso entrasse nella confederazione, andare a Roma per la Corona Imperiale con numero di gente non formidabile da dichiararii dal Pontefice, e dai Veneziani: che morendo eziandio alcuno dei Collegati la lega restasse ferma, e che il Re d'Inghisterra ne fosse protettore, e conservatore con facultà di entrarvi, ed entrandovi si desse a lui nel Regno di Napoli uno Stato di entrata annua di ducati cinquantatremila, e uno di diecimila, (e) o nel Regno medesimo, o in altra parte d'Italia al

(e) Questa lega fu chiamata dal Bellai, la lega Sagra .

Cardinale Eboracense. Ricusò il Pontefice che in questa contederazione foile compreso (e) il Duca di Ferrara, ancorchè deliderato dal Re di Francia, e dai Veneziani, anzi Duca di Ferottenne che nella confederazione si esprimesse, benchè sotto rara su esciu. parole generali, che i Confederati follero obbligati ad aiutarlo alla ricuperazione di quelle terre, delle quali era in disputa con la Chiesa. Dei Fiorentini non fu dubbio ch' perchè non fu-

effettualmente non follero compresi nella confederazione, nella leza di

disegnando il Pontefice non solo valersi delle genti d' ar- Clemante conme, e di tutte le forze loro, ma ancora di fargli concorrere feco, anzi fostentare per la maggior parte le spese della guerra, ma per non turbare a quella nazione i commerci che avevano nelle terre suddite a Cesare, nè mettere in pericolo i mercatanti loro, non furono nominati come principalmente Collegati, ma detto solamente, che per rispetto del Pontefice godeslero tutte l'esenzioni, privilegi, e benefizi della confederazione, com' esprellamente compresi, promettendo il Pontefice per loro che per modo alcuno non sarebbero contro alla lega. Non si provvedde chi avesse da estere b) Capitano Generale dell' esercito, e della guerra, perchè la brevità del tempo non patì che si disputasse in fulle spalle di chi per l'autorità, e qualità sua, e per effer confidente di tutti fosse bene collocato tanto peso, non esfendo massimamente facile trovare persona in chi concorreflero tante condizioni. Sripulata la lega il Re, il quale non aveva ancora in tutto rimollo l'animo dalle pratiche col Vicere di Napoli differi di ratificarla, e di dare principio al muovere le genti d' arme, e alla spedizione dei quarantamila ducati per il primo niese insino a tanto venisse la ratificazione del Pontefice, e dei Veneziani, la quale dilazione benchè turbasse la mente loro, nondimeno stringen-. dogli ad andare inuanzi la medetima necessità, fatta la ratificazione deliberarono di cominciare subitamente, sotto titolo di voler foccorrere il Castello di Milano la rottura della

<sup>(</sup>a) Il Duca di Ferrara fu escluso dalla lega fatta per benefizio dello Sfor-za. I Collegari furono dice il Bellai, il Pontefice, il Re di Francia, il Re d' Inghilterra, i Veneziani, gli Sviszeri, e i Fiorentini.

<sup>(</sup>b) Dicono gl' Istorici Italiani , che il Capiran generale della lega fu il Duca di Urbino, e aleri il Marchele di Saluzzo.

della guerra, e però il Pontefice, il quale prima mandato a Piacenza con le sue genti d'arme, e con cinquemila fanti Guido Rangone il Conte Guido Rangone Governatore generale dell'esercito Vitello Vitello, della Chiefa, vi mandò di nuovo con altri fanti, e con le e Giovanni dei genti d'arme dei Fiorentini Vitello Vitelli, che n'era Gosani del Papa vernatore, e Giovanni dei Medici, il quale fece Capitano

Generale della fanteria Italiana, e per Luogotenente suo generale nell'esercito, e in tutto lo Stato della Chiesa con Francesco Guice pieniffima, e quasi assoluta potestà dichiarò Francesco Guic-Rotemente del ciardini allora Pretidente della Romagna. I Veneziani dall' altra parte augumentarono l'efercito loro, del quale era Capitano generale il Duca di Urbino, e Provveditore Pie-

Pierre de Pe tro da Pefero, fermandolo a Chiari in Bresciano con comfero Provedi missione, che l'uno e l'altro esercito procedesse al danno Veneso dei Cesarei senza rispetto, o dilazione alcuna. Era frattanmile lega. to arrivato a Milano Don Ugo di Moncada, il quale benchè la lega stipulata fosse ancora occultata al Vicere, e a lui, nondimeno diffidando per le risposte del Re che le cose si potessero più ridurre alla soddisfazione di Cesare, aveva seguitato il suo cammino in Italia, dove menato seco nel Castello il Protonotario Caracciolo, fatta al Duca ampla fede della benignità di Cesare lo tentò che si rimettelle nella volontà sua, ma rispondendo il Duca che per le ingiurie fattegli dai suoi Capitani era stato necessitato a ricorrere agli aiuti del Pontefice, e dei Veneziani, senza participazione dei

terfi nell' Imperapere.

quali non era conveniente disponesse di se medetimo, gli dette Wgo di Mon Don Ugo speranza la intenzione di Cesare essere che le impu-Duca di Mi- tazioni che gli erano date si vedesfero sommariamente per il leno a rimer- Protonotario Caracciolo Prelato confidentissimo a lui, accennando farsi questo più presto per restituirgli lo Stato con maggiore conservazione della riputazione di Cesare, che per altra cagione, e che parlato che avesse col Pontesice darebbe perfezione a quelte cole: e nondimeno non confentì che prima si levasse l'assedio, e si promettesse di non innovare cos' alcuna, come il Duca faceva instanza. Credettesi, e così divulgò poi la fama, che le facultà date da Cefare a Don Ugo (4) fof-

> (a) Questo giudizio, che fa il Guieciardino, viene fatto diversamente in gutte le parti dal Bugatto, dal Rofee.

e dal Gievie , dicendo ciafcun di loro , che le commissioni dell' Imperatore erane interdette .

fossero molto ample, non folo di convenire col Pontefice con la reintegrazione del Ducato di Milano, ma eziandio col Duca folo, afficurandosi che restituito nello Stato non nocesse alle cose di Cesare, ma che questa commissione fosse con la limitazione di quello che configliaflero i tempi, e la necessità, e che Don Ugo considerando in che estremità era ridotto il Castello, e che la concordia col Duca non giovava alle cose di Cesare se non quanto fosse mezzo a stabilire la concordia col Pontefice, e con i Veneziani, giudicasse inutile il comporre con lui solo. (" Fecero poi Don Ugo, e il Protonotario condurre a Moneia il Morone, che era prigione nella Rocca di Trezzo, più presto perchè il Protonotario pigliasse informazione da lui, avendo a essere giudice della causa, che per altra cagione. Da Milano andò poi Don Ugo a Roma avendo prima scritto a Venezia, che mandaffero autorità sufficiente all' Oratore loro di Roma per potere trattare le cose occorrenti, dove arrivato si presentò insieme col Duca di Sessa innanzi al Pontesice, preponendogli con parole magnifiche effere in potestà sua accettare edda offerifee la pace, o la guerra, perchè Cesare ancorchè per la sua buo- a Clemente in na mente avelle inclinazione più alla pace, era nondimeno nome di Cefa. e con l'animo, e con le forze parato e all' una, e all' al- e la guerra. tra. (6) A che avendogli risposto il Pontefice generalmente, dolendosi, perocchè i mali termini usati seco dai suoi ministri, e la tardità della venuta sua fossero cagione che dove prima era libero di se medesimo si trovasse ora obbligato ad altri, ritornati a lui il giorno seguente, gli esposero la intenzione di Celare essere, lasciare libero il Ducato di Mi-Intenzione di lano a Francesco Sforza, deponendosi però il Castello in ma- di Popa intenzione. no del Protonotario Caracciolo infino a tanto che per ono- no alle cose di re di Cesare avesse conosciuto la causa non sostanzialmente. ma per apparenza, e cerimonia, terminare con modo onesto le differenze sue con i Veneziani, levare l'esercito di

Lom-

(a) Coloro, che dicono che il Morone fu messo prigione subito che fu preso dai soldati Imperiali, non vogliono ch'egli fosse mai posto nella Fortez-

(b) Dicono gl'Isterici oltramontani, che l' intenzione di Cefare , che fu efpo-

fia al Papa interno alle cofe di Milano fu con ferma intenzione di levarlo dall' amicizia di Francia per rallentare le rovvisioni, e non con animo di far cofa , che promettelle intorne allo Stato di Milano.

Lombardia con i pagamenti altre volte ragionati, ne in

tenzione diCefare .

contraccambio di queste cose ricercare altro da lui, se non che non s' intromettesse tra se, e il Re di Francia. A que-Rifposta del sta proposta rispose (a) il Pontesice credere che fosse no-Papa alla in- to a tutto il mondo quanto avelle sempre desiderato di conservare l'amicizia con Cesare, nè avere mai ricercatolo di maggiori cose di quelle che spontaneamente gli offeriva, le quali defiderando egli più il bene comune che l' interesse proprio non potevano essere più secondo la sua fatisfazione, continuare è ora nel medelimo propolito, ancorchè gli fossero state date molte cagioni di alterarlo, e nondimeno udire al presente con maggior molestia di animo, ch' elle gli follero concedute che non aveva udito quando gli erano state dinegate, perchè non cra più in potestà sua, come era flato prima di accettarle, il che non effere proceduto per colpa sua, ma per avere Cesare tardato tanto a risolversene: la qual cosa aveva causato che non gli estendo mai stata portata speranza alcuna di assicurare le cose comuni d'Italia, e in questo mezzo vedendo confuniarsi il Caffello di Milano, era stato necessitato per la salute sua, e degli altri confederarii col Re di Francia, fenza il quale non volendo mancare alla offervanza della fede non poteva più determinare cos'alcuna. Nella quale risposta avendo non offante molte replicazioni in contrario perfeverato costantemente Don Ugo, poichè gli ebbe parlato più volte in vano, mal contento ed egli, e i Capitani Imperiali che esclusa la speranza della pace, le cose tendessero a manifesta guerra, la quale per la potenza della lega, e per le condizioni disordinate ch' essi avevano riputavano molto difficile a fostenere, si parti da Roma. Furono in questo tempo mala disposizione del popolo di Milano, e che le cose loro

Lettere di An. dal Luogorenente del Pontefice intercette lettere che Anintercette. tonio da Leva scriveva al Duça di Sessa, avvisandolo della non avevano altro rimedio che la grazia d'Iddio, e lettere di

> (a) La risposta del Papa atl' intenzione di Celare, fe conforme al Breve ch'egli ferifie tubito dopo la conciu-fione delle lega a Cefare di perole ge-nerali, e dice il Selloi nel 3. ch'era

tanto il defiderio del Pontefice , che Milano ceffaffe allo Sforza . e che Napoli fosse dei l'earrest, che mai non si volle piegare alle larghe promette idi Cs-

di lui medefimo, e del Marchefe del Guafto scritte a Don = Ugo dopo la partita fua di Milano, dove lo follecitavano della pratica dell'accordo, facendo inftanza che gli avvifaste fubito del seguito, con ricordargli il pericolo loro, e dell' efercito di Cefare. Ma non era già tanta confidenza negli animi di chi aveva a disporre delle forze della lega, quanto era il timore dei Capitani Imperiali. Perchè il Duca di Urbino, nel quale aveva in fatto a consistere il governo degli eserciti per il titolo di Capitano generale che aveva delle genti. Veneziane, e per non vi essere uomo eguale a lui di Stato, di autorità, e di riputazione, stimando forse più Duca di Urche non era giusto la virtù delle genti Spagnuole, e Te-bino sima gli Spagnuoli fur desche, e distidando smisuratamente dei soldati Italiani, a-del deoreveva fisso nell'animo di non passare il fiame dell' Adda, fe con l'efercito non erano almeno cinquemila Svizzeri: anzi dubitando che se solamente con le genti dei Veneziani pasiavano il fiume dell'Oglio, gl' Imperiali non pasfassero Adda, e andassero ad assaltarlo, faceva instanza che l'efercito Ecclefiastico che già era a Piacenza passato il Pò forto Cremona si andasse a unire con quello dei Veneziani per accostarsi poi all' Adda, e aspettare in sulle rivedi quel fiume, e in alloggiamento forte la venuta degli Svizzeri, la quale oltre alla natura loro aveva riscontrato in molte difficultà, effendo frata data improdentemente al. Castellano di Mus, e al Vescovo di Lodi la cura del con-Castellano di durg'i. Perchè e la vanità del Vescovo di Lodi era poco effi- guaritia. cace a questo maneggio, e (e il Castellano era intento principalmente a fraudare una parte dei danari mandatigli per pagarne gli Svizzeri, ne avevano l'uno, o l'altro di loro tant'autorità appresso a quella nazione che sosse bastante a. farne levare, massimamente con sì piccola quantità di danari, numero sì grande, così presto come sarebbe stato di

bisogno: questa anche ti corrompeva per la emulazione nata. tra loro, intenti più ad ambizione, e agl' interessi particolari che ad altro. Aggiuniero anche qualche difficultà gli

(a) Era cresciuto, dice il Bagatta nelle sue Istorie al 6. il Castellano di Mus, mediante le fraudi, e gl'ingan-ni, avendo come altre volte dissi nella

for vita, con folerzia fingolare occupato Mus di mano dei Capitani Sforze-fehi .

agen-

agenti ch' erano per il Re di Francia nelle leghe di Elvezia, perchè non avevano notizia quale fosse sopra questa cosa la mente del Re, nè se era contraria, o conforme la sua intenzione, perchè non per inavvertenza, ma studiosamente per quei configli che spesso parendo molto prudenti riescono troppo acuti, si era pretermesso di dare notizia al Pio Re di quelta spedizione, perchè (a) Alberto Pio Oratore

Alberto proffo al Papa.

Oratore del Re Regio appresso al Pontesicel aveva dimostrato essere pericolo che se il Re intendesse innanzi alla conclutione della lega, l'ordine dato di foldare i Svizzeri non andaffe più tardo a conchiuderla, parendogli già a ogni modo che fenza lui fosse cominciara dal Pontefice, e dai Veneziani la guerra con Cesare. Così ritardandosi la venuta degli Svizzeri sa ritardava il più principale, e il più potente dei fondamenti disegnati per soccorrere il Cattello di Milano, non ostante che il Vescovo, e il Castellano della venuta loro prestissima deslero quotidianamente certa, e presentissima speranza. Ma i Capitani Cefarei poichè veddero prepararsi scopertamente la guerra per non avere in un tempo medetimo a com-Milanes ne-battere con gl'inimici di dentro, e di fuori deliberarono gano i fusfici di assicurarsi del popolo di Milano, il quale diventando ogni giorno più infolente non folo negava loro tutte le provvisioni che dimandavano, ma eziandio se alcuno dei soldati fosse trovato per la Città separato dagli altri, era ammazzato dai Milanesi. Presa adunque occasione dai disor-

periali .

dini che ti facevano per la terra dimandarono che alcuni dei Capitani del popolo si uscissero di Milano, onde nata follevazione furono alcuni Spagnuoli che andavano per Mi-Anten da Le- lano ammazzati da certi popolari, e però Antonio da Leva, ya fi ammaz. e il Marchele fatto tacitamente accoltare le genti a Milano, nese per fer protestato non essere più obbligati agli accordi fatti ai giorni paffati, il decimofettimo giorno di Giugno fecero ammazin zare in loro presenza per dar principio al tumulto uno della Milano contro plebe che non aveva fatto loro riverenza, e dopo lui tre altri, e usciti degli alloggiamenti con una squadra di fanti

Line . farei .

> (a) Alberto Pio, Oratore del Re prefic al Papa, fu come dice il Bugat-to nel 6. potentifima cagione di ftimolare il Papa alla guerra contro Cefare .

Afferma anche il Giovio il medelimo, nella vira di Alfonfo da Effe Duca di Ferrara, e di Adriano VI. Pontefico Romano.

1526.

Tedeschi dettero cagione al popolo di dare alle armi, il = quale se bene nel principio sforzò la Corre vecchia, e il Campanile del Vescovado, dove era guardia di fanti Italiani, combattendo alla fine fenza ordine, e come fanno i popoli imperiti più con le grida, che con le armi, ed essendo offesi molto dagli scoppiettieri posti nei luoghi eminenti che prima avevano occupati gli Spagnuoli, n'erano feriti e ammazzati molti di loro, in modo che crescendo continuamente i disordini e il terrore, e avendo i fanti Tedeschi cominciato a mettere fuoco nelle case vicine, (a) e già approffimandofi alla Città le fanterie Spagnuole chiamate dai Capitani, il popolo temendo degli estremi mali, convenne che i fuoi Capitani, e molti altri dei popolari, i quali vi consentirono si partissero di Milano, e che la moltitudine deponesse le armi, sottomettendosi alla obbedienza dei Capitani, i quali accelerarono di far cessare con queste condizioni il tumulto innanzi che i fanti Spagnuoli entraffero dentro, dubitando che se entravano mentre che l'una e l'altra parte era in sulle armi, non fosse in potestà loro di raffrenare l'impeto militare ch'ella non andaffe a facco: dalla qual cosa avendo l'animo alieno, e per timore che l'esercito arricchito di sì grossa preda non si dissolvesse, o diminuisse notabilmente, come perchè considerando la carestia dei danari, e le altre difficultà che avrebbero nella guer- Anton da Lera giudicavano effere più utile conservare quella Città per va perche non potervi lungamente dentro pascere l'esercito, che consumare fife facchezin un giorno tutto il nervo e lo spirito che aveva. (h) Pa- giato Milaso. reva adunque che le cofe della lega non procedessero con quella prosperità che gli uomini si avevano promesso da principio, effendoli già trovate tante difficultà nella venuta degli Svizzeri, e mancato il fondamento del popolo di Mi-

lano. Ma nuovo accidente che sopravvenne gli rendè la ri-Tom. IV. puta-

(a) Dice il Bugatto, ch' effendo fe :cessa in Milano una gran tagliata fra il popolo, e i soldati Imperiali, che i Cittadini temendo, che le nuove genti entrate in Milane non faccheggiaflero la Città, fi accordarono, facendo partire i Capitani del popolo.

(b) Dice il Bugatto nel 6. che i

foldati dei Collegati furono cod lenti a feguitare la impresa, che difordinò quali l'esercito loro. Ma il Bellai afferma, che le genti del Re furono prefiffime, e in pronto di tutto ciò che bilognava, e che ciò su colpa degli al-tri Collegati.

putazione e la facilità del vincere molto maggiore e più manifesta che prima. Eransi in tanta mala contentezza, anzi nella estrema disperazione del Ducato di Milano, tenute già qualche mele per mezzo di varie persone diverse pratiche di novità quasi in ogni Città di quello Stato, ma riuscendo le altre vane n'ebbe effesto una tenuta dal Duca di Urbino, e dal Provveditore Veneziano nella Città di

di.

rine tente di Lodi con Lodovico Vistarino gentiluomo di quella Città, suciare di Lo. il quale movendofi, o per ellere stato antico servitore della Cala Sforzesca, o dalla compassione della sua Patria trat-Fabbrizio Ma- tata da Fabbrizio Maramaus Colonnello di mille cinqueramaus Napo- cento fanti Napoletani con la medelima afperità, che dagli letano in Lo- Spagnuoli, e dai Tedeschi era trattato Milano, deliberò di mettere dentro le genti dei Veneziani, non ostante che fosse foldato degl'Imperiali: ma egli affermava, e il Duca di Uebino lo confermava che aveva prima dimandato, e otrenuto licenza forto feufazione di non potere più intrattenere fenza

danari i fanti ai quali era preposto. L'ordine della cosa fu ciar di Lodi flabilito in questo modo: che la notte dei ventiquattro di gi Imperiali. Giugno (a) Malatella Baglione con ere, o quartromila fanti dei Veneziani si accostatte quasi in sul fine del giorno alle mura dalla banda di certo battione per effer mello dentro dal Vistarino, il quale poco innanzi accostatosi con due compagni a quel buftione, il quale guardavano fei fauti, come per rivedergli, e teguitato da alcuni, i quali aveva occultati in certe case vicine, saltato in sul bastione cominciò a combattere con le guardie, perchè se bene aveva dato prima il nome secondo il costume militare, esti sospettando erano venuti seco alle armi, nè su senza pericolo, estendo concorli alcuni allo strepito di non riprendere il bustione, per-Ladovico Villa, chè cominciarono vigorofamente a combattere: nella quale

rino ferito .

zusta Lodovico fu ferito, ma essendo già ridotto all'ultima necessità arrivò Malatesta con le genti, le quali salite in sul bastione medetimo con le scale entrarono nella terra, donde Fabbrizio Maramaus, il quale sentito lo strepito veniva verso le mura con una parte dei suoi fanti su costretto ritirarsi

fu intromeffo per la Cittadella dal Vi-(a) Dice il Bellai, che il Duca di Urbino accostatosi in persona a Lodi, fterino .

nella Reca. La terta fa vinta, e la più patre dei fanti ch' et ano alloggiati fepantamente per la Città Valigari, e fatti prigioni, nella quale arrivò non molto poi con una patre delle Lati profinta. Genti del Duca di Urbino, il quale effendo per approfila fi prim Vinemati più il giorno precedente andato ad alloggiare a Orago in ful fiume dell'Oglio, e paffarolo per un ponte fatto a tempo la notte medelima, come intele la entrata di Malatefta pafsò per un ponte imile il fiume dell'Adda, e polte in Lodi maggiore prefidio perchè fi diffendeffe, fe per la

Rocca entrava soccosso, rivorno subito all'efercito, \* ma non perciò vi andò, secondo riferiva Pietro da Pesero, sen- Marchest da za qualche titubazione, e perplessità. \* Ma venuto l'av. Pallo fattore

za qualche titubazione, e perplessità. \* Ma venuto l'av. \* Mis fectore viso a Milano il Marchese del Guasto con alcuni cavalli di leggieri, e tremila fanti Spagnuoli, con i quali era Gio-Usina al fievanni di Urbino si spine a Lodi senza tardare, e messa la emis da del fanteria senza oftencolo per la potta del soccorso nella Roca, a stutta in modo che si poteva entrarvi per una via co-

perta naturale senza pericolo di effere battuto, o offeso dai effanchi della Città, \* essendo già, come io credo, statovi rae partito il Duca di Urbino. \* Dalla Rocca entrò fubito nella Città, e si conduste insino in sulla piazza, in sulla quale la gente menata da Malaresta, e il rinfrescamento che era venuto poi aveva fatto la fua testa, poste in guardia molte case, e la strada che andava alla porta, donde erano entrati, per potersene uscire salvi, se gl'Imperiali gli soprafacessero. Combattessi al principio gagliardamente, e su oppinione di molti che se gli Spagnuoli avessero perseverato nel combattere avrebbero ricuperato Lodi, perchè i foldati Veneziani fi trovavano affai stracchi. Ma il Marchese diffidando, o per avervi trovato più numero di gente che da principio non aveva creduto, o per immaginarfi che l' efercito Veneziano fosse propinguo si straccò presto dal combattere, e lasciata la guardia nel Castello si rititò a Milano. (4) Sopravvenne dipoi il Duca di Urbino, il quale si gloriava di avere fatto paffare l'efercito fenza fermarfi per

(a) Dice il Bellai, che il Duca di Urbino non lafeiò penetrare nella Rocca il Marchefe, non effendofi combartuto altrimenti; è hen vero, che il Tarcagnetta dice questo istesso, che dice il Guicciardino, ma dice ancora, che il Maramaus si ritirò nella Fortezza di Lodi.

ponti

ponti in su due fiumi grossi, e attese a stabilire più la vittoria ingroffandovi di gente, per relistere se gl' inimici di nuovo ritornassero, e facendo piantare le artiglierie intorno al Castello. (4) Ma quegli di dentro perchè non aspettavano soccorso, e potevano difficilmente difendere il Castello capace per il piccolo circuito di poca gente, la notte feguente essendo raccolti dai cavalli, che a questo esfetto furono Haro di come, mandati da Milano, abbandonarono il Castello, L'acquisto

detta lega.

Curradino

mone.

de «Le coje di Lodi fu di grandissima opportunità, e di riputazione non minore alle cole della lega, perchè la Città era bene fortificata, e una di quelle che sempre si era disegnato che gl' Imperiali avessero a difendere insino all'estremo. Di Lodi fi poteva fenz' alcun oftacolo andare infino in fulle porte di Milano e di Pavia, perchè queste Città situate come ia triangolo sono vicine l'una all' altra venti miglia: però gl' Imperiali vi mandarono fubito da Milano mille cinquecento fanti Tedeschi, e trovavasi guadagnato il passo di Adda, che prima era riputato di qualche difficultà. Levato ogn' impedimento della unione degli eferciti, tolta la faa cultà di soccorrere quando fosse assaltata Cremona, nella guardia di Crequale Città era a guardia il Capitano Curradino con mille cinquecento fanti Tedeschi, e privati gl' inimici di un luogo opportunissimo a travagliare lo Stata della Chiefa, e quello dei Veneziani: donde era voce comune per tutto l'esercito che procedendoli innanzi con prestezza gl'Imperiali si ridurrebbero in grandiffinia perplessità e confusione. Ma altrimenti sentiva il Duca di Urbino già risoluto che l' accostarsi a Milano senza una grolla banda di Svizzeri fosse cosa di molto pericolo, ma non volendo scoprire agli altri totalmente questa sua opinione deliberò con fare poco cammino, e soprasedere sempre almanco un giorno per alloggiamento dare tempo alla venuta degli Svizzeri, sperando dovessero arrivare all'esercito in pochissimi giorni, e disprezzando tutto quello che si proponeva fos-

> (a) Dice il Bellai, che il Marchese conduste seco i soldati Imperiali a Milano, non facendo alcuna menzio-ne, che il Duca di Urbino l'affediaf-fe; vero è che il Caffello fi refe a pat-

ti, perciò l'acquifto di Lodi fu comodo alle cose della lega, effendo ftato e di riputazione, e di utilità grande ai Collegati.

se da fare in caso non venissero, non ostante che per i = progressi succeduti insino a quel giorno folle da dubitar- 1526. ne. Perciò essendo l'esercito Eccesiastico il giorno dopo l'acquisto di Lodi andato ad alloggiare a San Martino a tre miglia appresso a Lodi su conchiuso nel Consiglio comune che soprastati ancora un giorno gli Ecclesiastici, e i Veneziani nei medelimi alloggiamenti andallero poi il giorno proffimo ad alloggiare a Lodi vecchio lontano da Lodi cinque Ladi edificata

miglia, dove dicono effere flato edificato Lodi da Pompeo da Pompeo Ma-Magno, e distante tre miglia dalla strada maestra verso Pavia sno. dove fosse. a cammino che accennava a Milano, e a Pavia, per tenere

in più fospensione i Capitani Imperiali: il qual giorno gli eserciti Eccletiattici, e i Veneziani camminando si unirono in fulla campagna, pari quali di fanteria, che in tutto erano poco meno di ventimila fanti, (a) ma i Veneziani più abbondanti di gente d'arme, e di cavalli leggieri, dei quali gli Ecclesiastici tuttavia si provvedevano, e ancora con molto maggiore provvilione di artiglierie, e di munizioni, e di tutte le cose necessarie. A Lodi vecchio dove si dimorò il giorno seguente mutato consiglio su deliberato di camminare in futuro in fulla strada maestra per fuggire il paese che fuora della strada è troppo forte di fosse, e di argini: e perchè era riputato più facile il soccorrere il Castello per quella via che aveva a voltare verso porta Comasina, che per la via di Landriano che aveva a voltare a porta Vercellina, dove il condurti per la qualità del paese era più difficile, e perchè andando da quella banda era più sicuro il condurre le vettovaglie, e più facile il ricevere gli Svizzeri, perchè erano più alle spalle. Con questa risoluzione si condusse l'ultimo di Giugno l'esercito unito a Marignano, dove configliandofi quello fi avefle a fare inclinava il Duca bino con P cdi Urbino ad aspettare la venuta degli Svizzeri, (6) la quale fercito a Ma-

era nella medelima, e forse maggiore incertitudine che prima, parendogli che senza queste spalle di ordinanza ferma

foile !

(a) Dice il Bugatto nel 6. che P efercito di Cefare era di fedicimila fanti , e di tremila cavalli , e quello dei Collegati di ventimila fanti, e di quattromila cavalli, tra cavalli

leggieri , e uomini d'arme , e Stradiotti .. (b) L'animo del Duca di Urbino , racconta Bugatto, e Govio era di afficurarie con più numero di forze, diffidando dei foldati Italiani. 1526

fosse molto pericoloso con gente nuova, e raccolta tumultuariamente accostarsi a Milano, benchè vitosfero pochi cavalli, tremila fanti Tedeschi, e cinque in seimila fanti Spagnuoli, e questi senza danari, e con poca provvisione di vettovaglie. Dal qual parere discrepavano i pareri di molti degli altri Capitani, i quali giudicavano che procedendo con la gente ordinata, e con gli alloggiamenti sempre il giorno precedente riconosciuti si potesse accostarsi a Milano senza pericolo, perchè il paese è per tutto sì forte che fenza difficultà fi poteva sempre alloggiare in sito munitissimo, nè pareva loro veritimile che l'efercito Cefareo fosse per uscire in campagna ad assattargli, perchè essendo necessario che e' lasciaffero affediato il Castello, nè potendo anche per sospetto del popolo spogliare al tutto di gente la Città di Milano restava di numero troppo piccolo ad assaltare un esercito sì grosso, il quale benchè fosse raccolto nuovamente abbondava pure di molti fanti sperimentati alla guerra, e di Capitani dei più riputati d'Italia: ed essendo l'accostarsi a Milano fenza pericolo, non effere ancora fenza foeranza della vittoria l'accostarsi, perchè non essendo i borghi di Milano fortificati, anzi per la negligenza ufata a riordinargli, aperti da qualche parte, non pareva credibile che gl' Imperiali fi avellero a fermare a difendere circuito tanto grande: della quale rifoluzione pareva (i vedetlero indizi manifesti: conciofiache atteso poco alla riparazione dei borghi fi fossero tutti volti alla fortificazione della Città, e abbandonando i borghi, nei quali l'efercito andrebbe fubito ad alloggiare, non pareva che la Città poresse avere lunga difela, non folo per trovarti l'efercito fenza danari, e con poca vetrovaglia, ma perchè e Prospero Colonna, e molti altri Capitani avevano sempre giudicato esfere molto difficile il difendere (a) Milano contro a chi avesse occupato i borghi, sì perchè la Città è debolitima di muraglia facendo muro in molti luoghi le case private, sì eziandio perchè i borghi sono vantaggiosi alla Città, e si aggiugneva l'avere il Castello a sua divozione. Dependevano principalmente

lissimo di mu

e (a) La Città di Milano, debelifitma di muraglia, è ai noffri tempi for-Spagnuoli. questa, e le altre deliberazioni dal Duca di Urbino, perchè =

se bene solle solamente Capitano dei Veneziani, gli Ecclefiattici per fuggire le contenzioni, e perché altrimenti non si poreva fare avevano deliberazo di riferirsi a lui come a Capitano universale: ma egli, benchè non lo movessero quefte ragioni ad andare innanzi, nè le instanze efficacissime, le quali per ordine dei loro superiori gliene facevano il Luogotenente del Pontefice, e il Provveditore Veneziano, al parere dei quali (a poichè anche aderivano molti altri Capitani, gli pareva che il foprafedere quivi lungamente, non avendo maggiore certezza della venuta degli Svizzeri, poteffe effere con grave sno carico, e infamia: però soprafeduto l' efercito due giorni a Marignano si conduste il terzo di di Luglio a San Donato lontano cinque miglia da Milano, deliberaro di andare innanzi più per fatisfare al defiderio, e al giudizio di altri, che per propria deliberazione, ma con intenzione di mettere sempre un di in mezzo tra l'uno alloggiamento, e l'altro per dure più tempo alla Saissari prevenuta degli Svizzeri, dei quali mille finalmente fecti in gone al foldo Bergamasco venivano alla via dell'esercito, e continuavano della lega confecondo il solico gli avvisi spessi della venuta degli altri. (6) tro a Cefare. Però il quinto di di Luglio andò l'efercito ad alloggiare a tre miglia di Milano, patlato San Martino fuora di firada in fulla mano destra in alloggiamento forte, e ben sicuro, dove il giorno medelimo si fece una fazione piccola contro ad alcuni archibulieri Spagnuoli fattili forti in una cafa, e il giorno feguente, ftando il campo nel medefimo alloggiamento, un' altra fimile : e il medefimo giorno arrivarono nel campo cinquecento Svizzeri con- Cefare Gallo dotti da Cesare Gallo. Quivi si consultò del modo del conduttore di procedere più innanzi, e ancorchè la prima intenzione fosse stata di andare direttamente a soccorrere il Castello di Milano, dove le trincee che lo ferravano di fuora, non e-

dita della imprefa.

<sup>(</sup>a) Il Tarcagnosta nel lib. 2. del 4. vol. e il Bellai nel 3. dicono che il Duca di Urbino fi accosto subito prefso a Milano cinque miglia col campo, andando però lentamente, dal che ne procede, come dice il Giovie, la per-

<sup>(</sup>b) La tardanza degli Svizzeri, dice il Giustiniane, che procedeva dai pagamenti, che erano scarsi, e tardi, o pure, come altri dicono, erane cor, rotti dei Miniftri di Cefare, che faceva loro larghe promeffe .

rano sì gagliarde che non si potesse sperare di superarle: nondimeno parve al Duca di Urbino, il configlio del quale era alla fine approvato da tutti gli altri, e che nei configli preponeva, e non aspettando che gli altri rispondellero, diceva la opinione sua, o almanco nel proporre usava tali parole che per se stessa veniva a scoptitii, in modo che gli altri Capitani non pigliavano affunto di contradirgli, che gli eferciti camminalfero per la diritta ai borghi di Milano, allegando che per le spianate che sarebbe necessario di fare per la fortezza del paese il volere condutsi fuora della stada maestra al soccorso del Castello sarebbe cosa lunga, nè fenza pericolo di qualche disordine, perchè si avrebbe a mostrare troppo di appresso il fianco agl'inimici, e si datebbe loro facultà di fare più potente relistenza, perchè unitebbero tutte le forze loro dalla banda del Caltello, dove altrimenti farebbero necessitati stare diviti per resistere agl' inimici, e non abbandonate la guardia del Castello:(a) e perchè conducendosi con gli eserciti a porta Romana satebbe sempre in potestà dei Capitani della lega voltarsi facilmente, secondo che alla giornata apparisse effere opportuno, a quale banda volessero, secondo il quale configlio si sece deliberazione che il settimo di si alloggiaffe a Bufaletta, e a Pilastrelli ville vicine a mezzo miglio di Milano fotto i tiri delle artiglierie loro, e le quali fono circostanti alla strada maestra, con intenzione da quegli alloggiamenti pigliare i partiti che fossero dimostrati buoni dalla occasione, e dai progressi degl' inimici, i quali cra opinione di molti che veduto gli eferciti alloggiati in luogo sì vicino non avessero a volere mettersi alla difesa, massimamente notturna dei borghi per essere in più luoghi ripieni i fossi, e spianati i ripari, e da qualche banda tanto aperti che difficilmente si potevano disendere. Ma in Milano cal la notte precedente al giorno, nel quale dovera farsi innanzi l'esercito, il Duca di Borbone, il quale pochi giorni

fuccorfo.

innanzi era atrivato a Genova con sei galce, e con lettere

(a) Tutte quefte dilazioni procedevano, dice il Bagatto, per caufa dei Franzesi, i quali, se bene odiavano la grandezza di Cefare, non ave-

vano però caro, che la guerra fi ultimasse, giudicando con quello mezzo di rendere più facile la liberazione dei figliuoli del Re. di mercatanti per centomila ducati, entrò con circa otto-

cento fanti Spagnuoli, i quali aveva condotti feco, in Mi- 1526. lano, follecitatone molto dal Marchese del Guasto, e da Antonio da Leva, dalla venuta del quale i soldati pigliarono molto animo, e per la medefima fi poteva comprendere la negligenza, o la fredda disposizione studiosamente del Re di Francia alla guerra: perchè avendo il Pontefice nel principio quando conduste agli stipendi suoi An- carsiglia 1873. drea Doria consultato seco con che sorze, e apparati si pa natura aldovessero tentare le cose di Genova, propose molta facilità, " cos tentandola in tempo che già fosse cominciata la guerra nel Ducato di Milano, e che alle fue otto galee si congiugnessero le galee, le quali il Re di Francia aveva nel porto di Marfilia, o che almeno impedifiero la venuta delle galee del Duca di Borbone, perchè restando in tal caso con le sue otto galce Signore del mare non poteva la Città di Genova stare molti di col mare secrato per le mercatanzie, per gli esercizi, e per le vettovaglie, e benchè il Re promettelle che impedirebbe la venura del Duca di Borbone, furono parole vane, perobè l'armata sua non era in ordine. e i Capitani delle galee parte per carestia di danari, parte per negligenza, e forse per volontà erano stati spediti cardi dei pagamenti, come poi anche succedette delle genti d' arme. Ma essendo incognita di fuori la venuta del Duca di Borbone, la deliberazione dell'andare innanzi con l'efercito fu prevertita dal Duca di Urbino, o per avvisi ri-

cevuti, fecondo si credette, da Milano, o per relazione di qualche esploratore, il quale mutata la diffidenza avuta insino a quel dì, affermò al Luogotenente del Pontefice, prefente il Provveditore Veneto, (a) tenere per certo che il di seguente sarebbe felicissimo, perchè se gl'inimici uscivano a combattere (il che non credeva dovellero fare ) indubitatamente farebbero vinti, ma non uscendo, che cersamente, o il di medetimo abbandonerebbero. Milano ritirandofi in Pavia, o almeno abbandonata la difesa dei bor-

(a) Il Duca di Urbino ebbe più volte a dire, come appare in una lua giustificazione, veduta da me in casa del Cardinale Vitelli, scritta al Sena-

Tom. 1V.

to, che quella lega non poteva effettutre cos' alcuna di momento, rispetto ai difordini ordinari dei franzeu.

ghi si ridurrebbero nella Città, la quale perduti i borghi non potrebbero totalmente difendere, e ciascuna di quelte tre cofe bastare a conseguire la vitroria della guerra. Però il dì seguente, che fu il settimo di Luglio, lasciato l'alloggiamento difegnato il di innanzi, con speranza di guadagnare i borghi senza contrasto, e aspirando alla gloria di avergli presi camminando di assalto, spinse qualche banda di scoplega si accosta piettieri a porta Romana, e a porta Tosa, dove non ostante gli avvisi avuti i di precedenti, e il di medesimo del volerli partire gli Spagnuoli, si erano fermati in quella parte

dei borghi, non per fare quivi, secondo si dille, continua

a Milano.

resistenza, ma per ritirarsi in Milano più presto come uomini militari, e con avere mostrato il volto agl' inimici, che volere che trovassero i borghi vilmente abbandonati: dalla quale resistenza non solo si conservava più la riputazione del loro efercito, effendo maffimamente in facultà fua il ritirarli femore nella Città fenza difordine, ma eziandio poteva nascere loro occasione da pigliare animo a perseverare nella difesa dei borghi: il che era di grandissima importanza, perchè il ritirarsi nella Città era partito più presto necessario, che da eleggere spontaneamente, e per le altre ragioni, e perchè riducendoli dentro a circuito sì stretto 'era più facile agl' Italiani impedire, che vettovaglie non entraffero in Milano, fenza le quali non potevano, per non effere ancora condotte le biade nuove, fostenersi lungamente. Appresentatis adunque gli scoppiettieri alle due porte, dove gli Spagnuoli oltre al difendersi non cessavano continuamente di lavorare, il Duca trovata fuora della opinione che avea avuta, refistenza, fece accostare a un tiro di Porta Romani balestro a (4) porta Romana tre Cannoni, i quali piantati bravamente cominciò a batter la porta, e fare pruova di fare levare un falconetto, il quale levato fece imontare molti dei suoi uomini d'arme per dare l'assalto, e ordinò fi accostassero le scale: nondimeno non continuando nel proposiro di dare l'assalto si ridusse la fazione in scaramucce leggieri di scoppietti, e di archibusi ai ripari, dove

tula.

(a) Forta Romana di Milano batdella Vanguardia, con gran danno detuta da Ciovanni dei Medici, capo gli Spagnueli .

avendo quegli di dentro vantaggio grande rispetto al sito, furono morti di quegli di fuora circa quaranta fanti, (e) e feritine molti. La posta in questo mezzo era stata battuta! da molti colpi, ma con poco danno per reffere i cannoni : lontani, ma dicendo il Duca effere l'ora tarda ad alloggiare il campo mon dette l'affalto, e alloggiò l'efercito nel luogo medefimo, benchè per la brevità del tompo, con qualche confusione lasciò ai tre cannoni buona guardiaq e il s resto del campo alloggio quali tutto a mano destra della strada, sperando ciascuno molto della vittoria, perchè per avvili di molti, e per relazione dei prigioni pratinda Gio Natio fallati vanni di Naldo soldato dei Veneziani si aveva muove , dei Veneziani. gl' Imperiali caricate molte bagaglie effere più prefto in moto di partirli, che altrimenti, e a tempo arrivarono in campo la fera medefima fei cannoni dei Veneziani: ma fi varió poco dopo non folo la speranza, ma tutto lo stato delle cose, perchè essendo quasi in sul principio della notte > usciti fuora alcuni fanti Spagnuoli ad affaltare le artiglierie furono rimessi dentro dai fanti Iraliani ch'erano a: guardia di quella, ancorchè il Duca di Urbino dicesse ch' Duca di Urerano stati mesti in disordine, il quale passare già poche na terare l'eore della notte trovandofi ingannato dalla speranza con-fercito di Miceputa che alle porte, e ai ripari dei borghi gli fosse stata " fatta resistenza, e ritornandogli in considerazione il timore che prima aveva della fanteria degl'inimici, fece precipitofamente deliberazione di discostarsi con l'esercito, e cominciatala subito a mettere in esecuzione col dare principio a fare partire le artiglierie, e le munizioni, e comandato alle genti Veneziane che si ordinassero per partirsi, mandò per il Provveditore a fignificare al Luogorenente, e Capitani Ecclesiastici la deliberazione che aveva sattani confortandogli a fare anch' effi fenza dilazione il medefimo. Alla qual voce come di cola non folo nuova, ma contraria alla espettazione di ciascuno, confusi, e quasi at-

toniti andarono a trovarlo per intendere più particolar-R 2 mente

(a) It Bellai nel 3, non fa menzione alcuna di quelto affalto dicendo che per la tardanza ufata dai foldati

della lega fu necessirato il Duca Francefco Sforza a raffegnare il Caftello di Milano a Borbone .

1526.

Più prudinza c ricorreggere l' errore , che ello.

mente i suoi pensieri, e fare prova d'indurlo a non si partire, il quale con parole molto determinate e risolute si lamento che contro al parere fue solamente per satisfare ad altri fi fosse tanto accostato a Milano, ma ch'era più prudenza ricorreggere l'errore fatto, che perseverarvi den-

Urbino levalle Milano .

perferenze in tro: conoscere che per non essere stato per la brevità del tempo alloggiato il giorno dinanzi l'efercito ordinatamenre, e per la viltà dei fanti Italiani dimosfratali la sera medefima all'affalto delle artiglierie, che il dimorare l'efercito quivi infino alla luce proflima farebbe la destruzione non solo-Carioni, per della impresa, ma di tutto lo Stato della lega, perchè era. est d'Duco di sì certo vi sarebbero rotti, che non si avendo una minima l'efiretto da dubitazione (4) non voleva disputarla con alcuno, concioliache gl'Imperiali avevano la fera medefinia piantato un fagro tra porta Romana, e porta Tofa che batteva per fianco l'alloggiamento pericololissimo dei fanti dei Veneziani, eche la notte medesima ne pianterebbero degli altri, e come fosse il giorno fatto dare all'arme, e necessitato l'esercito a metterfr in ordinanza lo batterebbero per fianco, e così difordinatolo uscira suori ad affaltarlo lo romperebberero con grandissima facilità : dolergli che la brevità del tempo e l'essere. nell'efercito fuo molto maggiori impedimenti di artiglicrie. Nei partiti me e di munizioni, che nell'efercito Eeclefraftico, l'avelle cocessor non ac- firetto a cominciare prima a levarsi che a comunicarlo com loro, ma nei partiti che si pigliano per necessità estere superstuoil fare scusazione: avere fatto maggiore sperienza che aveste.

cade alcuns Scufa .

> fatto mai Capitano alcuno effendosi mello di cammino a dare l'affalto a Milano: bisognare ora usare la prudenza, nè disperare per la ritirata della vietoria della impresa: esterii Prospero Colonna, e con forse meno giuste cagion ni, levaro da Parma già mezza prefa, e nondimeno avere poco poi gloriofamente acquiftato tutto il Ducato di Milano: confortare gli Eccletiattici a feguirare la fua deliberazione, nè differire il levarii, perche replicava loro di auovo, che trovandogli il Sole in quello alloggiamento, reste-

(a) Bugatto nel lib. 6. e il Taresgnoste non dicono le cagioni perchè il Duca di Urbino con tanta celerità fi partific di fotto Milano, ma affermano, che dopo il secondo affalto si partl, e sece partire ance turto il campodella lega .

rebbero rotti fenza rimedio, e che però ciascuno ritornalle = all' alloggiamento di San Martino. Rispose il Luogotenente, che benche ciascuno pensalle le deliberazioni sue ellere fatte Risposta del con somma prudenza, nondimeno nessuno di quei Capitani Gaiceiardian conosceva cagione che necessitasse a levarsi con tanta prestez- bin. za, e gli riduceva in memoria quel che veduta la ritirata loro farebbe il Duca di Milano disperato di esfere soccorso, quanto animo perderebbero il Pontefice, e i Veneziani, e le immaginazioni che per la declinazione delle imprese mastimamente nei principi fogliono nascere nelle menti dei Principi: poterfi se l'alloggiamento fatto disordinatamente ... era causa di tanto pericolo rimediarvi facilmente senza torre tanta riputazione a quell' efercito con l' alloggiarlo di nuovo con migliore ordine, e con discottarlo tanto che bastasse ad afficurarlo dai fagri piantati dagl'inimici. Con-Dues di Urfermò il Duca di nuovo la prima conclutione, nè poterti delle fac rie fecondo la ragione della guerra pigliare altra deliberazione: 3ioni che cauvolere assumere in se quetto carico, e che si sapelle per tut-fe affegna. to il mondo egli efferne stato autore, nè estere bene confumare più il tempo vanamente in parole, perchè era necelfario efferti levari innanzi alla fine della notte: con la quale conclutione ciascuno tornato ai suoi alloggiamenti attese a espedirii, e a solleciture la partita delle genti, delle quali quelle ch'erano dinanzi si levarono con tanto spavento, che partendoli quali con dimofrazione di effere rotti, fi sii- Eferciso della larono molti fanti, e molti cavalli dei Veneziani, dei quali lega fi parte alcuni non si fermarono insino fossero condotti a Lodi, e le artiglierie dei Veneziani passarono di là da Marignano: ma rivocate ti fermarono quivi, il resto della gente, e il retroguardo malfimamente parti ordinato: nè volle Giovan- Giovani dei ni dei Medici, che con la fanteria Ecclesiastica era neil'ul- Medici non fi tima parte dell'efercito, muoversi insino a tanto non fosse moste da Miben chiaro il giorno, non gli parendo conveniente riportar- 10ne in cambio della sperara vittoria la infamia del fuggirfi di notte, il che fare non essere stato necessario dimostrò la sperienza, perchè degl' Imperiali non usci alcuno suora dei ripari ad affaltare la coda dell'efercito: anzi avendo, come fu giorno, veduto tanto tumultuola levata restarono pieni di fomma ammirazione, non fapendo immaginare la cagione-

1526.

e accrebbe ancora la infamia di questa ritirata, che benchè il Duca avelle detto volere, che le genei si fermassero a San Martino, nondimeno ordinò tacitamente, che i maestri del campo dei Veneziani conducellero (a) le loro a Marignano, mosso, o dal timore, che gl' inimici non andassero ad assaltarlo allora in quello alloggiamento, o almeno, com' esso medefimo confesso poi, tenendo per certo, che il Castello di Milano, veduto discostarsi il soccorso dimostrato, di che niuna cofa spaventa più gli assediati, si avesse ad arrendere: nel quale caso non avrebbe avuto ardire di stare sernio a San Martino, giudicalle effere meno disonorevole ritirarfi in una fola volta che fare in sì breve Tpazio di tempo due ritirate, e però non si fermando le artiglierie e le bagaglie, e le prime squadre dell'esercito Veneziano a San Martino, camminavano verso Marignano. Di che ricercando il Luogotenente d'intendere dal Duca la cagione rispose, che non faceva in quanto alla sicurtà differenza dall' uno all'altro, perche giudicava tanto ficuro dagl'inimici l' alloggiamento di San Martino, quanto quello di Marignano: ma perchè le genti stracche dalle fazioni dei di precedenti non ricevendo quivi travaglio dagl' inimici potrebbero con più comodità ripofarsi, e riordinarsi: e replicandofi quanto nella ticurtà pari dell'uno e dell'altro alloggiamento toglicile più la speranza del soccorso agli assediati nel Castello di Milano, il ritirarsi l'esercito a Marignano, che il fermarfi a San Martino, rispole con parole concitate non volcre mentre che aveva in mano il baftone dei Veneziani lasciare usare ad altri l'autorità sua volere andare ad alloggiare a Marignano, in modo che l'uno Duca di Ur- e l'altro esercito assai disonoratamente, e con grandissimi bino vuole va-lerfi dell' au gridi di tutti i foldati, potendo usare, ma per contrario, le parole di Cesare, veni, vidi, fugi si conduste ad alloggiare a Marignano con deliberazione del Duca di stare fermo quivi infino a tanto che nel campo arrivaffero non folo il numero di cinquemila Svizzeri, ai quali si erano ristrette le promesse del Castellano di Mus, e il Vescovo di

torità sua .

(a) Il Bellat nel lib. 2. descrivenfolamente dice, che per la negligenza ufata nell'unirfi, il Castello di Milado questa guerra, non racconta dove

l' etercito della lega fi ritiraffe, ma no fi perdette.

Lodi che nell'ora medefima che il campo fi levava era arrivato con cinquecento, ma eziandio tanti altri, che facestero il numero di dodicimila, perchè giudicando non si poter fare più fondamento nel Castello di Milano, non si potere, o sforzare, o ridurre alla necessità di arrendersi quella Città per mancamento delle cose necessarie senza due eserciti, e ciascuno da per se sì potente, che solle bastante a difendersi da tutte le forze unite degl' inimici. Così si ri- Augurio infetirarono dalle mura di Milano gli eferciti l'ottavo di Lu-gaglio commovendo molti non folo l'effetto della cofa, ma eziandio la infelicità dell'augurio, perchè il di medefimo di consentimento comune dei Collegati si pubblicava a Roma, a Venezia, e in Francia con cerimonie, e solennità consuete la lega, e a giudizio della maggior parte degli uomini ebbe si poca necessità il pigliare un partito di tanta ignominia, che molti dubitarono che il Duca non fosse fiato mosso da ordinazione occulta del (a) Senato Veneziano, il quale a qualche proposito incognito agli altri desiderasse la lunghezza della guerra: altri dubitaffero che il Duca ritenendo alla memoria le ingiurie ricevute da Leone, e dal prefente Pontefice, quando era Cardinale, e temendo che la grandezza sua non gli mettesse in pericolo lo Stato, non gli fosse, o per odio, o per timore grata la vittoria si presta della guerra, massimamente che gli dava giusta cagione di Cazioni per le temere dell'animo del Pontefice il tenere i Fiorentini San- di Urbino teto Leo con tutto il Montefeltro, e fapere che la piccola mena del Pafigliuola restata di Lorenzo dei Medici riteneva continuamente il nome di Duchessa di Urbino. Nondimeno il Luogotenente del Pontefice si certificò per mezzi indubitatissimi che ai Veneziani fu molestissima la ritirata, e che non avevano cessato mai di sollecitare l'accostarti l'esercito a Milano, sperando molto nella facilità della vittoria, e considerato non estere verifimile che il Duca se avesse sperato di ottenere Milano avesse voluto privarsi di gloria . tanto maggiore di quella che molto innanzi avesse avuto

1526.

(a) Questo non è verifimile, poichè per il Senato faceva di avere per viciao uno minore di fe, e dependen-te obbligato alla Repubblica, che un nemico grande di forze, e di spavento a tutra Italia: credo io, che la cagione fosse il dettino della rovina d' Ita1526

alcun altro Capitano, quanto era maggiore la fama, e la riputazione dell' efercito Imperiale di quella che molti anmi innanzi avelle avuto alcun efercito in Italia: alla qual gloria seguiva dietro quasi per necessità la ticurtà del suo Stato, perchè il Pontefice, e per fuggire tanta infamia, e per non fare ranta offela ai Veneziani non avrebbe avuto ardire di affaltarlo, e confiderato anche diligentemente i progressi di tutti quei dì, ebbe per più veritimile, nella quale fentenza concorfero molti altri, che il Duca caduto dalla speranza, la quale due giorni innanzi aveva conceputa del dovere gl' Imperiali abbandonare almeno i borghi, ritornasse con tanta veemenza alla sua prima opinione, per la quale aveva temuto più le forze loro, e più diffilatofi della virtù dei fanti Italiani che non facevano gli altri Capitani, che rappresentandosegli maggiore timore che agli altri cadelle precipitofamente in quella deliberazione. Confuse questa ritirata molto il Poutefice, e i Veneziani condotti già con la speranza in termine che di di in di aspettavano l'avviso dell'acquisto di Milano: ma il Pontefice massimamente non preparato nè con i danari, nè con la costanza dell' animo alla lunghezza della guerra, al quale anche a Roma, e altrove nello Stato fuo fi scoprivano di molte difficultà, perchè essendo alla guardia di Carpi trecento fanti Spagnuoli, e qualche numero di cavalli cominciarono a scorrere con gravissimi danni (a) per tutto il paese circonstante della Chiefa, dando anche impedimento grande ai Corrieri, e ai danari che da Roma, e da Firenze andavano all'efercito, ai quali non si poteva commettere piccola guardia nelle terre, ovviare : e il Pontefice entrato nella guerra con pochi danari, e foprafatto dalle spese grandistime difficilmente poteva con i danari fuoi, e con quegli , che continuamente gli erano per conto della guerra porti da Firenze fare provvedimenti bastanti a reprimergli, esfendo massimamente occupato in impresa nuova in Toscana, e necessitato a stare in sulle armi dalla parte di Ro-

<sup>(</sup>a) Dice il fluggatto nel 6, che Prono al Papa, concitarono contro di lui Genere, e Pompeo Colenna, feguaci di Genere, per odio occulto, che portava.

ma, perchè Don Ugo, e il Duca di Sella partitofi dalla legazione, Ascanio e Vetpasiano Colonna ridottisi nelle Castella dei Colonnesi propinque a Roma facevano molte di- Afennio, e Vemostrazioni di voler suscitare dalla parte di Roma qualche spatiano Colontravaglio, e già alcuno dei loro partigiani si erano fatti forti ne Gemente in Alagna terra della Campagna, i movimenti dei quali era forzato a stimare il Pontesice, e per rispetto della fazione Ghibellina di Roma, perchè pochi giorni innanzi si erano scoperti segni della mala disposizione della plebe Romana contro a lui perchè avendo, quando condufe Andrea Doria fotto colore di afficurare i mari di Roma dalle fuste dei Mori, dalle quali era impedita non mediocremente l'abbondanza della Città, augumentati per sostentare quella spesa certi dazi, i macellari esfendo renitenti a pagargli si erano tumultuolamente congregati all' abitazione del Duca di Sessa, Macellari is che ancora non era partito da Roma, alla quale concorfe- tumulta. ro armati quali tutti gli Spagnuoli che abitavano in Roma, benchè questo tumulto facilmente si quietasse. Era ffato in questo tempo ambiguo il Pontefice del fare impresa del mutare lo Stato di Siena, (a) essendo vari i consigli di quegli che gli crano appresso, perchè alcuni confidandosi nel nu- Confisti intermero grande dei Fuorusciti, e nella confusione del governo zione deltasta. popolare gli persuadevano fosse molto facile il mutarlo, ri- to di Siena. cordando di quanta importanza fosse in questo tempo l'asfigurarfene, perchè in ogni disfavore che fopravvenisse il ricetto che vi potessero avere gl'inimici sarebbe molto pericoloso alle cose di Roma, e di Firenze; altri affermavano essere consiglio più prudente dirizzate le forze in un luogo dei Fuorufeiti folo, che implicarsi in tante imprese con picciola, anzi quasi rissono quasi niuna diversione degli effetti principali, perchè alla fine quegli fempre maneche rimanessero superiori in Lombardia rimarrebbero superiori per tutto, nè doverti tanto confidare delle forze, o del seguito dei Fuorusciti, le speranze dei quali riuscivano

quali sempre vanissime: che la mutazione di quello Stato li centaffe senza potenti provvisioni, (6) le quali gli era dif-

(a) I configli intorno alla musazione dello Stato di Siena furono fallaci, dice il Bugatta e il Manenti, esfendo per fe ftelle irrefolute, e incerte le speranze dei Fuorusciti.

Tom. IV.

(6) Dize il Tareagnatta nel lib. 1. del 4. vol. che il Pontefice aveva tutce le sue genti in Lombardia, e che era po-

ficile

1526.

ficile il fare, sì per la grandezza della spesa, come perchè aveva mandati tutti i suoi Capitani principali alla guerra di Lombardia: le quali ragioni farebbero forse prevalute appresso z lui, se quegli che reggevano in Siena fossero proceduti con quella moderazione, la quale nelle cose che importano poco debbono usare i minori verso i maggiori, avendo più ri-

Giovambatifta Palmieri Secon ingenno a Papa Clemen

spetto alle necessità, che alla giusta indegnazione. Ma accadde che avendo molto prima un certo Giovambatista Palnese promette mieri Senese, il quale aveva dalla Repubblica la condotta in Siena di cento fanti datogli speranza, come le genti sedarli Siena. sue si accostassero a Siena d'introdurle per una fogna che passava sotto le mura appresso un bastione, e avendo il Pontefice mandatogli a sua richiesta due fanti considenti, all' uno dei quali Giovambatista commesse il portare la bandiera, i Magistrati della Città con saputa dei quali Giovambatilta, eludendo il Pontefice, trattava quelta cofa, quando parve loro il tempo opportuno presi i due fanti, e fattone solennemente il processo, e divulgato per tutto il trattato ne presero pubblicamente il debito supplizio per infamare il Pontefice quanto potettero. Aggiunfeli che pochi giorni dipoi mandarono gente ad affediare Giovanni Martinozzi, uno dei Fuorusciti, quale dimorava nel Contado di Siena alla tennta sua in Montelifre. Dalle quali cose come fatte in ingiuria sua esarcebato l'animo del Pontefice deliberò tentare

Giovanni Martinoszi Senife.

di rimettere i Fuorusciti in Siena con le forze sue, e dei Fiorentini, ma con provvitione più debole che non conveniva massimamente dei fanti pagati, e perchè alla debolezza dell'efercito non supplisse il valore, o l'autorità dei Capitani del Capitani vi prepose Virginio Orsino Conte dell' Anguillara, Papa per la Capitani vi prepoie virginio Orino Conte dell'Anguillara, guerra di Sir. Lodovico Conte di Pitigliano, e Giovan Francesco suo sigliuolo, Gentile Baglione, e Giovanni da Saffatello, i quali fatta la massa a Centina, e dipoi trasferitisi alle Tavernelle in ful fiume (4) dell' Arbia, fiume famoso appresso agli antichi per la vittoria memorabile dei Ghibellini contro ai Guelfi di Firenze, si accostarono il decimosertimo giorno di Giu-

na. famoso.

> (a) Arbia fiume famoso, per effervi stati rotri i Fiorentini Guelfi dai Fueruscici Senesi, e altri Toscani Ghibellini . come dice Giovanni Villani

nel lib. 6. nella quale giornata riusci, che la vittoria preservo Firenze dalle mani di coloro, che configliavano, che la Città fi defolaffe, il che fu del 1360.

dugento cavalli, e più di ottomila fanti, ma quali tutti, o comandati dal dominio della Chiefa, e dei Fiorentini, o mandari fenza danari ai Fuorusciti dagli amici loro del Perugino, e di altri luoghi. E nel tempo medesimo Andrea Doria con le galee, e con mille fanti di sopracollo affaltò i porti dei Senesi. Ma non essendosi nell' accostarsi alle Siena battura mura di Siena fatto dentro segno alcuno di tumulto, come del Papa. avevano sperato i Fuorusciti, fu necessario fermarsi con l'efercito per attendere alla espugnazione della Città, nella quale erano sessanta cavalli, e trecento fanti forestieri. Però accostatisi alla porta di Camollia cominciatono a battere con le artiglierie le mura da quella parte: ma nella Città forte di sito, e la quale era stata fortificata, e di circuito sì grande che la minor parte circondava l'esercito, era il popolo, prevalendo più in lui l'odio del Pontefice, e dei Fiorentini, che l'affezione ai Fuorusciti, disposto, e unito alla conservazione di quel governo, e per contrario nell'efercito di fuori inutile la gente non pagata, i Capitani di poca riputazione, e tra loro non piccole divisioni: i Fuorusciti divisi non solo nelle delibe- Puorusciti Senesi in discorzioni, e nelle provvisioni quotidiane, ma discordanti ezian- dia tra lere. dio per la forma del futuro governo volendo già dividere, e ordinare di fuora quel che non si poteva stabilire se non da chi era di dentro. Per le quali condizioni, ed essendo state batture le mura in vano, nè avendo ardire di dare la battaglia si cominciava già a sperare poco nella vittoria. Ma in questo tempo medesimo in Lombardia crescevano le difficultà dei Collegati, perchè se bene degli Svizzeri condotti dal Castellano di Mus, e dal Vescovo di Lodi ne fostero finalmente arrivati all'esercito cinquemila, nondinieno non parendo numero bastante al Duca di Urbino si aspettavano quegli, i quali in nome del Re di Francia erano stati mandati a dimandare dai Cantoni, sperando che fe non per altro, almeno per cancellare la ignominia ricevuta nella giornata di Pavia avessero a essere prontissimi a

welle guerre.

za della vittoria, con immoderato ardore, (a) Ma in quella nazione, la quale pochi anni innanzi per la ferocia sua, e per l'autorità acquistata aveva avuto opportunità grandif-Svizzeri, che sima di acquistare amplissimo Impero, non era più nè cufine avevano pidità di gloria, nè cura degl'interessi della Repubblica, ma pieni d'incredibile cupidità si proponevano per ultimo sine dell'efercito militare ritornare a cafa carichi di danari: però trattando la milizia secondo il costume dei mercatanti. i Cantoni, o pigliando pubblicamente la necessità di altri per occasione di loro utilità, o pieni di uomini venali, e corrotti concedevano, o negavano i fanti fecondo questi fini: e i Capitani, ch' erano ricercati di condursi per avere migliore condizione quanto maggiore vedevano il bisogno di altri più si tiravano in alto facendo dinande impudentislime, e intollerabili. Per queste cagioni avendo il Re (4) ricercaro i Cantoni, fecondo i capitoli della confederazione che aveva con loro, che gli concedessero i fanti, i quali di confenso comune si avevano a pagare con i quarantamila ducati, che sborsava il Re di Francia, avevano i Cantoni dopo lunghe consulte risposto secondo l'uso loro, non volergli concedere, se prima non erano satisfatti dal Re di tutto quello doveva loro per conto delle pensioni, ch'era obbligato a pagare ciascun anno: la quale estendo somma grande, e difficile a pagare con brevità di tempo furono necessitati ottenuta anche non senza difficultà licenza dai Cantoni, a foldare Capitani particolari. Le quali cose, oltre alla dilazione molto perniciofa nello Stato ch' erano le cofe non riuscirono con quella stabilità, e riputazione che se si sossero ottenuti dalle leghe. Con la quale occasione gl' Imperiali non ricevendo intrattanto molettia alcuna dagl'inimici, i quali oziofamente dimoravano a Marignano, attendevano con fomma follecitudine a fortificare Milano, non la Città come facevano da principio della guer-

> (a) Dice il Bugatto, che il fine, e l'oggetto dei foldati Svizzeri nelle guerte presenti era molto diverso dalla pri-ma gloria, che sino nei tempi di Cefare fi acquiftarono , perchè allora combatterono per ampliare l'Impero, e il nome loro, e al prefente per mera cupidi

tà di preda, e di avarizia infaziabile . (b) Dice il Bellai nel 6. che il Re di Francia aveva fenza contrafto af-foldati diccimila Svizzeri, e il fimile dice il Bugatto: e il Tare guetta vuo-le, che di già foffero affoldati al numero di dodicimila.

guerra, ma i ripari, e i bastioni dei borghi, non distidindo più per l'animo che avevano preso, e per la riputazione diminuita degl' avversari di potergli difendere, e avende spogliato delle armi il popolo di Milano, e mandate fuora Milande forle persone sospette non solo non ne avevano tanto scrupolo, mi dai Cefariao timore, ma avendolo ridotto in asprislima servitu, erano ".

restati senza pensieri dei pagamenti dei soldati, i quali alloggiati per le case dei Milaneli non solo costrignevano i padroni delle case a provvedergli quotidianamente del vitto abbondante, e delicato, ma eziandio a somministrare loro danari per tutte le altre cose, delle quali avevano, o necesfità, o appetito, non pretermettendo per effere provvisti di usare ogni estrema acerbità, i quali pesi essendo intollerabili non avevano i Milanesi altro rimedio che cercare di fuggirli occultamente (a) di Milano, perchè il farlo palesemente era proibito. Donde per assicurarsi di questo molti dei soldati massimamente gli Spagnuoli, perchè nei fanti Tedeschi era più modestia, e mansuetudine, tenevano legati per le Milanesi malcase molti dei loro padroni, le donne, e i piccoli fanciulli, trottati dagli avendo anche esposso alla libidine loro la maggior parte di Spagnuoli.

ciascun sesso, ed età. Però tutte le botteghe di Milano stavano ferrate, ciascuno aveva occultate in luoghi sotterranei, o altrimenti recondite le robe delle botteghe, le ricchezze delle case, e le ricchezze, e ornamenti delle Chiese,

le quali nè anche per questo crano in tutto sicure, perchè i foldati fotto specie di cercare dove fossero le armi andavano diligentemente investigando per tutti i luoghi della Città, sforzando ancora i fervi delle cafe a manifestarle: delle quali quando le trovavano ne lafoiavano ai padroni quella parte pareva loro, donde era fopra modo miferabile la faccia di quella Città, miserabile l'aspetto degli uomini ri- Esembio della dotti in fomnia mestizia, e spavento, cosa da muovere estre-mitazione di ma commiferazione, ed esempio incredibile della mutazione Città di Midella fortuna a quegli che l'avevano veduta poco innanzi pie- lauo. niffi-

(a) Dice il Bugatto nel lib. 6, e il Bellai nel lib. 3. che molti Milanefi non folo fuggirono della Città, ma fi Seppellirono nelle volte, e nei più riposti luoghi delle proptie case, per non effere riputati ribelli , e maltratteti dagli Spagnuoli nelle vite, e nella roba.

nissima di abitatori, e (a) per la ricchezza dei Cittadini, per il numero infinito delle botteghe, ed efercizi, per l'abbondanza, e delicatezza di tutte le cose appartenenti al vitto umano, per le superbe pompe, e sontuotissimi ornamenti così delle donne, come degli uomini, e per la natura degli abitatori inclinati alle feste, e ai piaceri non solo piena di gaudio. e di letizia, ma floridiffima, e felicissima sopra tutte le altre Città d'Italia, e ora si vedeva restata quasi senz' abitatori per il danno gravissimo che vi aveva fatta la peste, e per quegli, che si erano fuggiti, e continuamente si fuggivano: gli uomini, e le donne con vestimenti inculti, e poverissimi: non più vestigio, o segno alcuno di botteghe. Rorbone viene Confortogli nondimeno alquanto la venuta del Duca di

a Milano .

o di efercizi, per mezzo dei quali foleva trapaflare grandiffima ricchezza in quella Città, e l'allegrezza, e ardire degli uomini convertito tutto in fommo dolore, e timore. Borbone, persuadendosi poichè secondo era fama aveva portato provvisione di danari, e che per la ritirata dell' efercito dei Collegati: parevano alquanto diminuite le necessità, e i pericosi, avelle anche in parte a mitigare tante gravezze, e acerbità, e molto più sperarono che il Duca, al quale era pubblicato effere dato da Cesare il Ducato di Milano, avelle per benefizio suo, e per conservarsi per interesse proprio più intere l'entrate, e le condizioni della Città a provvedere che non fossero poi così miserabilmente lacerati, la quale speranza restava sloro sola, perchè gl' Imbasciatori mandati a Cesare comprendevano non potere aspettare da lui rimedio alcuno, o perchè per esser troppo lontano, non potesse per la salute soro fare quelle provvisioni che fossero necessarie, o perchè per esser in lui, come più volte aveva dimoftrato la fperienza, molto minore la compassione delle oppressioni, e miserie dei popoli, che il desiderio di mantenere per interesse dello Stato fuo l'efercito, al quale non provvedendo ai tempi dei pagamenti debiti non poteva nè egli, nè i Capitani proibire che si astenessero dalle infolenze, e dalle ingiurie, e tanto più che i Capitani, e per acquistare la benevolenza dei

(a) Chi vuol vedere la grandezza di questa Città, legga il Corio nelle sue Iftorie .

dei foldati, e per l'essere ogni cosa im preda era anche ! con emolumento loro, non avevano ingrata questa licenza militare, poichè per mancare i pagamenti avevano qualche scusa di tollerarla. (4) Però congregati insieme in numero grande tutti quegli che in Milano avevano qualche condizione più eminente che gli altri dimostrando nel volto, negli abiti, e nei gesti lo stato miserabile della Patria, e di ciascuno di loro, si condustero con molte lacrime, e lamenti innanzi al Duca di Borbone, al quale uno di loro, a cui fu imposto dagli altri parlò secondo intendo in questa sentenza.

1526.

Se questa Patria miserabile, la quale ha sempre per un Milansie giustissime cagioni desiderato di avere un Principe praprio al Duca di non fosse al presente oppressa da calamità più acerbe, e più Borbone. atroci, che abbia mai alla memoria degli nomini tollerato alcuna Città sarebbe stata, Illustrissimo Duca, ricevuta con maravigliofo gaudio la vostra venuta, perchè quale maggiore felicità poteva avere la Città di Milano, che ricevere un Principe datogli da Cefare di sangue nobilissimo, e del quale la fapienza, la giustizia, il valore, la benignità, la liberalità abbiamo in varj tempi noi medesimi molte volte sperimentata? Ma la iniquissima fortuna nostra ci costrigue a esporre a voi, perchè da altri non speriamo, nè aspettiamo rimedio alcuno le nostre estreme miserie maggiori seuza comparazione di quelle che le Città debellate per forza dagl' inimici fogliono partire dall' avarizia, dall'odio, dalla grudeltà, e dalla libidine, e da tutte le cupidità dei vincitori. Le quali cose per se stesse intollerabili, rende ancora più gravi l'esferci a ogni ora rimproverato ch' elle si fanno per pena della infedeltà del popalo di Milano verfo Cefare, come fe i tumulti concitati ai di paffati foffero stati concitati con pubblico confentimento, e non come è notorio, da alcuni giovani sediziosi, i quali temerariamente sollevarono la plebe ficura per la povertà di uon potere perdere, supida sempre per sua natura di cofe nuove, e la quale fu-

mento .

Borbone, il Bugatto folo nel 6. dice alcune poche cole di quelto abbecca-

(a) Il Bellai nel 3- non fa manzione alcuna di questo adunamento, che i Milaneli parlaffero al Duca di

cile a essere ripiena di errori vani, di false persuafioni fi sospigue all' arbitrio di chi la concita come si sospigne al soffio dei venti l'onda marina . Noi non vogliamo per scusare, o alleggerire le imputazioni presenti raccontare quali hano state eli anni passati le operazioni del popolo Milauele dalla prima uobiltà infino alla infima plebe per fervizio di Cesare, quando la Città nostra per la divozione inveterata al nome Cefareo si sollevò con tanta prontezza contro ai Governatori , e contro all efercito del Re di Francia , quando poi con tanta costanza fostenemmo due gravissimi assedj, fottomettendo volontariamente le nostre vettovaglie, le nostre case alla comodità dei soldati , sostentandogli , perchè maucavana gli stipendj di Cefare, prontissimamente con i danari propri, esponeudo con tant' alacrità in compagnia dei soldati le nostre persone il di , e la notte a tutte le guardie a tutte le fazioni militari , a tutti i pericoli , quando il di che fi combatte alla Bicocca il popolo di Milano con tanta ferocia difese il ponte, per il quale solo speravano i Franzesi poter penetrare negli alloggiamenti dell' efercito Cefareo. Allora da Profpero Colonna, dal Marchefe di Pefcara, dagli altri Capitani, infino da Cefare medefimo era magnificata la nofira fede, esaltata infino al Cielo la nostra costanza. Delle. quali cose chi è migliore, e più certo testimonio, che voi, che presente nella guerra dell' Ammiraglio vedeste, lodaste, auzi spesso vi maravigliaste di tanta fedeltà, di tanto ardente disposizione? Ma cessi in tutto la memoria di quefle cofe , non fi compensino i demeriti con i benemeriti : confiderins le azioni presenti, non ricusiamo pena alcuna, se nel popolo di Milano apparisce vestigio di mal animo contro a Cefare. Amava certamente il popolo di Milano grandemente Francesco Sforza, come Principe stato dato da Cesare, come quello del quale il padre, l'avolo, il fratello erano stati nostri Signori, e per la espettazione, che si aveva della sua virtù : per queste cagioni ci su molestissimo lo spoglio fuo, fatto subitamente senza conoscere la causa, non esfende noi certificati che avesse machinato contro a Cesare. auzi affermandosi per ini, e per molti altri essere stata più presto cupidità di chi allora governava Pesercito, che commissione Cesarea: e nondimeno la Città tutta ginrò in

nome di Cefare, fotteponendoft alla ubbidieuza dei Capitani . Questa è stata la deliberazione della Città di Milano, questo il consentimento pubblico, questo il consiglio, e specialmente della nobiltà, la quale che ragione, che giuftizia. che esempio consente che abbia a esfere per i delitti particolari con tanta atrocità lacerata? Ma non appart ancora nei di medefimi dei tumulti la fede nostra? Perchè nella. follevazione della moltitudine chi altri che noi s'interpose con l'autorità, e con i pregbi a fargli deporre le armi? Chi altri che noi l'ultimo di del tumulto perfuafe ai capi, e ai giovani sediziosi che si partissero della Città? Alla moltitudine che si sottomettesse alla ubbidienza dei Capitani? Ma e la commemorazione delle opere nostre, e la giustificazione delle calunnie apposteci sarebbe forse necesfaria, o conveniente, fe i supplizi, che noi patiamo fossero corrispondenti ai delitti, dei quali fiamo accusati, o almeno fe non gli trapassassero di molto : ma che differenza è dall' una cofa all' altra? Perchè noi abbiamo ardire di dire, giustissimo Principe, che se i peccati di ciascuno di noi fossero più gravi, che fossero mai stati i peccasi, e le scelleratezze commesse da alcuna Città verso il suo Principe. che le pene, anzi l'acerbità dei supplizj che noi immeritamente sopportiamo sarebbero maggiori senza proporzione di quello che avessimo meritato. Abbiamo ardire di dire, che tutte le miserie, tutte le crudeltà, tutte le immanità, ( taciamo per onore nostro della libidine ) che abbia mai alla memoria degli uomini sopportato alcuna Città, alcun, popolo, alcuna congregazione di abitatori, raccolte infieme tutte fiano una piccola parte di quelle che ogni di, ogni ora, ogni punto di tempo sopportiamo noi spogliati in un momento di tutta la roba nostra, costretti gli nomini liberi con tormenti, con carceri private, con catene messe ni corpi di molti dei nostri dai soldati a provvedergli del visto continuamente a nfo non militare, ma da Principi, a provvedergli di tutte quelle cose che caggiono nella cupidità loro, a pagare ogni ma loro nuovi danari, i quali essendo impossibile a pagare, gli costringono con minacce, con nuginrie, con battiture, con ferite, in modo che non è al-

cuno di noi che non ricevesse per somma grazia, per som-

Tom. IV.

on aby Google

ma felicità, mudo a piede, lasciate in preda tutte le sostan 1526. ze, potersi salvo della persona suggire di Milano con condizione di perdere in perpetuo e la Patria, e i beni ... barofa defoto Defoto a tempo dei pronvi nostri Federigo Barbaroffa que-Milano. fla Città, crudelissimo contro agli abitatori, contro agli edifizi, contro alle mura, e nondimeno non furono le miferie di quei tempi da comparare alle nostre, non solo per tollerarsi più facilmente la crudeltà dell' inimico, come più viusta, che la crudeltà ingiusta dell' amico, ma eziandio perchè un dì, due dì, tre dì saziarono l'ira, e l'acerbità del vincitore, finirono i supplizi dei vinti: noi già perseveriamo più di un mese in queste acarbissime miserie, accrescono ogni ora i nostri tormenti, e simili ai dannati nell'altra vita sopportiamo senza speranza di fine, quello che prima avremmo creduto effere impossibile che la condizione umana tolleraffe. Speriamo pure che la magnanimità tua, la tna clemenza abbia a foccorrere a tali muli, che abbia a provvedere che una Città diventata legittimamente tua, commessa alla tua fede uon sia con tanta immanità totalmente distrutta, che comperando con questa pietà gli animi nostri. meritando perpetua memoria di padre, e rifuscitatore di una Città sì memorabile per tutto il mondo, fonderai più inun di il principato tuo con la benevolenza, e con la divezione dei Indditi, che non fanno gli altri Principi nuovi in molti anni con le armi, e con le forze. La fomma della orazione nostra è che, se per qualunque cagione la volontà tua è aliena da liberarci da tanta crudeltà, se qualche impedimento t' intercompe, che noi ti supplichiamo con tutti gli (piriti, che voi (pignate addoffo a tutto questo popolo, a tutti. uoi, a ogui uno, a ogni fesso, a ogni età il furore, le armi, il ferro, e le artiglierie deil'efercito, perchè a noi farà incredibile felicità effere impetuofamente morti più presto, che continuare nelle miserie, e nei supplizi presenti : nè farà meno celebrata la pietà tua, fe in altro modo non puoi foccorrerci, che infamata la loro immanità, ne a noi meno lieto il terminare in questo modo la nostra infelicissima vita : ne manco allegra a quegli che si amano la no-

fira morte, che foglia effere ai padri, e ai parenti la natività

dei figlinoli, e degli altri congiunti cari.

Segui-

Seguitarono queste parole miscrabili le lamentazioni, e i pianti di tutti gli altri, ai quali il Duca rispose con grandistima mansuetudine, dimostrando avere sommo dispiacere delle Rifiesta loro infelicità, nè minore defiderio di follevare, e beneficare Borbone. quella Città, e tutto il Ducato di Milano, scusando che quello che ii faceva non folo era contro alla volentà di Cefare, ma ancora contro alla intenzione di tutti i Capitani, e che la neceffità per non avere avuto modo a pagare i foldati gli aveva indorti più presto a consentire questo, che ad abbandonare Milano, o mettere in pericolo la salute dell'efercito, e tutto lo Stato che aveva Cefare in Italia in preda degl'inimici: avere portato feco qualche provvitione di danari, ma non tanta che bastasse per estere i soldati creditori di molte paghe: nondimeno che se la Città di Milano gli provvedesse di trentamila ducati per la paga di un mese, che condurrebbe l'efercito ad alloggiare fuora da Milano, affermando che se bene sapeva che altre volte follero stati ingannati da simili promeffe potrebbero starne (a) sicurissimi alla parola, e alla fede fua, e aggiugnendo, pregare Iddio che fe mancasse loro gli fosse levato il capo dal primo colpo delle artiglierie degl' inimici. (6) La quale fomma benchè alla Città ranto efausta fosse grandissima, nondimeno trapassando del Borbone ai tutre le altre calamità la miferia dell'alloggiare i foldati, accettata la condizione proposta cominciarono con quanta più prestezza poterono a provvederla. Ma benchè una parte dei foldati ricevuti i danari fecondo che si pagavano fosse mandata ad alloggiare nei borghi di porta Romana, e di porta Tofa per guardare i ripari, e attendere a fortificargli, come anche si lavorava alla trincea di verso il giardino, nel luo-

go nel quale fu farra da Prospero Colonna: nondimeno ritenevano non meno che quegli ch' erano restati dentro i medefimi alloggiamenti, e continuavano nelle medefime acerbità, o non tenendo conto Borbone della sua promessa, o non potendo, come si crede, resistere alla volontà, e alla

(a) Giuramento di Borbone ai Milaneli, che per non effere flato offervato, fi verificò con perperua fua infamia, quando ribello di Dio, e del fuo Re, faccheggiò, o per meno dire, cagio-

nò la revine di Roma, e la prigionia del Vicario di Crifto.

in-

(b Dice il Bugatte, che il popolo di Milano, i pogliati quegli ornamenti ch' erano avanzati alle donne, fecero la detta fomma di danari .

ro fleffe .

insolenza dei soldati, somentati anche da alcuni dei Capitani che volentieri, o per ambizione, o per odio difficultavano i fuoi configli. Dalla quale speranza privato il podisperazione si polo di Milano, non avendo più nè dove sperare, nè dove accidone da lo- ricorrere, cadde in tanta disperazione, che è cosa certifima che alcuni per finire tante acerbità, e tanti supplizi morendo, poiche vivendo non potevano, fi gittarono dai luoghi alti nelle strade, alcuni miserabilmente si sospescro da se stessi, non bastando però questo a mitigare la rapacità, e la fiera immanità dei foldati. Erano in questo tempo molto miferabili le condizioni del paese lacerato con grandissima impietà dai soldati dei Collegati, i quali aspettati prima con grandissima letizia dagli abitatori, avevano per le rapine, ed estorsioni loro convertito la benevolenza in fommo odio, corruttela generale della milizia del nostrotempo, la quale preso esempio dagli Spagnuoli lacera, e distrugge non meno gli amici, che gl' inimici, perchè se bene per molti fecoli fosse stata grande in Italia la licenza dei foldati, nondimeno l'avevano infinitamente augumentata i fanti Spagnuoli, ma per caufa, fe non giufta, alfità, perchè erano pagati, seguitando l'esempio degli Spa-

pi uoftri .

meno necessaria, perchè in tutte le guerre d'Italia erano flati maliffimo pagati. Ma come dagli efempi, henchè abbiano principio scusabile, si procede sempre di male in peggio, i foldati Italiani benchè non avessero la medesima necesgnuoli, cominciarono a non cedere in parte alcuna alle loro enormità: donde con grande ignominia della milizia del fecolo prefente non fanno i foldati più alcuna diffinzione dagl' inimici agli amici: donde non manco defolano i popoli, e i pacsi quegli che sono pagati per difendergli, che quegli che sono pagati per offendergli. Andavanti in questo tempo confumando tanto le vettovaglie del Caffello, che già gli affediati si appropinquavano alla necessità della dedizione, la quale deliderando di allungare quanto potevano, perchè erano da alcuni capi dell' efercito dei Collegati nutriti con speranza di soccorso, la notte venendo il decimosettimo giorno di Luglio (4) mellero fuora per la porta del Caftello

(a) Il Bellai nel 3. lib. dei fuoi dalla fame , diede il Castello a Borbone Commentary dice, the lo Sforza affretto il detto giorno, ch'entrò in Milano.

ffello di verfo le trincee che lo ferravano di fuora più di trecento tra fanti, donne, fanciulli, e bocche difutili: allo firepiro delle quali, benchè dalla 'guardia degl' inimici fosse dato all'arme, nondimeno non effendo fatta loro altra oppolizione, ed essendo le trincee sì strette che con l'aiuto delle picche si potevano passare, le passarono tutte salve. Erano due trincee lontane due tiri di mano dal Castello, e tra l'una, e l'altra un riparo di altezza di circa quattro braccia, il quale riparo così come faceva guardia contro al Castello dava ficurtà a chi dal canto di fuora avelle affaltato le trincee. Andarono queste genti a Marignano, dove era l'esercito, e fatto fede della estremità grande, in che si trovavano gli affediati, e della debolezza delle trincee, poichè infino alle donne e fanciulli l'avevano passate, costrinsero i Capitani a ritornare per fare prova di foccorrerlo, confentendo il Duca di Urbino per non ricevere in se solo questo carico di scusazione, non tanto facile, quanto prima, perchè essendo nell'efercito più di cinquemila Svizzeri, non militava più la caufa principale che aveva allegara di effere pericolofo l' accostarti fenz' altri fanti che Italiani a Milano. Perciò fu determinato nel Configlio unitamente, che l'efercito non più da altra parte, ma dirittamente si accostasse al Castello, e che preso le Chiese di San Gregorio, e di Sant' Angelovicine ai rifosti alloggiaste sotto Milano. Con la quale deliberazione partiti da Marignano si conduttero in quattro di per cammino difficile a camminare per la (4) fortezza delle fosse, e degli argini il vigetimo secondo giorno di Luglio tra la Badia di Cafaretto, e il fiume dell' Ambro in luogo detto volgarmente l' Ambra, nel qual luogo il Duca variando quel che prima era stato deliberato nel Consiglio. volle che si facesse l'alloggiamento, ponendo la fronte dell' esercito alla Badia di Cafaretto vicina manco di due miglia a Milano, col fiume dell' Ambro alle spalle, e distendendofi da mano deftra infino al navilio, dalla finistra infino al ponte, in modo che si poteva dire alloggiato tra porta Renza,

(a) Il Bell'si nel lib 3, dice, che dopo la prela di Ludi, l'efercito fi accoltò a Milano, dove vedendo di non

far frutto alcumo, si ritirò, e che sue bito dopo la retirata, il Castello se rese al Duca di Borbone.

Renza, e porta Tofa, perchè teneva poco di porta Nuova. e per questi rispetti, e per la natura del paese alloggiamento molto forte. Allegava il Duca di aver fatto mutazione da questo alloggiamento a quello dei Monasteri, per la vicinità del Castello, per non ellene tanto sotto le mura che foile necessitato a mettersi in pericolo, e privato della facultà di voltarsi dove gli parefle, e perchè il minacciargli da più parti il necessitava a fare in più luoghi guardie gramdi, donde rispetto al piccolo numero delle genti che avevano si augumentavano le loro difficultà. Condotto in quefto alloggiamento l'efercito, del quale una piccola parte mandata il dì (4) medetimo alla terra di Moncia l'ottenne per accordo, e il di seguente espugnò con le artiglierie la Fortezza, nella quale erano cento fanti Napoletani, fi riflrinsero i configli di quello fosse da fare per mettere vettovaelie nel Castello di Milano ridotto come s'intendeva in eftrema necessità, con intenzione di farne useire Francesco Sforza, e benchè molti dei Capitani, o perchè veramente così fentiflero, o per dimostrarsi animosi, e seroci in quelle cose che si avevano a determinare con più pericolo dell' onore, e della stimazione di altri che sua, consigliaflero, che si assaltassero le trincee, nondimeno il Daca di Urbino, il quale giudicava foste cosa pericolosissima, non contradicendo apertamente, ma proponendo difficultà, e mettendo tempo in mezzo, impediva il farne conclusione: donde essendo rimesta la liberazione al di prossimo i Capitani Svizzeri dimandarono di esfere introdotti nel Contiglio, nel quale ordinariamente non intervenivano. Le parole fece per loro il Castellano di Mus che avendone condotto la maggior parte riteneva titolo di Capitano Generale tra Joro, il quale avendo esposto che i Capitani Svizzeri si maravigliavano che effendofi cominciata questa guerra per soccorrere il Castello di Milano, e trovandosi le cose in tanta necesfità fi stesse dove era bisogno di animo, e di esecuzione a confumare il tempo vanamente in disputare, si era da suc-

COT-

<sup>(</sup>a) Dice il Bagatto nel 6. che quei di Moncia, veduto il campo della lega, fi refero a patti al Duca di Urbino.

correre , o no: (4) non potere credere non si facesse deliberazione opportuna alla salute comune, e all'onore di tanti Capitani, e di tanto esercito, nel quale caso essi fare intendere che riceverebbero per grandiffima vergogna, e ingiuria se nell'accostarii al Castello non fosse dato loro quel luogo della farica, e del pericolo che meritava la fede, e l'onore della nazione degli Elvezi: nè volere mancare di ricordare che nel pigliare quella deliberazione non avellero tanta memoria di quegli che avevano perduto con ignominia le imprese cominciate, che si dimenticassero la glo- Pirole del Daria, e la fortuna di coloro che avevano vinto. Nelle qua- ri di Ubina li confulte mentre che il tempo fi confuma conoscendoli intife l'achiaramente per tutti la intenzione del Duca aliena da po- orda del cana del consendo del tere foccorrere, fopravvennero nuove, benchè non ancora lano. in tutto certe, (b) che il Castello era, o accordato, o in procinto di accordarsi: al quale avviso il Duca prestando fede disse presente tutto il Consiglio questa cosa se bene perniciosa per il Duca di Milano, estere desiderabile, e utile per la lega, perchè la liberava dal pericolo, che la cupidità, o la necessità di soccorrere il Castello non inducesse quell'efercito a fare qualche precipitazione, effendo stata imprudenza grande di quegli che si erano mai persuati che si potesse soccorrere, e che ora essendo liberati da questo pericolo si aveva di nuovo a consultare, e ordinare la gaerra nel medesimo modo che si fosse il primo di del principio di essa. Ebbesi poco poi la certezza dell'accordo, perchè il Duca di Milano essendo ridotto il Castello in tanta estremità di vivere che appena poteva sostenersi un dì, e disperato totalmente del foccorfo, poichè dall' efercito della lega arrivato due di innanzi in alloggiamento si vicino, non vedeva farti movimento alcuno, continuate le pratiche, che già più di per trovarsi preparato a questo caso aveva tenure col Duca di Borbone, il quale ritirato che fu l'esercito aveva mandato

(a) Pareva, che Milano non potesse effere preso da altri, che dagli Svizzeri , poiche due volte con tanta loro gloria lo avevamo acquillato prima a Fran-cia, e poi alli Sforzeschi, è hen vero che l' una fu con infamia, e l' altra

con coore, come si vede nei libri pasfati di questa Istoria. (6) Parole del Duca di Urbino do-

o avere intefo l'accordo del Caftello di Milano, non vengono melle nè dal T-rcognetta, ne dal Bellai , ne dal Bugatto .

farieni .

= dato in Castello a visitarlo, conchiuse l'accordo il vigesimoquarto di di Luglio. Nel quale si contenne che senza Duca di Mi- pregiudizio delle fue ragioni defle (e) il Castello di Milano

Duca di Mi- ai Capitani, che lo ricevevano in nome di Cesare, avuta fello ai C.- facultà da loro di uscirne salvo insieme con tutti quegli che erano nel Castello, e gli fosse lecito fermarsi a Como deputatogli per sua stanza col suo governo, ed entrate, infino a tanto che s'intendelle fopra le cofe sue la deliberazione di Cefare, aggiungnendogli tante altre entrate che a ragione di anno ascendessero intutto a trentamila ducati.

peratore .

Condisioni, Dessingli salvocondotto per potere personalmente andare a con le quali Cefare, e si obbligarono pagare i soldati, che erano nel Ca-Francesco diede stello di quel che si dovova loro per gli stipendi corsi intino scressi di Corti di Co Milano all'Im- finli in mano del Protonotario Caracciolo, Gianangelo Riccio, e il Poliziano perchè gli potesse esaminare, avuta la fe-

de da lui di rilasciargli poi, e fargli condurre in luozo sicuro. Liberaffe il Duca di Milano il Vescovo di Alessandria ch' cra prigione nel Castello di Cremona, e a Sforzino sosse dato Castelnuovo di Tottonese. Non si parlò in questa convenzione cos' alcuna del Castello di Cremona, il quale il Duca non potendo più relistere alla fame, aveva commello a lacopo Filiopo Sacco mandato da lui al Duca di Borbone, che non potendo ottenere l'accordo altrimenti, lo promettelle loro: ma egli accorgendosi per le parole, e modi del loro ntaneggio del defiderio che avevano del convenire, mostrando il Duca non essere mai per cedere questo ottenne non se ne parlasse, perchè i Capitani Imperiali, ancorchè per molte congetture comprendessero non essere nel Castello molte vettovaglie, e che la necessità presto era per fargli ottenere l'intento suo, nondimeno desideroti di assicurarfene avevano deliberato di accettarlo con ogni condizione, (6) non essendo certi che l'esercito della lega ap-

(a) Il Duca di Milano dà il Castello ai Celariani, indorto come dicono il Bellai nel 3. e il Bugatto nel 6. dalla negligenza dei foldati della lega . (b) Guarda quanta diverfità d'intenzioni, il campo della lega dubitava di foccorrere il Caftello per genti Spagnuol: venure col Duca di Borbone, e i foldati Imperiali tremavano, che il campo inimico fi accoftaffe alla Città, di non effere aftretti a partirfene con vergogna, lasciando la Città in mane del Duca.

quale

propinquatofi non tentaffe di foccorrerlo, nel qual cafe = non confidando del potersi bene difendere le trincee era- 1526. no rifoluti di ufcire in su la campagna a combattere, il quale evento dubbio della fortuna fuggirono voledtieri: con accettare dal Duca quello che potessero avere. Il quale uscito il di seguente del Castello, e accompagnato da molti di loro intino alle sbarre dell'efercito, poichè vi fa dimorato un dì s' indirizzò al cammino di Como, ma allegando gl' Imperiali avergli promesto di dargli la stanza ficura in Como, ma non già di levarne le genti che vi avevano a guardia, non volendo più fidarti di loro, se bene prima avelle deliberato non far cofa che potelle irritare più l'animo di Cesare, se ne andò a Lodi, la quale Città fu dai Confederati liberamente rimessa in sua mano, nè gli essendo stato dei capitoli fatti osservata cos'alcuna, eccetto che l'aver lasciato partire lui salvo con tutti i suoi, e con le robe loro, ratificò per instrumento pubblico la lega Clemente prafatta dal Pontefice, e dai Veneziani in nome fuo. Ma in que- pone, che fi sto tempo medesimo il Pontesice, benchè per i movimenti dei office contro di Colonnesi avesse pubblicato il monitorio contro al Cardinale, Senesi. e contro agli altri della famiglia Colonna, nondimeno vedendo molto diminuita la speranza di mutare il governo di Siena, ed essendogli molesto avere travagli nel territorio di Roma prestò cupidamente orecchi a Don Ugo di Moncada, il quale non con animo di convenire, ma per renderlo più negligente alle provvitioni, proponeva che fotto certe condizioni si rimovessero le osfese contro ai Senesi. e tra i Colonnesi, e lui: a trattare le quali cose essendo venuto in Roma Vespasiano Colonna uomo considente al Pontefice, fu cagione, ch' egli, il quale perduta in tutto la speranza di felice successo intorno a Siena, trattava di far levare dalle mura l'elercito, differì la esecuzione di questo configlio falutifero, aspettando per minore ignominia di farlo partire subito che fosse conchiuso questo

accordo; e nondimeno moltiplicando continuamente i difordini, e le confusioni di quell' esercito fu deliberato in Firenze di farlo ritirare. Accadde che il di precedente a quello che era destinato a partirsi, essendo usciti della Città quattrocento fanti, e inviatili verso l'artiglieria, alla

Tom. IV.

a Siena .

Ffereito & le ciata la fuga tutto il resto dell'esercito, nel quale non era nè ubbidienza, nè ordine non avendo chi gli seguitasse, nè chi gli affaltaffe si messe da se medelimo in suga, facendo a gara i Capitani, i Commillari, i soldati a cavallo, e i fanti ciascuno di levarsi più presto dal pericolo, lasciate agl'inimici le vettovaglie, i carriaggi, e le artiglierie, delle quali dieci pezzi tra groffi, e piccoli dei Fiorentini, e fette (6, dei Perugini, furono condotti con grandissima esultazione, e quali trionfando in Siena, rinnovandoti con clamori grandi di quel popolo la ignominia delle artiglierie, le quali grandifimo tempo innanzi perdute dai Fiorentini, pure al-le mura di Siena, si conservavano ancora in su la piazza pubblica di quella Città. Ricevettefi questa rotta il di seguente a quello, nel quale in potestà dei Capitani Cefarei pervenne il Castello di Mitano, e nei medesimi di il Pontefice acciocchè alle afflizioni particolari fi aggiugneffero le calamità della Repubblica Cristiana ebbe avvisi di Ungheria, che (c) Solimano Ottomanno, il quale fi era mosso di Costantinopoli con potentissimo esercito per andare ad assaltare quel Reame, poiche aveva passato il fiume del

moffo per af-L'altare L' Un. cheria .

Savo fenza contrasto, perchè pochi anni innanzi aveva espugnato Belgrado, aveva ora espugnato il Castello di Pietro Varadino, passato il fiume della Drava, donde non gli ostando nè monti, nè impedimenti dei fiumi si conosceva tutta l'Ungheria essere in manisestissimo pericolo. Caffel di Mi- Ma in Italia l'effere pervenuto in potestà di Cefare il Cas totellà di Ce- fiello di Milano pareva che avelle variato molto dello stato della guerra, essendo necessario, come diceva il Duca di Urbino, fare nuovi difegni, e nuove deliberazioni, come

si avrebbe avuto a fare se al principio non foste stato in mano

(a) Dice il Bellai, che l'efercite, che si levò d'intorno a Siena, fu rotto dai Senefi con molto danno delle genti Papali, effendone restate morte molte.
(8) Queste artiglierie furono poi colte da Cofimo dei Medici, e quando prefe Siena ne divenne affoluto Signore, riponendole nell' Arfenale suo di Pifa.

(c) Dice il Tarcaguetto nel lib. 2. al 4 vol. che Solimano, moffo per affaltare l'Ungheria, vi fece infiniti dattni con eterna infamia di Cefare, e danno incredibile del paefe, avendo prefa la Cirrà di Buda, ed effendo fucceffa la morte del Re Lodovico.

mano di Francesco Sforza il Castello: con lla quale occafione il giorno medefimo che fu fatta la dedizione discor- 1526. rendo al Luogotenente del Pontefice e al Provveditore Veneziano lo stato delle cose soggiunse s bisognare un Capitano Generale di tutta la lega, al quale fosse commesso il governo degli eferciti, nè dimandare questo più per se che per altri, ma aver bene deliberato di non prendere più fenza quest' autorità pensiero alcuno, se non di comandare alle genti Veneziane, ricercandogli lo fignificassero a Roma, e a Venezia: dalla qual dimanda, fatta in un tempo tanto importuno, e con grandissima iracondia del Pontefice, per rimuoverlo fu necessario che il Senato Veneziano mandasse in campo Luigi Pifano Gentiluomo di grande autorità, per Luigi Pifano opera del quale si moderò più presto alquanto che si estin- Veneto, menguesse quest' ardore. Ma quanto al modo del procedere in dato al campo. futuro nella guerra si deliberò che l'esercito non si rimovesse di quello alloggiamento insino a tanto venissero gli Svizzeri, i quali si soldavano col nome, e per mezzo del Re di Francia, alla venuta dei quali affermava il Duca effere necessario fare due alloggiamenti da due bande diverse intorno a Milano, non per affaltare, nè per tentare di sforzarlo, ma per farlo cadere per mancamento delle vertovaglie: il che diceva confidare poter succedere in termine di tre mesi, ribattendo sempre caldamente la opinione di quegli che configliavano, che fatti che fossero questi alloggiamenti fi rentaffe di espugnare quella Città, allegando ch'essendo la lega potentissima di danari, e avendone gl' Imperiali grandissima difficultà, tutte le (4) ragioni promettevano la vittoria della impresa, nessuna fare timore del contrario, se non il desiderio di accelerarla, perchè col tempo, e con la pazienza confumandoli gli avverfari non poteva mancare che le cose non si conducessero a felice fine. Ed essendogli qualche volta risposto il discorso essere verissimo ogni volta che si potesse stare sicuro che di Germania non venisse soccorso di nuovi fanti, il quale quando

(a) Nestuna di queste ragioni viene allegnata dagli Scrittori di quei tempi, fuorene dal Guicciardino medefimo: e ben vero, che il Gievie nell'Elogio

del Duca di Urbino, lodandolo molto di Cuntatore, dice che per opera di lui e del Duca Francesco Storza fu salvata l' Italia .

venissa tale che gl' Imperiali potessero uscire alla campagna, non fi poter negare che le cose restassero totalmente sottoposte all'arbitrio della fortuna; replicava in quel caso promettersi la vittoria non manco certa, perchè conoscendo 'la caldezza di Borbone giudicava che ogni volta ch' e' fi riputatle pari di forze all' efercito dei Confederati, fi spignerebbe tanto innanzi, che e' darebbe loro occasione di avere con facilità qualche prospero successo, che accelererebbe la vittoria. Ma perchè per le difficultà che s' intendevano effere nella condorta degli Svizzeri si dubirava che la venuta loro non tardasse molti giorni, e però essere molto dannosa la perdita di tanto tempo, fu deliberato per configlio principalmente del Duca di Urbino, e instando anche al medeli-Malatella mo il Duca di Milano di mandare fubito Malatella Ba-

mandata alla elouenazione de Gremona .

glione (4) con trecento nomini d'arme, trecento cavalli leggieri, e cinquemila fanti alla espugnazione di Cremona, impresa giudicata facile, perchè vi era dentro poco più di cent' uomini d'arme, dugento cavalli leggieri, mille elettissimi fanti Tedeschi, e trecento Spagnuoli, pochissime artiglierie, e minor copia di munizione, non molta vettovaglia, il popolo della Città, benchè invilito, sbattuto, e inimico, il Castello contrario, il quale benchè fosse stato se-

cinerdo, Cre. mona.

parato dalla Città con una trincea, nondimeno per relazione di Annibale Piccinardo Castellano si poteva sperare di fiellano di Ca- torle i fianchi, e però facilmente di espugnarla: Andò Malatesta con questi consigli a Cremona, per la partita del quale essendo diminuite le genti dell'esercito non stava il Duca di Urbino con leggiere sospetto che le genti, ch' erano in Milano non affaltaffero una notte gli alloggiamenti, tanto erano lontane le cose dalla speranzii della vittoria: (6) Searanucce commettevanti nondimeno spessissime fearamucce per ordine

spession di Giovanni dei Medici, nelle quali benchè apparisse molto vauni dei Mr. di Giovanni dei Medici anno Mi. la sua ferocia, e la sua virtù, e il valore dei fanti Italiani stati oscuri infino che cominciarono a esfere retti da lui,

:non- :

(a) Il Bellai dice, che i fanti che andarono alla presa di Cremona furuno 8000. e che la presa era riputata fa-cile, per tenersi ancora a nome dello Sforza il Caftello.

(6) Le scaramucce spelie di Giovanni dei Medici fotto Milano, erano di tanto spavento, che gli Spagnuoli più temevano di lui, dice il Tarca-gnotta che di tutto il campo insieme. nondimeno non giovavano, anzi più presto nocevano alla = fomma della guerra, per le frequenti uccisioni dei fanti efercitati, e di maggiore animo. Ma in quello mezzo i succesh avverti delle cose avevano indebolito molto dell'animo Giovanni dei del Pontefice, non bene provveduto di danari alla lunghez- Medici dà la-

za, la quale già appariva della guerra, nè disposto a prov-sia Italiana. vederne con quei modi che ricercava la importanza delle cose, e con i quali erano soliti a provvederne gli altri Ponrefici : \* non era ben sicuro della fede del Duca d'Urbino, nè confidava molto della fua virtù, ricevuta anche grande alterazione che nella declinazione delle cofe avefle domandato il Capitan Generale, onore solito a darsi più presto per premio della vittoria. \* Ma lo turbava ancora molto più il non ti vedere che gli effetti del Re di Francia cor- Francesco Re rispondessero alle obbligazioni della lega, e a quello che procede lentaciafcuno si era promesso di lui, perchè oltre all'essere pro-mente ceduto molto lentamente al pagamento dei quarantamila guerra contro ducati per il primo mese, e la tardità usata alle provvisioni

necessarie per la spedizione degli Svizzeri, non si vedeva preparazione alcuna per dare principio a muovere la guerra di là dai monti, allegando effere necessario che prima si facesse la intimazione a Cesare, secondo che si disponeva per i capitoli della confederazione, perchè facendo altrimenti il Re d'Inghilterra, il quale aveva lega particolare con Cefare a difensione comune, per avventura l'aiuterebbe, ma fatta la intimazione cesserebbe questo rispetto, e che però prontamente moverebbe la guerra, e sperava che il Re d'Inghilterra farebbe il medetimo, il quale prometteva subito che fosse fatra la intimazione protestare a Cesare, e dipoi entrare nella confederazione fatta a Cugnach. (a, Procedeva anche il Re freddamente a preparare l'armata marittima, e quel che manifestava più l'animo suo, tardavano molto a paffare i monti le cinquecento lance, le quali era obbligato a mandare in Italia, e benchè si allegaffe procedere questa tardità, o dalla negligenza dei Fran-

(a) La cagione, perchè il Re procedeva lentamente a preparare l'armata in questa guerra , viene detta foiamente

dal Guiceinrdine, tacendola tutti gli altri Scrittori, dell' Autore dell' eit del monde in poi.

zesi, o dalla impotenza dei danari, e dal credito perduto negli anni proffimi con i mercatanti di Lione, o dall'effere le genti d'arme in grandissimo disordine per il danno ricevuto nella giornata di Pavia, e perchè dapoi avevano avuto niuno, o pochitlimi danari, in modo che avendoli a rimettere quali del tutto in ordine non potevano spedirli senza lunghezza di tempo. Nondimeno chi confiderava più intrinsecamente i progressi delle cose cominciava a dubirare che il Re avesse più cara la lunghezza della guerra che la celerità della vittoria dubitando, come è piccola la fede, e confidenza ch' è tra i Principi, che gl'Italiani ricuperate che aveffero il Ducato di Milano, tenendo piccolo conto degl'intereffi fuoi, o non facessero senza lui concordia con Re d' Inghil Céfare, o veramente fossero negligenti a travagliarlo in mo-terra non cor do che avesse a restituirgii i figliuoli. Accresceva la sospen-

risponde alle sione del Pontefice, che il Re d'Inghilterra ricercato di promeffe in contente act i officence, the ii ke d'inginiterra ricercato di federazione. tatore non corrispondendo alle persuationi, e promesse che aveva fatte prima, dimandava più presto per interporte dilazione che per altra cagione, che i Confederati li obbligassero a pagargli i danari dovutigli da Cesare, e che lo Stato, e la entrata promelfagli nel Regno di Napoli si tra-Clemente in serille nel Ducato di Milano. Temeva anche il Pontefice lannes estreta i che i Colonnesi, i quali con vari moti lo tenevano in con-Confederati ad tinuo sospetto, con le forze del Reame di Napoli non l'as-

faltassero: però raccolte insieme tutte le dissicultà, e tutti i pericoli faceva infranza con i Collegati, che oltre al follecitare ciascuno per la sua parte le provvisioni terrestri, e marittime espresse nei capitoli della lega si assaltasse comunemente il Regno di Napoli con mille cavalli leggieri, e dodicimila fanti, e con qualche numero di gente d'arme, giudicando per gli effetti fucceduti infino a quel giorno, che le cose non potessero succedere prosperamente, se Cefare non folle molestato in altro luogo, che nel Ducate di Covambathia Milano. Per le quali eagioni mandò al Re di Francia Gio-to dal Papa al vambatista Sanga Romano uno dei suoi Segretari per in-

Re di Francia.

citarlo a pigliare la guerra con maggiore ealdezza, dimostrandogli quanto eslo si trovasse esausto, e impotente a continuare nelle spese medesime, se non era anche soccorso

da lui di qualche quantità di danari. Che non oftante che = nella confederazione non fosse stato trattato di assaltare il Reame di Napoli, mentre durava la guerra di Lombardia, si disponesse a fare questa di presente, alla quale benchè i Venezioni con-Veneziani per non si aggravare di tante spese avestero corrone ella da principio fatto difficultà, nondimeno vinti dalla sua spedizio instanza avevano consentito di concorrervi, eziandio senza poli. il Re, ma con tanto minore numero di gente, quanto importava la fua porzione. Che il Re per questa cagione, oltre le cinquecento lance, alle quali aveva disegnato per capo il Marchefe di Saluzzo, mollo più, fecondo diceva, dal- Marchefe di la buona fortuna, che dalla virtù dell' uomo, mandaffe alguate Capitatre trecento lance in Lombardia, per poterne trasferire una « di sumiti parte nel Reame di Napoli. Che si sollecitasse la venuta d'erme per l' dell'armata di mare, o per strignere con essa Genova, o per voltarla contro al Regno di Napoli, la quale benchè dai Franzesi fosse spedita con la medelima lentezza, che si Armata di fpedivano le altre provvisioni, nondimeno si andava con- impresa dinatinuamente follecitando. Era l'armata del Re quattro ga-poli. leoni, e sedici galee sottili, quella dei Veneziani tredici galee, e del Papa undici, della quale tutta era deputato Capitano generale a instanza del Re Pietro (a) Navarra, Pietro Navarnon oftante che il Papa avesse avuta più inclinazione ad armata Andrea Doria. Fu oltre a tutte queste commesso al San-Cellegati. ga segretissimamente che tentasse il Re a fare la impresa di Milano per se, per dargli cagione, che con tutte le forze sue si risentisse alla guerra. Ebbe anche il Sanga commissione di andare poi al Re d'Inghilterra, per domandargli sustidio di danati: conciosia che quel Re che da principio defiderava tanto la guerra contro a Cefare, che se la lega si fosse trattata in Inghilterra, com' egli, ed Eboracense desideravano, si crede sarebbe entrato nella confederazione: ma non avendo patito il tempo, e la necessità del Castello di Milano che si facesse lunga pratica, poichè vedde fatta la lega per gli altri gli parve poterfi stare di mezzo come

> fatto prigione a Ravenna fi aderi ai Franzefi, per la ingratitudine, che gli fu ufata dal Re Ferdinando il Catto-

(a) Dice il Giovio negli Elogi che Pietro Navarra, capo dell' armata dei Collegati, altre volte militò fotto le infegne Spagnuole, ma effendo stato

= spertatore, e giudice. Trattava anche il Pontefice simolato dai Veneziani, e non meno dal Re di Francia, il quale a quello effetto aveva mandato il Vescovo di Baiosa a Fer-Vescono di Ba. rara, di comporre le differenze con quel Duca, benchè più a Ferrara dal presto in apparenza, che in effetto, proponendogli diversi Papa per com. partiri, e tra gli altri di dargli Ravenna in contraccambio renze con quel di Modana, e di Reggio, cosa disprezzata dal Duca non

folo perchè avendo già preso animo dalla ritirata dell' efercito dalle porte di Milano si rendeva più disficile che il folito ai partiti propostigli, e a questo di Ravenna specialmente, e per effere molto diverse l'entrate, e perchè questo gli pareva mezzo da farlo vivere a qualche tempo in contenzione con i Veneziani. (4) Queste erano le pratiche, le preparazioni, e le opere dei Confederati differite. interrotte, e variate, secondo le forze, secondo i fini, e i configli dei Principi. Ma non era già in Cefare, le deliberazioni del quale dipendevano da fe stesso negligenza. nè irrefoluzione di quello che comportaffero le forze fue, perchè avendo il Re di Francia a inftanza degli Oratori dei Confederati dinegato licenza al Vicere, che la dimandò infino con le lacrime di paffare in Italia, egli rifiutati doni di valore di ventimila ducati, se n'era ritornato in Ispagna, portando scco cedola di mano del Re di Provisioni Francia di essere parato alla oslervanza dell'accordo di fatte da Cefa Madril, permutando la restituzione della Borgogna in pare. differare gamento di due milioni di ducati, al ritorno del quale za dell' accer. Cefare perduta ogni speranza, che il Re di Francia osferdo di Madril. vasse la capitolazione, deliberò mandarlo in Italia con un' armata che portasse i fanti Tedeschi, i quali in numero poco meno di tremila si stavano a Perpignano, e tanti fanti Spagnuoli, che in tutto facessero il numero di seimila:

provvedeva di mandare di nuovo a Milano centomila ducati, follecitando la spedizione dell'armata, la quale non poteva effere si presto, perchè oltre al tempo che andava a met-

(a) Pretendevano i Signori Veneziani fopra Ravenna, per la cessione, che ne fece loro Afragio Polentano l' auno 1441, avendone, come dice Fra Leandre Allerti, fatto instanza i Cit-

tadini, per la dappocaggine di Astagio, in luogo del quale fu mandato per Governatore Iscopo Antonio Marcelio, Senatore di fomma prudenza.

a metterla insieme, e a preparare i fanti Spagnuoli, era = necessario pagare ai Tedeschi centomila ducati, dei quali erano creditori per gli stipendi passati. Commetteva anche affiduamente in Germania che a Milano si mandasse soccorso di nuovi santi, ma non vi provvedendo danari per pagargli, ed essendo il fratello per la povertà sua impotente a provvedergli procedeva molto tarda questa spedizione, e nondimeno la tardità, e i successi poco prosperi dei Confederati facevano che si potesse aspettare ogni dilazione, perchè Malatesta condotto a Cremona piantò la notte dei sette pianta l'artidi Agosto le artiglierie alla porta della Mussa, giudicando gueria a Crequel luogo effere debole, perchè era male fiancheggiato, e fenza terrapieno, e volendo nel tempo medefimo dare l'affalto dalla banda del Castello, (a) giudicava a proposito battere in luogo lontano, perchè fossero necessitati quegli di dentro a dividere tanto più le genti loro. Nondimeno battuto che ebbe parendogli che quel luogo fosse forte, e bene riparato, e la batteria fatta tanto alta, che restava troppo eminente da terra l'altezza del muro, si risolvè di non gli dare l'affalto, ma cominciare con configlio diverso una batteria nuova vicina al Castello in luogo detto Santa Monaca, dove già aveva battuto Federigo da Bozzole, e nel tempo medelimo faceva due trincee in fu la piazza del Castello, una che tirava a mano destra verso il Pò, dove quegli di dentro avevano fatto due trincee, e sperava con la sua torre loro un bastione, al quale già si era avvicinato a fei braccia, il quale bastione era nella prima trincea loro appresso alla muraglia della terra, e pigliandolo difegnava fervirfene per cavallerie a battere a lungo della muraglia, dove batterono i Franzeli. Però gl' Imperiali facevano un altro bassione dietro all'ultima trincea loro. L'altra trincea di Malatesta era da man sinistra verso la muraglia, e già tanto vicina alla loro che si aggiugnevano con i fassi, e condotte le trincee al disegno suo determinava fare la batteria: nè lo impedivano a far lavorare le artiglierie degl' inimici, perchè in Cremona non e-

(a) il Bellai nel 3. dice, che il Malatesta, appena giunto, prese quali che fenza contrasto, la Città di Cremona, il fimile afferma anche il Tarcagnotta

nel 2, al 4. vol. dicendo, che non il B2glioni, ma il Duca di Urbino istesso fu quello, che prese Cremona.

rano più che quattro falconetti, poca munizione, e traevano molto poco: nondinieno i fanti di dentro non restavano uscendo fuora di travagliare quegli che lavoravano alle trincee, mettendogli spesso non ostante avessero grossa guardia in molte difficultà, donde Maletesta quasi incerto di quello che avelle da fare confondeva con non molta fua laude. con vari giudizi scritti nelle sue lettere i Capitani dell'efercito, i quali vedendo la oppugnazione riuscire continuamente più difficile fecero andare nel campo suo mille dugento fanti Tedeschi condotti di nuovo dai Veneziani a ipele comuni col Pontefice, e pochi giorni dipoi per provvedere alla discordia, ed emulazione ch' era fra Malatesta, e Giulio Manfrone, vi andò dall'efercito con tremila fanti il (a) Proveditore Pefero, che di fomma benevolenza era già diventato poco accetto al Duca di Urbino. Ma la notte venendo i tredici di Agosto sece Malatesta piantare quattro pezzi di artiglieria tra la porta di Santo Luca, e il Caltello per pigliare un bastione, dove estendosi battuto quasi tutto il giorno fece sboccare la trincea con speranza di pigliare la notte medesima il bastione: ma alla quarta ora della notte pochi fanti Tedeschi assaltarono la guardia delle trincee, ch'era dentro, e fuora più di mille fanti, e disordinatigli gli costrinsero ad abbandonarla, benchè il giorno seguente furono costretti a par. tirsene, in modo che la trincea fatta con tanta fatica restò abbandonata dall'una parte, e dall'altra . (6) Ma la fortuna volle mostrarsi favorevole a quegli di fuora se avessero saputo, o Gremons ca. conoscere, o pigliare la occasione, perchè la notte venendo fea da festes i quindici cascarono da se medesime circa cinquanta braco

Muraclia di 14.

cia di muraglia tra la porta di Santo Luca, e il Castello, infieme con un pezzo della loro arriglieria, dove se con prestezza venuto che su il giorno si fosse presentata la battaglia erano quegli di dentro spaventati da accidente sì improvviso senza speranza di resistere, perchè il luogo dove avrebbero avuto a stare alla difesa restava scoperto dall'

(a) Dorde il Guicciardino cavi che il Pefero fosse poco amico del Duca, non fo vedere , dicendo il Giovio nell Elogio del Duca di Urbino, che i Veneziani nen ebbero Capirano più conforme alla natura loro, che quelto.

(h) E' gran maraviglia, che ferivendoli questa presa di Cremona da tanti, non fi ritrovi neffuno, che non dica , ch' ella fosse presa facilmente , dal Guicciardini in poi.

artiglieria del Castello. Ma mentre che Malatesta tarda prima a risolversi, poi a mettere in ordine di dare l'assalto, i foldati lavorando di dentro follecitamente, e copertifi la prima cofa con i ripari dall' artiglieria del Castello si ripararono anche alla fronte dagl' inimici, in modo che quando fu presentato l'assalto ch'erano già venti ore del giorno, ancorchè a quella banda si voltasse maggior parte del campo, nondimeno si accostarono, perchè andavano troppo scoperti, con grandissimo danno, e accostatisi erano oltre alle altre difese battuti da infiniti sassi gittati da quegli di dentro, in modo che vi relto morto Giulio Man-Giulio Man-frone, e il Ca. frone, il Capitano Macone, e molti altri foldati di condi-pitano Macozione. Dettesi nel tempo medesimo un altro assalto per la ne morti sotto via del Castello, dove furono ributtati, benchè con poco danno, ed era ordinato che alla batteria fatta da Santa Monaca si desse un altro assalto con ottanta nomini d'arme, cento cavalli leggieri, e mille fanti: ma avendo trovato il fosso pieno di acqua, e il luogo bene fortificato si ritirarono fenza tentare. Sopravvenne poi il Provveditore Pefero con tremila fanti Italiani, con più di mille Svizzeri, e con nuova artiglieria per poter fare due batterie gagliarde, in modo che trovandoli più di ottomila fanti difegnavano fare due batterie dando l'affalto a ciafenna con tremila fanti, e affaltare anche dalla parte del Castello con duemila fanti: e avendo condotto in campo grandiffima quantità di guaftatori lavoravano follecitamente alle trincee. delle quali esfendo spuntara una ai ventitre di Agosto ottennero dopo lunga battaglia di coprire un fianco degl' inímici. La notte poi precedente al giorno vigefimofesto furono fatte due batterie, una guidata da Malatesta di là dal luogo, dove aveva battuto Federigo, l'altra alla porta della Mussa guidata da Cammillo Ortino, l'una e l'altra delle quali ebbe poco fuccesso, perchè il terreno dove piantò Malatesta per esfere paludoso non teneva ferma l'artiglieria, e acconsentendo ogni volta che la tirava i colpi battevano troppo alto, quella di Cammillo fu baffa, ma

si trovò che vi era la fossa con l'acqua, e tanti fianchi di archibuli che non si poteva andare innanzi. Però ancorchè non ostante queste difficultà si deste la battaglia si Хτ

1526.

= ricevè quivi molto danno, e benchè dal canto di Malatesta i fanti si conducellero alla muraglia, (a) pallata una fosfa dove era l'acqua dentro più profonda, che non si era inteso furono facilmente ributtati. Fu anche dal canto del Castello tirata giù una parte del cavaliere, e vi montarono su i fanti, ma la scesa dal lato di dentro era troppo alta, \* e avevano fatto gl'Imperiali da quella parte innanzi al Castello tre mane di trincee con due mane di cavalieri, e con fianchi, e dopo quegli ancora ripari, però da ogni banda, e da ogni altro canto ancora fotto un riparo \* furon ributtati gli affaltatori, che per tutto ave- per vano assaltato con poco ordine, e con piccolissimo danno degl'inimici, morti, e feriti molti di loro. Coftrinsero quefli disordini, e il perdersi la speranza di pigliare altrimenti Cremona, perchè in quel campo mancava governo, e ubbidienza, (6) il Duca di Urbino ad andarvi perfonalmente, il quale levato dall' efercito che era intorno a Milano quasi tutti i fanti dei Veneziani, e lasciatavi una parte delle genti d'arme con tutte le genti Eccletiastiche, e gli Svizzeri ch'erano già arrivati in numero di tredicimila, sprezzando ora che vi restava minore numero di gente, e spogliata di un capo di tale autorità, quel pericolo, che prima, quando vi era egli con maggiori forze, dimostrava continuamente di temere, affermando non ellere uso di gente di guerra, e degli Spagnuoli manco che degli altri affaltare altre genti di guerra nella Fortezza dei loro alloggiamenti, si conduste intorno a Cremona disegnan-Capitani Im. do di vincerla non per forza fola di batteria, e di allalti, periali biafi perchè i ripari degl' inimici erano troppo gagliardi, ma col governo i Ca- cercare con numero grandissimo di guastatori accostarsi al-

pirani dell'e le trincee, e bastioni loro, e con la forza delle zappe più che con le armi infignorirsene. Fu imputato il governo lega .

> (a) Dice if Bellai nel 3. ch' effendofi accostato Malaresta Baglioni alta Città di Cremona, e strettala gagliardamente, che gli affediati vennero a patri di rendersi in capo agli etto giorni, non effendo foccorfi, e che mancato del foccarfo nel detto tempo, fi refero al Malatefta .

(6) L' andata del Duca di Urbino da Milano a Cremona con buona parte delle gen'i dei Veneziani, cagionò, co-me dice il Treagnetta, la presa di quella Cirtà, essendo venuto a giornata con gl' Impesiali . .

di questa impresa contro allo Stato di Milano dai Capitani Imperiali in molte cofe, e principalmente della ritirata da porta Romana, ma non manco dell'avere tentara da principio debolmente, e con poche forze la oppugnazione di Cremona, confidandoli vanamente che folle facile il pigliarla, e che poi scoprendosi le disficultà avessero continuandola impegnatovi tal parte dell' efercito che avelle impedito loro le occasioni maggiori, che nel tempo che si confumò quivi si presentarono, perchè essendo già arrivato in campo il numero intero tanto desiderato degli Svizzeri si poteva facilmente, serrando Milano, secondo che fempre li era difegnato con due eferciti, impedire la copia grande delle vettovaglie, che per la via di Pavia continuamente vi entravano, le quali l'efercito folo ch' era all' Ambra per avere a fare circuito grande non poteva impedire, ma molto più importò perdere la occasione che si aveva forse di sforzare Milano, perchè nella gente che vi era dentro erano sopravvenute tante infermità, che battando con difficultà quegli che erano fani a fare le fazioni, e le guardie ordinarie fu giudizio di molti, e degl' Imperiali medelimi che se in quel tempo fossero stati travagliati portavano pericolo grande di non si perdere. Ma maggiore, e più certa occasione era, anche quella di pi- Confederati a

gliare Genova, perchè essendo l'armata Veneziana con-Liverno per giunta con quella del Pontefice a Civitavecchia, e dipoi la impresa di fermateli nel Porto di Livorno per aspettare l'armata Franzefe, la quale con fedici galee, quattro galeoni, e quattro altri navili condotta nella riviera di Ponente aveva per volontà della Città ottenuta Savona, e tutta la riviera di Ponente, e presi dipoi più navili carichi di grano che ·andavano a Genova, paísò a Livorno a unirsi con le altre. Erafi anche deliberaro che a fpefe comuni dei Collegati si armassero nel Porto di Marsilia dodici navi grosse, o per affaltare fecondo il configlio di Pietro Navarra in- Gales Franzesi sieme con le galee Franzesi l'armata, la quale si preparava ottengono Sa. nel Porto di Cartagena, o almeno per incontrarla nel mare. "" Dove fatta vela le tre armate ai ventinove di Agosto si fermarono, l' Ecclesiastica, e la Veneziana a Portofino, la

Franzese ritornò a Savona, donde senza contrasto scorrendo

1526.

tutti

legati .

tutti i mari strignevano in modo Genova, dove era mancamento di vettovaglie che non potendo entrarvi più per mare cos'alcuna, non è dubbio che se si fosse mandato diata dall'ar. qualche numero di gente per la via di terra a impedire mata dei Col. quello ch'era solo il loro rifugio, bisognava che Genova si accordafie: nè i Capitani delle armate, ora con lettere, ora con melli propri facevano instanza di altro, chiedendo che almanco si mandassero per la via di terra quattromila fanti. . Ma nè del campo di Creniona si poteva levare gente, e parendo al Duca, e agli altri pericoloso il diminuire l'esercito ch' cra a Milano s' intrattenevano con la speranza, che spedita Cremona si manderebbe una banda di gente fufficiente: la quale impresa, come era gagliarda la virtù dei difensori, e come le opere grandi che si fanno con i guaffatori ricercano molto tempo, procedeva ogni giorno con maggiore lunghezza, che non era stato creduto, (4) perchè il Duca avendo voluto in eampo duemila guaftatori, molte artiglierie, e munizioni, e grandissima copia d'instrumenti atti a lavorare di ogni sorte, faceva assiduamente lavorare nelle trincee del Castello, e al bastione di verso il Pò per guadagnarlo; e servirsene per cavaliere, ancorchè gl'inimici avendone dubitato più giorni fi erano tirati a dietro con un riparo gagliardo, e si Javorava ancora alle due teste della trincea che attraversava la piazza del Castello. per rovinare i cavalieri, che vi avevano gl'inimici, e tra le due trincee del campo fi lavorava un'altra trincea larga fei braccia coprendofi col terreno innanzi e dal lato per fare uno cavaliere come si arrivasse alla fossa della trincea degl'inimici. Lavoravasi ancora un fosso suora del Castello verso il muro della terra per andare a trovare il bastione di verso la muraglia rovinata, e dalla porta di Santo Luca, infino alla muraglia medelima fi lavorava un'altra trincea: nè si cessava di battere con le artiglierie piantate nel Castello i ripari degl'inimici, i quali per la malignità del terreno che era terra molto trita erano passati facilmente da quelle, non stando anche oziosi quegli di dentro, perchè

> (a) Dice il Bug eto, che se questa lano, che melto più facilmente farebbe diligenza fuffe flata ufata interau Mi- flato prefo dal campo della lega.

per diffidenza di poter tenere lungamente le loro trincee, e cavalieri lavoravano un fosso verso le case della Città, e nondimeno uscivano spesso suora con molto vigore assaltando i lavori, e la notte venendo i fette affaltarono le trincee che si lavoravano dalla banda del Castello da tre parti, dove trovato i fanti che le guardavano quali tutti a dormire ne ammazzarono più di cento, e parecchi Capitani, e si condustero insino al rivellino del Castello: e nondimeno le cose loro continuamente si strignevano, perchè fattofi il Duca di Urbino la via con le trincee infino ai ripari loro che feparavano il Castello dalla Città assaltandogli poi con qualche scoppiettiere, e con qualche buon soldato coperto con gli scudi faceva loro gran danno, e l'artiglieria anche delle torri del Castello saceva il medesimo: però gl' Imperiali abbruciarono il loro riparo che si faceva al cavaliere, perchè non fosse parapetto a quelli di fuora, ed essendosi ai diciannove sboccate due trincee nelle fosse loro si ritiravano con altre trincee, delle quali il Duca di Urbino teneva poco conto, perchè per la brevità del tempo non potevano eller bene fortificate, e perchè ritirandoli più al largo era necessaria a difenderle maggiore guardia: e nondimeno dalla banda del campo, se bene le opere fossero finite si procedeva con qualche lentezza, essendo nenessario riordinare, e rinnovare i fanti dei Veneziani stati molto tempo fenza danari, (a) e però diminuiti molto di numero sopravvenendo sempre nelle cose dei Collegati disordine sopra disordine. A che mentre si attendeva uscivano spesso gl'Imperiali la notte a tentare le trincee, ma indarno, perchè la sperienza della percossa ricevuta aveva infegnato agli altri. Ma ricondotti fanti abbastanza, cominciò il Duca di Urbino ai ventidue a battere follecitamente una torre accanto alla batteria di Federigo, dove avendo battuti pochissimi colpi, conoscendo gl'inimici esfere ridotti in termine che non potevano ricufare di accordarsi, mandò dentro un trombetta a ricercare la Città,

(a) Il Bellai nel 5, dice, che tutti Papa Clemente, indotto dal favore dei Colonneli, e degli Spagnuoli, ch' erapo della lega, avvenneo per causa di no in Napoli.

Collegati .

col quale usciti fuora un Capitano Tedesco, un Capitano Spagnuolo, e Guido Vaina, fu il giorno feguence fat-Capitelazione ta con loro capitolazione, che non avendo soccorso per periali di Cre- tutto il mese avessero a lasciare Cremona, e che ai Tedesehi sosle permeso andarsene in Germania, agli Spagnuoli nel Regno di Napoli, prometrendo non andare fra quattro Re di Fran- levarsi. Aveva in questo mezzo il Re di Francia, alla corre

Papa.

mesi alla difesa dello Stato di Milano. Lasciassero tutte le artiglierie, e munizioni, e partissinsi con le bandiere serrate senza suonare tamburi, o trombe, eccetto che nel ein risponde al del quale si fermò pochi giorni poi come Legaro il Car-Salviati alle dinale dei Salviati, partitoli di Spagna con licenza di Cedel fare, risposto alle richieste fattegli in nome del Pontesiee, scusandosi se le opere non sarebbero eguali alla volontà, per effere molto efaulto di danari, ma nondimeno fe gli concedeva facultà di riscuotere una decima dell'entrate benefiziali per tutto il Regno, lo sovvenirebbe con una parte dei danari che se ne riscotessero, di ventimila ducati il mese, e che concorrerebbe alla guerra di Napoli, \* cosa che ebbe molta dilazione, perchè il Pontefice allegando la dignità della Sedia Apostolica, ricusava di concederla. \* Disegnava, benchè da principio vi dimostrasse inclinazione, di attendere per se all'acqui-Rodel Ducato di Milano diffuadendonelo massimamente Lautrech, e la madre, del rompere la guerra di là dai monti, dava speranza, ma diceva esfere necessario che precedesse la intimazione, la quale fatta offeriva di muovere la guerra ai confiffi della Fiandra, e di Perpignano, benchè si comprendeva non vi avelle disposizione, non essendo in questo diverso l'animo suo da quello del Re d'Inghisterra. appresso al quale la spedizione fatta per parte del Pontesice fece piccolissimo frutto, perchè volendo il Cardinale Eboracense intrattenere ciascuno, ed essere pregato da tutti, non procedevano a conclusione alcuna, anzi e il Re, e il Cardinale rispondevano spesso. A noi non appartengono le cose d'Italia: \* anzi il Re di Francia offeriva consentendogli il Pontefice le decime voler convertir tutti i danari nella guerra d'Italia, non lo consentendo ne offeriva il mese ventimila con condizione, che non si spendessero, se non, o contro a Milano, o contro al Regno di Napoli. \* D

Nel qual tempo temendosi che i Grigioni, i quali nell' assedio del Castello di Milano avevano ricuperato, e spianato Chiavenna non si conducessero col Duca di Bor- Callegati sebone, o almeno permettessero che i Tedeschi, che si a gradi che si spettavano al soccorso suo passastero, il paese loro, il Pon-Colinio si Vitefice, e i Veneziani si obbligarono di condurre duemi-lana nan si conla fanti Grigioni agli stipendi loro, (4) pagare al Castel-Birbone, ne lano di Mus, il quale, temendo il Duca di Milano conducene durquando venne nell'esercito, si era fuggito di campo, e di- fipendi. poi pretendendo effer creditore per i pagamenti agli Svizzeri aveva fatti prigioni due Imbasciatori Veneziani che andavano in Francia, cinquemila cinquecento ducati, che gli avevano promessi, restituirne a loro altrettanti che aveva esatti, fargli liberare dai dazi nuovi imposti da lui a chi navigava per il lago di Como, i quali si obbligarono d'impedire il passo ai Tedeschi, e operarono che Tegane loro Capitano condotto dal Duca di Borbone con Tegne Capiduemila fanti non andasse. Ma in tanto procedevano le al-dessi. tre cose di Lombardia tepidamente, perchè l'esercito intorno a Milano, nel quale era diminuito il numero, ma non le paghe degli Svizzeri, stava ozioso non facendo altro che le consuete scaramucce. (6) Più sollecite, e maggiori moleftie partorivano le opere degli Spagnuoli, che erano Spaganoli, esin Carpi, i quali avendo tacitamente avvili di spie, e pi, funno gran comodità di ricetti nel territorio del Duca di Ferrara dava. danni ogli Reno impedimento grandissimo ai Corrieri, e alle altre perfone, che andavano all' efercito, e correndo per tutti i paesi circostanti insino nel Bolognese, e nel Mantovano. non però contro ad altri, che contro ai sudditi Ecclesiastici facevano danni innumerabili. Era pure finalmente il Marchese di Marchefe di Saluzzo con le cinquecento lance Franzesi Saluzzo passepaffato nel Piemonte, per la venuta del quale Fabbrizio mente.

Maramus, che posto campo a Valenza, nella quale era Tom. IV. a guar-

(b) Il Castellano di Mus avendo in frande occupato al Duca quel Castello giustamente temeva, ma chi desidera sapere, come egli divenisse grande legga la vita di lui, feritta da noi fino del 6 578, a instanza di alcuni suoi parenti.

(b) Gli Spagnuoli, ch' erano in Carpi, fanno gran danni agli Ecclefiaflici, dei quali non è alcuno che parla fuor che l' Autore, il Pigna, e il Giovio nella vita del Duca Alfonio.

a guardia Giovanni da Birago, la batteva con le artiglierie, si ritirò a Bassignana. Ma ricusando il Marchese passa-Giovanni de re più innanzi, se dai Confederati non gli erano pagati Birayo aguar, per eguale porzione quattromila fanti, i quali aveva con questa intenzione menati di Francia, e facendone il Re grandissima instanza per sicurtà delle sue genti d' arme, e per

maggiore riputazione del Marchefe fu necessario acconfentirlo. Occupò nel tempo medesimo Sinibaldo dal Fiesco la terra di Pontremoli posseduta da Sforzino, ma con la Pontremoli . medesima facilità su presto ricuperata per mezzo della Rocca. In Milano pativano assai di danari, perchè da Cesare non ne veniva provvisione alcuna, e la povertà, e le spese intollerabili dei Milanesi erano tali, che con difficultà si riscotevano i trentamila ducati stati promessi dal popolo al Duca di Borbone, col quale si condustero per non essere accettati agli stipendi dei Confederati per le spese

rago, e Lodo al foldo dei Collegati

grandistime che avevano, Galeazzo da Birago, e LodoviviceBelgioiofo co da Belgioiofo, i quali infino a quel giorno avevano in accidente leguitato la parte Franzese: nel qual tempo Giovanni da Birago occupò Novi. (4) Nei quali movimenti lo Stato del Marchese di Mantova era come comune a ciascuno scusandosi per estere soldato del Pontesice, e feudatario di Cesare, anzi essendo propinqua al fine la condotta fua fi riconduffe per altri quattro anni col Pontefice, e con i Fiorentini con espressa condizione di non essere tenuto di fare nè con la persona, nè con lo Stato suo contro a Cesare, benchè nel principio della guerra avesse desiderato di andare personalmente nell'esercito, il che non piacendo al Pontefice, perchè non confidava del fuo governo, gli aveva risposto ch' essendo feudatario di Cesafare, non voleva metterlo in questo pericolo. Questo era Fiorentini allora lo stato delle cose in Lombardia. (6) In Toscana i sentono le mo- Fiorentini non avendo nè eserciti, nè armi nel territorio loro fentivano con lo spendere le molestie della guerra.

sucres .

(a) Marchefe di Mantova non anab all'esercito, per quello, che si leg-ge nei registri di Clemente a contemplazione dei Veneziani, che non confidavano ( per varj rifpetti ) in lui.

.(6) I Fiorentini fentono le molefie della guerra, con tutto che non la facessero, estendo autore dei loro mali il medesimo Pontesice,

per-

perchè il Pontefice non avendo con modi ordinari danari, e ostinato a non ne provvedere con gli straordinari lasciava con grandissima impietà addosso a loro quasi tutte le spese sensi melestache si facevano in Lombardia. I Sensii non stavano senza mo- si nelle parti lestia nelle parti marittime, perchè Andrea Doria, il quale marittime da da principio aveva occupato Talamone, e Portercole gli faceva continuamente travagliare, benchè Talamone non molto Talamone dapoi dal Capitano preposto alla guardia fosse dato ai Se- to ai Senesi .

neli, e i Fnorusciti fomentati dal Pontesice sacevano nella Marenima qualche moleftia, nella quale Giampaolo fi- Gri foldato gliuolo di Renzo da Ceri foldato del Pontefice presa fur- del Papa. tivamente con alcuni cavalli la porta della terra di Orbatello sopravvenendo poi egli con i suoi cavalli e fanti oc-cupò la terra. Ma a Roma succederono cose di grandissimo dine impessisse

momento causate non per virtù di armi, ma per fraude, l'acquisto di con ignominia grande del Pontesice, e con disordinare le impresa des speranze di Lombardia, dove si sperava per l'acquisto di seva. Cremona, condurre a fine la impresa di Genova, e di potere secondo i disegni fatti prima fare due diversi alloggiamenti intorno a Milano, perchè dopo la rotta ricevuta a Siena nou sperando il Pontefice potere travagliare con grandi effetti i Colonnest, e avendo volto l'animo ad affaltare con maggiori forze, come è detto, il Regno di Napoli, e da altro canto non sperando i Colonnesi, nè gli agenti di Cesare poter fare effetti notabili contro a lui, e defiderando ancora di torgli tempo infino a tanto venifle il Vicere con l'armata di Spagna, mandato a Roma Vespafiano Colonna, alla fede del quale il Papa credette, avevano a ventidue giorni di Agosto (e) capitolato insieme che i Colounesi rendellero Anagna, e gli altri luoghi presi: riti-

rassero le genti nel Reame di Napoli, nè tenessero più soldati nelle terre, le quali posseggono nel dominio Ecclesia-Africo: \* non pigliaffero l'arme a offesa del Pontefice, se non come Soldati di Cefare, nel qual caso fossero tenuti a deporre in mano del Pontefice Stati che hanno nella giurifdizione Ecclefiaftica: \* potessero liberamente servire a Ce-

(a) Le capitolazioni doi Colonnesi come secero, siecome recita il Bellai. col Papa furono fatte per ingannarlo, e il Tarcagnotta.

fare contro a ciascuno alla disensione del Reame Napoletano: e da altro canto il Pontefice perdonasse a tutti le offese farte: abolisse il monitorio fatto al Cardinale Colonna: non offendesse gli Stati loro, nè gli lasciasse offendere dagli Orfini. (a) Sotto la quale capitolazione, mentre che il Papa, tenendo conto, più che di altro, della fede di Vefpasiano, incauto si ripola, avendo licenziati i cavalli, e quasi tutti i fanti che aveva foldati, e quei pochi che gli restavano mandati ad alloggiare nelle terre circoftanti, e raffreddato anche i disegni dell'assaltare il Regno di Napoli. Le spesse querele, e pretesti che avevano da Milano, e da Genova, i ministri di Cesare residenti nel Reame, donde era signisicato che se i progressi dei Confederati non s'interrompevano con potente diversione, quelle Città non potevano più soflenersi, però non avendo modo a fare scopertamente guerra gagliarda, e che partorisse rimedi si subiti, volsero l'animo, e i pensieri a opprimere con intidie il Pontefice. Le quali mentre che si preparano, acciocchè all'afflizione che aveva per le cose proprie si aggiugnesse ancora l'afflizio-La dovico Redi ne per le cose pubbliche, (b) sopravvennero nuove che Solimano Ottomanno Principe dei Turchi aveva rotto in batda Selimano, taglia ordinata Lodovico Re di Ungheria confeguendo la vittoria non manco per la temerità degl'inimici, che per le forze fue, perchè gli Ungheri ancorchè pochissimi di numero a comparazione di tant'inimici, confidatifi più nelle vittorie avute molte volte per il passato contro ai Turchi, che nelle cofe prefenti perfuafero al Re giovane di età, ma di configlio anche inferiore alla età, che per non ofcurare la fama, e l'antica gloria militare dei popoli fuoi, non aspettato il soccorso che veniva di Transilvania, si facesse incontro agl'inimici, non ricufando anche di combattere in campagna aperta, nella quale i Turchi per la moltitudine

innumerabile dei cavalli sono quasi insuperabili. Corrispose adunque l'evento alla temerità e imprudenza. Fu rotto

Ungberia rotto battaglia

> (a) Dice il Tarcagnotta, o il Bel-lai, che quelta negligenza, o per me-glio dire, troppa credulità del Papa, apporto l' ultima fua rovina, effendo flato ingannato con eterna infamia di chi fece cotal promeffa.

(8) Lodovico Re di Ungheria rotto in battaglia da Solimano, e morto, cagionò la rovina dell' Ungheria, come dice il Bellai , il Surio , e altri .

presto

1526.

l'esercito raccolto di tutta la nobiltà, e uomini valoroti di = Ungheria, commessa di loro grandissima uccisione, morto il Re medelimo, e molti dei principali Prelati, e Baroni del Regno. Per la quale virtoria tenendoli per certo che il Turco avelle a stabilire per se tutto il Regno di Ungheria con grandissimo pregiudizio di tutta la Cristianità, della quale quel Reame era stato moltissimi anni lo scudo, e l'antenurale, si commosse il Pontesice maravigliosamente, come papa in gran negli animi già perturbati, e afflitti fanno maggiore impres- esse di Usfione i nuovi dispiaceri che non fanno negli animi vacui gheria, e per delle altre passioni: però rivolgendo nella mente sua nuovi salia, quello pensieri, e dimostrando nei gesti, nelle parole, e nella esti- che dieeste in gie del volto smisurato dolore, chiamati i Cardinali in Conciftoro si lamentò efficacissimamente con loro di tanto danno, e ignominia della Repubblica Cristiana, alla quale non era mancato egli di provvedere, sì col confortare, e supplicare assiduamente i Principi Cristiani della pace, sì col soccorrere in tanti altri gravi bisogni suoi quel Regno di non picciola quantità di danari, effere ftata per la difesa di quel Regno, è per il pericolo del resto dei Cristiani molto incomoda, e importuna la guerra presente, e averlo egli detto, e conosciuto intino da principio, ma la necessità averlo indotto, poichè vedeva ellere sprezzate tutte le condizioni oneste della quiere, e sicurtà della sedia Apostolica, e d'Italia a pigliare le armi contro a quello che sempre era stata sua intenzione, perchè e la neutralità usata per lui innanzi a questa necessità, e le condizioni della lega che aveva fatta riguardanti tutte al benefizio comune, dimostrare a bastanza non l'aver mosso alcuna considerazione degl'interessi propri, e particolari suoi, e della sua casa: ma poichè a Iddio, forse a qualche buon fine, era piaciuto che fosse ferito il capo della Cristianità, e in tempo che tutti gli altri membri di quello corpo erano diftratti da altri pentieri che da quello della falute comune, credere la volontà fua effere che per altra via fi cercafse di sanare si grave infermità, e però toccando quelta cura più all' uffizio fuo Pastorale, che ad alcuno altro, avere disposto, posposte tutte le considerazioni della incomodità del pericolo, e della dignità fua, procurata il più

presto potelle con qualche condizione una sospensione delle armi in Italia, falire l'armata, e (a) andare personalmente a trovare i Principi Cristiani per ottenere da loro con persuasioni, con preghi, con lacrime la pace universale dei Cristiani: confortare i Cardinali ad accingersi a questa spedizione, e ad aiutare il Padre comune in sì pietofo ufizio: pregare Iddio che folle favorevole a sì fanta opera, la quale quando per i peccati comuni non si potesse condurre a perfezione gli piacelle almeno concedergli grazia che nel trattatla innanzi ne fosse escluso della speranza, gli fopravvenisse la morte, perchè nessuna inselicità, nesfuna miferia gli potrebbe effere maggiore che perdere la speranza, e la facultà di poter porgere la mano falutare in incendio tanto pernicioso, e tanto pestifero. Fu udita con grande attenzione, ed eziandio con non minore compassione la proposta del Pontesice, e commendata molto. Ma farebbe stata anche commendata molto più se le parole sue avessero avuta tanta sede, quanta in se avevano dignità, perchè la maggior parte dei Cardinali interpretava, che avendo prese le armi contro a Cesare nel tempo che già per le preparazioni palefi dei Turchi era imminente, e manifesto il pericolo della Ungheria lo commovesse più la difficultà, nella quale era ridotta la guerra, che il pericolo di quel Reame, di che non si potesse fare vera Cefare Filet, speranza, (b) perchè i Colonness cominciando a eseguire la tino mandato perfidia difegnata avevano mandato Cefare Filettino fedai Colonnes guace loro con duemila fanti ad Anagna, dove per il Pon-

fanti .

con daemila tefice erano dugento fanti pagati, con dimostrazione, per occultare i loro pensieri, di volere pigliare quella terra, ma avendo in fatto altro animo, occupati tutti i passi, e fatto estrema diligenza che a Roma non venissero altri avvisi dei progressi loro, raccolte le genti mandate intorno ad Anagna, e con quelle, e con le altre loro ch' erano

<sup>(</sup>a) Siglimondo Imperature volendo rendere la pace alla Chiefa, levando lo feilme, endo in periona a tutti i Principi Cristiani, pregandegli ad affentire al nuovo Concilio, il che fu falurifere rimedio alla Cristianità...

<sup>(</sup>b) Cefare Filettino mandatoad Anagna dai Colonnesi con duemila fanti, luogo fatale a prendete Pentefici, poiche del 1301, fu prefo in quello luo-go Benifazio VIII, da Sciarra Colon-

tutte genti comandate, camminando con grande celerità (e), nè si presentendo in Roma cos'alcuna della venuta loro arrivativi la notte che precedeva il di vigelimo di Settembre presero improvvisamente tre porte di Roma, ed entrati Roma improv per quella di San Giovanni Laterano eslendovi in persona falica dai Conon folo Ascanio, e Don Ugo di Moncada, perchè il Du- lenness. ca di Sessa era morto molti giorni innanzi a Marino, ma ancora Vespasiano stato mezzano della concordia, e interpositore per se, e tutti gli altri della sua fede, e (6) il Cardinale Pompeo Colonna traportato tanto dall'ambizione, e dal furore che avelle cospirato nella morte violenta del Papa in gran Pontefice, disegnando anche, come su comune, e costante confusione per opinione, costretti con la violenza, e con l'arme i Cardi- l'improvo nali a eleggerlo, occupare con le mani fanguinofe, e con ma, le operazioni scellerate, e sagrileghe la sedia vacante del Pontefice, il quale intesa che già era giorno la venuta loro, che già erano raccolti intorno a San Colimo, e Damiano, pieno di terrore, e di confusione cercava vanamente di provvedere a questo tumulto, perchè nè aveva forze proprie da difendersi, nè il popolo di Roma parre lieto dei suoi sinistri, parte giudicando non attenere a se il danno pubblico faceva fegno di muoversi. Perciò accresciuto l'animo degl'inimici venuti innanzi si fermaro-

no con tutte le genti a Sant' Apostolo, donde spinsero per Ponte Sisto in Trastevere circa cinquecento fanti con qualche cavallo, i quali ributtato dopo qualche resistenza

del Palazzo Pontificale, essendovi ancora dentro il Pontefice, il quale in vano chiamando l'aiuto di Dio, e degli nomini inclinando a morire nella fua Sedia, fi preparava, come già aveva fatto Bonifazio Ottavo nell' infulto di

in tutto circa ottocento cavalli, e tremila fanti, ma quali =

Stefano Colonna dal Portone di Santo Spirito, che solda- Stefano Colonna foldato

to del Pontefice era ridotto quivi con dugento fanti, s'in- del Papa ridrizzarono per Borgo vecchio alla volta di San Pietro, e buttato dei

(a) Dice il Bellai, e il Tercagnotta, che Roma improvvisamente fu affalita dai Colonnesi, e prefa con gran carico del Vicere, e di Don Ugo di Moncada,

(8) Di questo Cardinale il Giovio ne fa una vita particolare, dove si rimettono i curiofi delle fue azioni .

Sciar-

namenti Pontificali nella Cattedra Pontificale: ma rimosso con difficultà grande da questo proposito dai Cardinali che gli erano intorno, che lo scongiuravano a muoversi se non per se, almanco per la salute di quella sedia, e perchè nella persona del suo Vicario non fosse sì scelleratamente offeso Clemente firi. Ponore di Dio, si ritirò insieme con alcuni di loro dei suoi to per fansa più confidenti in Castello a ore diecisette, e in tempo che dei Colonnessi. già non solo i fanti, e i cavalli venuti prima, ma eziandio tutto il resto della gente (e) saccheggiavano il Palazzo, e ebeggiata dai le cose, e ornamenti sacri della Chiesa di San Pietro, non Coloungi. avendo maggiore rispetto alla Maestà della religione, e all' orrore del facrilegio, che avessero avuto i Turchi nelle Chiese del Regno di Ungheria. Entrarono dipoi nel borgo nuovo, del quale saccheggiarono circa la terza parte, non procedendo più oltre per timore dell'artiglieria del Castello.

Clemente .

Sedato poi il tumulto che durò poco più di tre ore, perchè in Roma non fu fatto danno, o molestia alcuna, Don Ugo sotto la fede del Pontefice, e ricevuti per statichi della Cardinali Ciflatichi fer Pontcfice andò a parlargli in Castello, dove usate parole convenienti a vincitore, propose condizione di tregua: sopra che essendo differita la risposta al giorno seguente su conchiusa la concordia, cioè tregua tra il Pontefice in no-Tregua, e ca- me suo, e dei Confederati, e tra Cesare per quattro mesi,

il Papa, e Den Ugo.

pitolazioni tra con disdetta di due altri mesi, e con facultà ai Confederati di entrarvi in fra due mesi, nella quale fossero inclusi non folo lo Stato Ecclefiastico, e il Regno di Napoli, ma eziandio il Ducato di Milano, i Fiorentini, i Genovesi, i Senesi, e il Duca di Ferrara, e tutti i sudditi della Chiesa mediate, e immediate: fosse obbligato il Pontesice ritirare subito di quà dal Pò le genti sue ch' erano intorno a Milano, e rivocare dall'armata Andrea Doria con le fue galee: perdonare ai Colonnesi, e a chiunque fosse interve-

> (a) Sacco di Roma fatto dai fudditi della Chiefa, con eterna infamia dei foldati Criftiani , infinitamente biascoa-to da Onofrio Panvinio nella vita di Clemente, dal Tarcaguetta, edal Gio

vie nella vita di Pompeo Colonna, e nel suo Elogio, dove dice, che la vita di Pompeo Colonna era piutrofto degna di maraviglia , che d'imitazione .

1526.

nuto in questo insulto: dare per statichi della offervanza Filippo Strozzi, e uno dei figliuoli d'Iacopo Salviati, i quali si obbligò mandare a Napoli in fra due mesi sotto pena di trentamila ducati '. Alla quale tregua concorse l'una parte, e l'altra cupidamente, il Pontefice per non effere in Castello vettovaglia da sostentarii, Don Ugo, benchè reclamando i Colonnesi, perchè gli pareva aver fatto aslai a benefizio di Cesare, e perchè quasi tutta la gente con che era entrato in Roma carica della preda fi era diffipata in diverse parti. Da questa tregua s'interroppero tutti i disegni di Lombardia, e tutto il frutto della vittoria di Cremona, Treguadelle. perchè nonostante che quasi nei medesimi giorni arrivasse pa con gl' imall'elercito con le lance Franzesi il Marchese di Saluzzo, periali internondimeno mancando le genti del Pontefice che per la rompe le cotregua il fettimo di Ottobre si ritirarono la maggior parte dia. a Piacenza, ti disordinò non meno il disegno di mandare gente a Genova, che il disegno fatto di strignere Milano Marchife di con due eserciti. Dette anche qualche disturbo che il Duca va coni Frandi Urbino fatto ch'ebbe l'accordo con quegli di Cremona, cite danon aspettata la consegnazione andò in Mantovano, ancorchè già sapesse la tregua fatta a Roma, a vedere la moglie, e avendo consentito alle genti ch'erano in Cremona prorogazione di tempo a partirsi, si aspettò la partira loro intorno 2 Cremona tanto tempo che non fu all'efercito prima che a mezzo il mese di Ottobre con gravissimo detrimento di tutte le faccende, perchè si trattava di mandar gente a Genova, ricercate più che mai da Pietro Navarra, e dal Provveditore dell'armata Veneziana, ed essendo nell' esercito, ricongiunte vi fossero le genti Veneziane tante forze che bastavano a fare questo effetto senza partirsi di quello alloggiamento, perchè e col Marchele di Saluzzo erano venute cinquecento lance, e quattromila fanti, e vi aspetravano di giorno in giorno i duemila fanti Grigioni condotti per l'accordo che ti fece con loro: e il Pontefice ancorchè facesse palese dimostrazione di voler osfervare la tregua, nondimeno avendo occultamente diversa intenzione aveva lasciato nell'esercito quattromila fanti sorto Gio-

a e gl'Imperiali, e i Colonness a levare le genti di Roma, e di tiata lo Stato della Chiesa, e ritirarle nel Reame di Napoli.

Tom. 1V.

1526.

vanni de, Medici fotto pretesto che fossero pagati dal Redi Francia, fcusa che aveva apparente colore, perchè Giovanni, dei Medici era continuamente foldato del Re, e fotto fuo nome riteneva la compagnia delle genti d'arme. Par-Cremons confe. tironfi finalmente le genti di Cremona, della quale Città gnata a Fran- fu confegnata la possessione a Francesco Sforza, e i Tede-

ecfes Sforza fchi col Capitano Curradino se ne andarono alla volta di Currado Capi, ichi col Capitano Curradino fe ne andarono alla volta di rana dei 77. Trento, ma i cavalli, e i fanti Spagnuoli avendo passare dificii esta il Po per corportena di Para di Porto corportena di Porto di Port alla il Pò per tornarsene nel Regno di Napoli, edesfendo fatta loro qualche difficultà dal Luogotenente di concedere le patenti, e i falvocondotti fufficienti, perchè era molefto al Pontefice che andaffero a Napoli, preso all'improvviso il cammino per la montagna di Parma, e di Piacenza, e dipoi ripaffato con celerità il Pò alla Chiarella fi conduffero falvi nella. Lomellina, e dipoi a Milano. (4) No folo parti dalle mura di Milano per la offervanza, della rregua il Luogotenente conle genti del Pontefice, ma eziandio si discosto da Genova Andrea Doria Andrea Doria con le fue galce, donde erano pochi giorni prima ufciti, feimila fanti, tra pagati, e volontari, perchè in Genova erano quattromila fanti, pagati con ordine di

fi parte da Genova . Frejeo .

Filippino, dal affaltare seicento fanti, i quali con Filippino dal Fiesco erano in terra, " sperando che rutti quegli, le galce, perchè il Or mare era molto turbato, non fi potessero salvare. \* Ma Fi-D lippino aveva fatto nella fommità delle montagne appresso a Portofino tale fortificazione di ripari, e baltioni che gli costrinse a ritirarsi con non piecolo danno, e nondimeno non molti giorni poi Andrea Doria con fei galee rirornò a Portofino per continuare insieme con gli altri nell' assedio Inhassisseri marittimo di Genova. Ma nel tempo medesimo che queste dei Collegati cofe fuccedevano con vari eventi in Italia, gli Oratori del intimano, la Pontefice, del Re di Francia, e dei Veneziani intimarono. il quarto giorno di Settembre (tauta dilazione era stata interposta a fare questo arto) a Cesare la lega, fatta, e la

facultà che gli era data di entrarvi con le condizioni espresse nei capitoli: al quale atto essendo stato presente.

peratore ..

(\*) Le genti del Papa, depo la gionò, dice il Billal nel 3. la rovina tregue, fi partirono d'inturno Milano enll' efercito della lega, e la prefa di Ruma.

nell' esercito della lega, e la presa di

l'Ora-

l' Oratore del Re d' Inghilterra gli dette una lettera del fuo Re che lo confortava modestamente a entrare nella lega, il quale udita la intimazione (e) sispose agl' Im- Riffosta di Cobasciatori mon comportare la dignità sua ch' entrasse in basciatori dei una consederazione fatta principalmente contro allo Sta- Collegari.

to, e omore fuo, ma che essendo stato sempre dispostisfino alla pace univerfale, di che aveva fatto dimostrazione si evidente, si offeriva a farla di presente se essi avevano mandati sufficienti, da che si credeva avesse l' animo alieno, ma che proponelle quelta pratica per maggiore fua giustificazione, e per dare causa al Re d'Inghilterra di soprasedere a enerare nella loga, raffreddare con questa soeranza le provvisioni dei Collegati, e indurre poi con i mezzi del trattarla qualche gelofia e diffidenza tra loro: e nondimeno follecitava da altro canto le provvisioni dell'armata, che si diceva essere di quaranta navi, e di seimila fanti paguti, per follecitare le partita della quale, che fi metteva infieme nel porto tanto memorabile di Cartagena (6) partì ai ventiquatero di Settembre dalla Corte il Vicere dimofrandofi Celare molto più pronto, e più follecito alle faccende che non faceva il Re di Francia, il quale ancorche freeto da interessi si gravi consumava la maggior parte del tempo in piaceti di cacce, di balli, e d' inerarrenimenti di donne, i figlinoli del quale disperata la offerwanza dell' accordo crano stati condotti a Vagliadubit. (4) Costrinse la venuta di quest'armata il Pontefice suspettoso della sede del Vicere, e degli Spagnuoli ad armarfi: però non folo chiamò a Roma Vitello con la compagnia fua, e dei nipoti, ma eziandio cento uomini d'arme del Marchese di Mantova, e cento cavalli leggieri di Piermaria Rollo, e dall'efercito gli furono mandati dug. Roffo con i mila Svizneri a spele sue, e tremita fanti Italiani, e non- Roma. Z 2 dime-

(a) La risposta di Celare agli Im-basciatori dei Collegati, non viene raccontata da alcuno dei supranuomiarmara di Celare combattelle con la Imperiale . nați Istorici , ma folamente il Giu-

questa intimazione . (b) Il Tarcaguetta nel 3. vanle, che fubito, che fu prefa Cremona, l'

(c) il Bellai, vil Tarcagnata non dicono cos' alcuna delle provvisioni fatte dal Papa dopo la tregua con gl' Im-periali, ma dicono, che dopo che fu presa Roma dai Colonnesi, i Tedeschi calarono alla volta d' Italia .

dimeno continuava affermare di voler andare in Ifpagna ad abbocearsi con Cesare: da che lo dissuadevano quasi rutti i Cardinali, massimamente non andando a cosa certa, e confortandolo a mandare prima Legati. Ritornato il Duca di Urbino all'esercito, e senza speranza alcuna di ottenere, o con la forza delle armi, o con la fame Milano, e facendo i Capitani delle armate grandissima instanza che si mandatlero genti a molestare per terra Genova, deliberà per poter fare questo effetto discostarsi con l'esercito dalte mura di Milano, ma disposte le cose in modo che conrinuamente follero impedite le vertovaglie che andallero

no fi difcofta

a quella Città. Però dette principio alla fortificazione di Moncia per potervi lasciare genti, le quali attendellero a molestare le vertovaglie che si conducevano dal Monte di Brianza, e di altri luoghi circoltanti, e fortificata l'aveffe, trasferire l'efercito in uno alloggiamento, donde s' impediffero le vertovaglie, che continuamente vi andavano da Biagraffa, e da Pavia, il quale alloggiamento come fosse fortificato, andasse verso Genova il Marchese di Saluzzo con i fanti fuoi, e con una banda di Svizzeri, cofa detiderata estremamente dalle armate per essere ridotta Genova in tale estremità di vettovaglie, che con disficultà si poteva più sostenere. Ma essendo, \*o per arre, o per natura del Duca \* tali queste deliberazioni che non si potevano merrere a esecuzione se non con lunghezza molto maggiore, che non conveniva allo stato delle cose, e alla neceffità \* nella quale era Genova, ridotta in tanta stremità di Ca vettovaglie, che con disficultà si poteva più sostenere \*, nè D mancando a ottenerla altro che il dare impedimento alle vettovaglie che vi ti conducevano per terra, non ti conducevano le cofe difegnate a efferto, (a) nonostante che nell' efercito si trovassero quattromila Svizzeri, duemila Grigioni, quattromila fanti del Marchefe di Saluzzo, quattromila pagati dal Pontefice fotto Giovanni dei Medici: e i fanti dei Veneziani. i quali fecondo l'affermazione loro erano diecimila, ma decondo la verità numero molto minore. Levossi finalmente

chefe di Saluzzo, venendo l' inverno; (a) Dice il Tarcagnotta nel s. al fi levò da Milano. vol. che l'efercito guidate dal Mar-

l'esercito l'ultimo giorno di Ottobre dall'alloggiamento, nel quale era stato lungamente, e si riduste a Pioltello Iontano cinque miglia dal primo alloggiamento esfendoti nel levare fatto una groffa scaramuccia con quegli di Milano, con i quali usci Borbone in persona, ed era la intenzione del Duca soprastare a Pioltello tanto che fosse dato fine alla fortificazione di Moncia, nella quale pensava lasciare duemila facti con alcuni cavalli, a dippi cardusti per la Maria del Diemila facti con alcuni cavalli, a dippi cardusti a Maria del Diemila fanti con alcuni cavalli, e dipoi condursi a Marigna- co di Urbino. no, " dove deliberato l'altro alloggiamento, e presolo, e fortificatolo, e forse prima secondo diceva presa Biagraffa, mandar poi le genti a Genova, cofe di tanta lunghezza che davano cagione, o di accusarlo \* di timidità, o di avere sospetto di qualche fine più importante\*, nonostante ch'egli allegasse per parte di sua scusa le male provvisioni dei Veneziani, i quali non pagando i fanti ai tempi debiti non avevano mai fe non molto defettivo il numero promettevano, e partendofene di quegli che avevano sempre per il soprastare delle paghe molti, erano necessitati rimetterne di nuovo, molti quando davano la paga, in modo che, come verifimilmente diceva, aveva fempre una nuova milizia, e un nuovo esercito. Ma quella dilazione che infino a quì pareva stata volontaria cominciò ad avere cagione, e colore di necessità, perchè dopo molte pratiche tenute in Germania di mandare soccorso di fanti in Italia.

groffe bande di fanti era flato con fomma laude in Italia per Cesare contro ai Franzesi, deliberato con le facultà private fostenere quello in che mancavano i Principi, concitò con l'autorità sua molti fanti col mostrare la occasione

le-quali per la impotenza dell' Arciduca, e (e) per non ave- Giorgio Fronre Cesare mandatovi provvisione di danari erano state va- spergo fi provne, Giorgio Fronsperg affezionato alle cose di Cesare, e vi fone di genalla gloria della fua nazione, e che due volte Capitano di nia per Cefare.

grande di predare, e di arricchirii in Italia, e convenuto con

(a) Il Ginfliniano dice, che levatoli il campo di fotto Milano, se ne andò subito a Marignano, non facendo menzione di questa scaramuccia. (b Il Bellai dice , the fubito dopo la presa di Roma per i Colonness, Giorgio Frenspergh fece provvisione di gente in Germania per Cesare, per soc-correre Gaspero suo figliuolo affediato in Milano, non facendo alcuna menzione dei configli, e delle azioni paf1526.

con loro, che con ricevere da lui uno scudo per uno lo seguitassero al soccorso di Cesare, e ortenuto dall' Arciduca fusfidio di artiglierie, e di cavalli si preparava a passare, (4) facendo la massa di tutte le genti tra Bolzano, e Duce di Ur. Marano. \* In Lomellina erano stati qualche mese cavalli, e

bino perchi fi fanti della lega, \* 16 la fama del quale apparato penetrata D

levi dalla im- in Italia dette cagione al Duca di Urbino di levare il pensiero da molestare Genova ridotta in ultima estremità, nonostante che Audrea Doria diminuite le dimande prime non facelle instanza di avere più di mille cinquecento fanti . difegnando di farne egli altrettanti , (e) i quali anche il Duca gli negò, allegando per scusa la necessità che aveva avuta di far andare dall'efercito mille cinquecento fanti dei Veneziani in Vicentino per timore che i Veneziani avevano che il foccorfo Tedesco non si dirizzasse a quel cammino. La quale opinione il Duca confutava, persuadendos farebbero la via di Lecco, per la qual cagione stava fermo a Piolecllo per essere più propinquo all' Adda, pubblicando voler andare a incontrargli, e combattere con loro di là dall' Adda alla uscita di Valle di Sansina. Così cominciando a tornare in nuove, e maggiori difficultà le cose di Lombardia, era anche acceso nuovo fuoco in terra di Roma, perchè il Pontefice cotternato di animo per l'accidente dei Colonnesi inclinato con l'animo alla pace, e all'andare con l'armata a Nerbona per trattarla personalmente con Cesare, aveva subito partiti che Paolo di Arez: furono gl' inimici di Roma mandato (d) Paolo di Arezzo dal Papa at suo Cameriere al Re di Francia, perchè con consentimen-Re diFrancia. to suo passasse a Cesare per la pratica della pace, e per fare anche intendere al Re le sue necessità, e i suoi pericoli, e dimandargli per poterfi difendere centomila ducati per fua

(a) Dice il Bellai nel 3. che le genti, che seguitarono il Fronspergh, erano quattordicimila.

(6) Il Bellai , e il Tarcagnetta dicono, che il Duca di Urbino fi levò dall' imprefa di Genova, mentre era fotto Milano col Marchefe di Saluzzo, avendo intefo la venuta dei Tedelchi.

(r) Non vi è alcuno degl' Istorici

allegati, che dicano quelle, ragioni ma rutti convengono, che dopo la presa di Roma, i Colonnesi, e il Fronspergh si calasse in Italia per favorire le cose del figlianolo, e di Cesare.

(d) Il Bellai , eil Tarcagnott : non dicono più parola, che Paolo di Arez-zo folle mandato dal Papa al Re di Francia per quefto, o altro effette .

difesa. Nelle quali cofe era tanto discordante da se medesimo = che volendo dal Re danari, e maggiore prontezza alla guerra non folo gli negava le decime, instando di volerne per se la merà, il che il Re riculava dicendo non si essere mai costumato nel Reame di Francia, ma ancora non si risolveva a creare Cardinale il Gran Cancelliere, il quale per l' autorità: che aveva nei configli del Re, e perchè per sua mano passavano tutte le spedizioni dei danari poteva effergli in tutti i fuoi difegni di grandissimo momento. Non mancò il Re condolersi con Paolo, e con gli altri Nunzi del caso di Roma, offerire le cose sue alla sua difesa. moffrargli che non poteva più fidarfi di Cefare, dargli animo, e confortario a non perseverare nella tregua, nel. quale cafo, e non altrimenti diceva voler pagare i ventimila ducati promessi per ciascun mese : a che anche, e a terra conferta andare a Nerbona: non lo confortò il Re d' Inghilterra, il Papa a men il quale intefo. l'accidente seguito gli mandò venticinque andare a Barmila ducari. Sconfortava il Re di Francia l'andata del Pon- Re di Frantefice ai Principi come cola che per la importanza sua is femoria meritava molta considerazione, e dinego da principio che al Principi P Paolo andalfe a Cefare, o perchè avelle fospetto che il na a Baraste-Pontefice non cominciaffe con lui pratiche separate, o per- "". chè come diceva folle più onorevole trattare la pace per mezzo del Re d'Inghilterra, che parere di mendicarla da Cefare, benchè non molto poi essendo fatta da Roma di nuovo instanza della sua andata la consentì, o perchè pure desiderava la pace, o perchè cominciasse a dispiacergli ch' ella fosse trattata dal Ro d'Inghilterra, i progressi dei quale: erano tali che meritamente dubitava di non effere per gl? interest fuoi propri tirato a condizioni non convenienti, con-

Bor-

cato: di Milano fosse per mezzo della pace del Duca di. (a) Questo Cardinale canco-grande poco dipoi nell' ultima miferia, come, fr dirà al fuo luogo. apprefio il Re d' Inghilterra , precipitò

ciofiache quel Re, (4) anzi forto il fuo nome il Cardinale: Eboracense pieno di ambizione, e desideroso di estere giudice del tutto proponelle condizioni estravaganti, e avendo anche fini diversi dai fini degli altri si lasciasse dare parole da Cesare, e non avesse l'animo alieno che il Du-

Borbone, purchè a lui si congiugnesse la sorella di Cesare, acciocchè a se restasse facultà libera di maritare la sigliuola del Re di Francia. (e) I conforti adunque fatti al Pontefice dall' uno, e l'altro Re, il dubbio di non perdere i Collegati, e privato degli appoggi loro restare in preda di Celare, e dei suoi ministri, gli stimoli dei Con-Clemente vel-fultori fuoi medefimi, lo sdegno conceputo contro ai Coge le fue fir lonneli, e il desiderio col farne giusta venderta di ricuperare in qualche parte l'onore perduto lo induffero

ze contro ai Colennefi.

ni dei Colon-

a volgere contro alle terre dei Colonnesi quelle forze che prima solamente per sua sicurtà aveva chiamate a Roma, giudicando nessuna ragione costrignerlo a osservare quell'accordo, il quale aveva fatto non volontariamente, ma ingannato dalle loro fraudi, e forzato fotto la fede Vit. Ilo ei dan. ricevuta dalle loro armi. Mandò adunque il Pontefice Vitello con le genti sue ai danni dei Colonnesi disegnando di abbruciare, e fare spianare tutte le terre loro, perchè per l'affezione inveterata dei popoli, e della parte il pigliarle folamente era di piccolo pregiudizio, e nel medefimo tempo pubblicò un monitorio contro al Cardinale, e agli altri della casa, per virtù del quale privò, poichè fu il vi-fendere con la Bolla della finionia aveva in Napoli fatto

pubbliche appellazioni, e appellato al futuro Concilio: contro agli altri Colonneli, i quali nel Reame di Napoli foldavano cavalli, e fanti, soprasedette la pronunziazione della sentenza. Le genti entrate nelle terre loro abbruciarono Marino, e Montefortino, la Fortezza del quale si teneva ancora per i Colonneli, Spianarono Gallicano, e Tagarolo, non pensando i Colonnesi a difendere altro che i luoghi più forti, e specialmente la terra di Paliano, la qual terra è di firo forte, e da potere con difficultà condurvi l'artiglieria, nè vi si poteva andare per altro che

<sup>(</sup>a) Guarda quanti cumuli di travagh concerrono nell' animo del Pon-

<sup>(</sup>b) Il Tarcognotta dice , che il Cardinale Colonna fu privato del Cappel-

to dal Pontefice, ma come dire il Rellai nel 3. mentre Borbone affediava Piacenza, e dopo la morte di Giovanni dei Medici -

la muraglia groffissima, e gli uomini della terra bene difposti a difenderla: e non dimeno si credette che se Vitello con prefezza fosse andato ad assaltarla, mon ostante vi fosfero rifuggiri molti delle terre prese l' avrebbe ottenuta, perchè non vi erano dentro soldati. Ma mentre differisce l'andarvi secondando la natura sua piena nell'eseguire di difficultà, e di pericoli, entrativi dentro cinquecento fanti tra Tedoschi, e Spagnuoli mandetivi del Reame di Napoli, i quali vi entrarono di notte, e dugento cavalli la renderone in mode difficile, che Vitello, che nel tempo di pigrizia, medesimo aveva gente interno a Grottaserrata non ardi-dapporaggine to di tentare più la impresa di Paliane, nè anche quella de Clemente. di Rocca di Papa, ma mandate alcune genti a battere con le artiglierie la Rocca di Montefortino guardata dai Colonnesi, deliberò di unire tutte le genti a Valmontone più per attendere alla difesa del paese, se del Reame fi movelle cos' alcuna, che con speranza di poter fare effetto importante, di che appreflo al Pontefice acquistò imputazione affai, il quale nei tempi che aveva difegnato di affaltare il Regno di Napoli, e poi quando chiamo le genei a Roma per sua difesa aveva desiderato che (\*) vi andasdero Vitello, e Giovanni dei Medici Capitani congiunti di benevolenza, e di parentado, e dell'uno dei quali la freddezza pareva baltante a temperare, e a effere temperata dalla ferocia dell' attro: ma tirando i fati Giovanni a presta morte in Lombardia aveva per configlio del Lungoreciente, tervendoti intrattanto nelle cose minori di Vitello differito a chiamarlo infino a tanto aveffe cagione, o di maggiore necessirà, o di maggiore impresa per non privace in questo mezzo d'esercito di Lombardia di lui, che per -

l'awimo, e vireù sua era di molto terrore (b) agl' inimicie di prelidio agli amici, e tanto più rifcaldando la venuta dei fanti Tedeschi, la quale congiunta agli avvisi, che si avevano dell'effere in procinto di partirli del porto di Car-

Tom. IV. (e) Quelta Istoria dei Colonnesi vicne con molta confusione posposta . e disfordinata e del Bellui , e dal Tarca-

gnotta.

(b) dice il Teresgnetta, che Giovanni dei Medici era il terrore degl' Imperiali .

futuro matrimonio (a) di Margherita di Austria figliuola : naturale di Cefare in Ercole primogenito del Duca Per le quali cose Alfonso che prima con grandifimo defiderio aspettava la venuta del Luogotenente mutaro consiglio, parendogli anche per l'approllimati i fanti Tédefchi, e P armata le cole di Cefare cominciaflero molto a efattarfi fignificò per Iacopo Alverotto (b) Padovano fuo Configliere Incopo Confial Luogotenente, che partito da Parma, era già condotto gliere di Clea Cento, la spedizione ricevuta di Spagna, per la quale mente. se bene non fosse obbligato a offendere ne il Pontefice, ne la lega, nondimeno avendo ricevaro tanto benefizio da Cefare non era conveniente trattaffe più di operargli contro, e ch'effendo interrorta per quella la negoziazione, per la Duca di Ferquale andava a Ferrara, aveva voluto fignificargliene, per-rara fi accofia chè la taciturnità fua non delle giusta cagione di fdegno af Cfare. Pontefice non gli negando però, ma rimertendo in luil'andare, o non andare a Ferrara : Dalla quale proposta com preso il Luogotencate essere vana l'andata sua non voleno do merrervi più senza speranza di frutto della riperazione del Pontefice, richiamato anche dalla necessità delle cofe di Lombardia li ritornò, interposti però nuovi ragionimenti di concordia in altra forma, fubito a Modana, riducendoli ogni giorno più tutto lo Stato della Chiefa da quella bande in mangiore pericolo: (4) concioliache Giorgio Frospergh con i fanti Tedeschi in numero di tredici in quattordicimio la prefe il cammino per Valdifabbio, e per la Rocca de Anto condotti verso Salo erano già artivati a Castiglione Buca di Orbidello Strivieri in Mantovano, contro ai quali il Duca di " fi oppone Urbino che pochi giorni innanzi per effere spedito ad an- con le sue genti darghi a incontrare aveva condotto l'efercito a Vauri fopra forge l'Adda tra Trezzo, e Caffano, e gitrato quivi il ponte, e fortificato l'alloggiamento, lasciatovi il Marchese di Saluzzo con le genti Franzesi, e con gli Svizzeri, Grigioni,

di Alessandro dei Medici primo Duca di Firenze, e poi del Duca Otravio Farnese, della quale sono nati molti (1) 11 Tarcaguetta, e il Ginflinia-

(a) Quella donna fu pai moglie ne non dicono perole, che il Duca di Ferrara si accostasse a Cesare, ma se la paffano di leggieri, folamente il Pigna ne fa menzione, e l' Autore. (c) Il Bellei nel 3. dice ancor lui che Giorgio foce quella firada.

1526. bre

e con i suoi fanti, partì il decimonono giorno di Novembre da Vauvi conducendo feco Giovanni dei Medici feicento uomini d'arme, molti cavalli leggieri, e atto in novemila fanti con disegno non di assaltargli direttamente alla. campagna, ma infestandogli, e incomodandogli delle vettovaglie: il quale modo folo diceva effere a vincere gente di tale ordinanza, condurgli in qualche disordine. Condusseti ai ventuno a Sonzino, donde spinse Mercurio con tutti i: cavalli leggieri, e una banda di uomini d'arme per infestargli, e dare tempo all'efercito di raggiugnergli, dubitando già per essere quel giorno medesimo alloggiati alla Cavriana di non arrivare tardi, di che scusando la tardità della. partità fua da Vauri trasferiva la colpa nella negligenza,, e avarizia del Provveditore Pifani, per la quale era trato necessitato soprastare un giorno, o due più per aspettare che: al campo fossero i buoi per levare le artiglierie : dal quale: difetto diceva effere poi proceduto grandifiimo disordine, e: quafi la govina di tutta la imprefa. Erafi infino a quell'ora flato in ambiguo quale dovesse essere il cammino. (4) dei Tedeschi, perchè si credette prima, che per il Bresciano, e per il Bergamafco andaffeno alla, volta: di Adda, con difegnodi essere incontrati dalle genti. Imperiali, e accompagnati con loro andarfene a Milano. Erafir creduto poi voleifero passare il Pò a Casalmaggiore, e di quivi trasserirsi alla via di Milano, ma ellendo ai ventidue giorni venuti a Rivolta, otto miglia da Mantova tra il Mincio, e Oglio, nel qual giorno alloggiò il Duca a Prato Albuino, e non avendo passaro il Mincio a Goito dava indizio "volessero pasfare il Pò a Borgoforte, o Viadana più presto che a Ostia, e nelle parti più basse: e passando a Ostia sarebbe stato segno di pigliare il cammino di Modana, e di Bologna: dove nell'un luogo, e nell'altro fi foldavano fanti, e facevanoprovvisioni. Presero poi i Tedeschi ai ventiquattro la via di Borgoforte, dove, non avendo essi artiglierie, arrivari no quattro falconetti, mandati loro per il Po dal Duca. di Ferrara, aiuro in se piccolo, ma che riuscì grandissimo

<sup>(</sup>e) Il Turcegnotta nell' a. del 4. Tedeschi arrivarono a Peschiera, e pogol. e il Bellus nel 3. dicono., che i co appresso nel Mantovano.

per benefizio della fortuna, perchè essendo il Duca di Urbino feguirandogli entrato nel ferraglio di Mantova, nel 1526. quale erano ancora loro, corfe nell'accostarsi a Borgoforte alla coda loro, benchè con poca fperanza di profitto, Giovanni dei Medici con cavalli leggieri, e accostatoli più arditamente, perchè non sapeva che avestero avute artiglierie, (a) avendo essi dato suoco a uno dei falconetti, il secondo tiro percosse, e roppe una gamba alquanto sopra al ginocchio a Giovanni dei Medici, del qual colpo, esten-Medici morta do stato portato a Mantova, mori pochi giorni poi con festo Bergoferdanno grandifimo della impresa, nella quale non erano". flate mai dagl'inimici temute altre armi che le fue: perchè se bêne giovane di ventinove anni, e di animo serocissimo, la sperienza, e la virtù erano superiori agli anni, e mitigandosi ogni giorno il fervore della età, e apparendo molti indizi espressi d'industria, e di consiglio, si teneva per certo che presto aveste a estere nella scienza. militare famolissimo Capitano. Camminarono di poi i Tedeschi non infestati più du alcuno alla via di Ostia lungoil Pò, essendo il Duca di Urbino a Borgoforte, e ai ventiotto di pallato il Pò a Oftia alloggiarono a Rovere, dove foccorfi di qualche somma di danari dal (1) Duca di Ferrara, e di alcuni altri pezzi di artiglieria da campagna, effendo già in tremore grandissimo Bologna, e tutta la Toscana, perchè il Duca di Urbino ancorchè innanzi avelle continuamente affermato che passindo essi il Pò lo pasterebbe ancora egir. se n'era andato a Mantova dicendo voler aspettare quivi la commissione del Senato Veneziano se aveva a passare il Po, o no. Ma i Tedefchi paffato il fiume della Secchia li vollero al cammino di Lombardia per unirii con le dimete Gra

genti th' erano a Mikano. Nel qual tempo il Vicere parti ra fi opfica to di Corfica con venticinque valcelli, perchè due navi data leg fie erano per l'ira del mare invanzi arrivalle a San Firen-pa ladomore za nadate a traverso, e cinque sferrate delle altre anda ".

wane.

<sup>(</sup>a) Giovanni dei Medici morto fotto. Bargoforte, la qual, morte cagionò la total ruina di Roma, dice, il Pell il nel 3, che quefto Capitano cra l' quore delle genti Italiane.

<sup>(</sup>b) Il Tarenguetta racconta molto divertamente quella imprefa, e il fimile fa il Bellai nel 3<sub>p</sub>.

1526.

vano vagando, tiscontrò sopra Sestri di Levante l'armata della lega di sei galce del Re di Francia; cinque del Doria, e cinque dei Veneziani, le quali appiccareti insieme sopra Codemonte combatterono da ventidue ore del giorno intino alla notte, e scrisse il Doria aver barruto in fondo una loro nave, dove erano più di trecento uomini, e con l'arriglieria trattata male tutta l'armata, e che per il tempo triflo le galee erano state sforzate a ritirarti fotto il Monte di Portofino, e che aspettavano la potre medefima le altre galee, ch'erano a Portovenere : e venendo, o non venendo volevano alla diana andare a cercarla? nondimeno benchè la feguitassero insino a Livorno, non po-

armeta diSpagna.

tettero raggiugnerla, perchè si era dilungata diminzi a loto per molte miglia: conciolia che esti credendo fosse corfa. o in Corfica, o in Sardigna non furono ( ) presti a seguitarla. Seguitò poi il cammino suo il Vicere, ma travagliato dalla fortuna sparsa l'armata sua, una parte dove cra Don Ferrando Genzaga, trascorse in Sicilia, donde poi si ridusse a Gaeta, dove posero in terra certi fanti Tedeschi, egli col resto dell'armata arrivò al Porto di Santo Stefano: donde non avendo certezza dei termini, in che si trovassero le cose mandò a Roma al Pontesice il Commenda-Pignalofa tore Pignalofa con commissioni espressive dalla buona mente di al Pontefier. Cefare, egli come il mare lo permeffe fi condutte con l'ar-

mata a Gaeta . I fanti Tedeschi in tanto passata Socchia, e andati verso Razzuolo, e Gonzaga alloggiarono il terzo giorno di Dicembre a Guaftalla, il quarto a Castelnuovo, e Povi Principe di O lontano dieci miglia da Parma, dove fi congiunfe con loro il Principe di Oranges, passato da Mantova con due Tedefchi fer compagni a uso di archibutiere privato. Ai cinque passato il fiume della Lenza al ponte in fu la strada maestra alloggiarono a Montechiarucoli, flandosi ancora il Duca di Urbino, non mofio dai pericoli prefenti a Mantova con la moglie, e ai fette i Tedeschi passato il fiume della Parma alloggiarono alle ville di Felina esfendo le piogge gran-

noffinto .

(a) I progressi dell'armata di Spugna fono raccontati molto diverfamente e dal Ginfliniano, e dal Tarcognotta , dicendo , che il Vicere fi ritirò dopo questa Battaglia a Napoli.

grandi, e i fiumi groffi, e per le lettere intercette del Capitano Giorgio al Duca di Borbone si mostrava molto irresoluto di quello avesse a fare. (a) Passarono agli undici Progressi dei giorni il Taro, e il giorno seguente alloggiarono al Borgo fantiTedestini a San Donnino, dove contro alle cose sacre, e le immagini dei Santi avevano dimostrato il veleno Luterano. Da Firenzuola dove alloggiarono ai tredici, come s' intese per lettere intercette, follecitavano quegli di Milano a congiugnersi con loro, nei quali era il medesimo desiderio, ma gli riteneva il mancamento dei danari, (6) perchè gli Spagnuoli minacciavano non voler uscire di Milano le non erano pagati del vecchio, e già cominciavano a faccheggiare: ma finalmente furono accordati con difficultà dai Capitani in ciuque paghe, per le quali fu necessario spogliaro le Chiese degli argenti, e incarcerare molti Cittadini, e secondo gli pagavano gli mandavano a Pavia con difficultà grandiffima, perchè non volevano ufeire di Milano, le quali cose ricercando tempo, mandarono in tanto di là dal Pò per accostarsi ai Tedeschi alcuni cavalli, e fanti Italiani. (c) Aveva fatta instanza il Luogotenente che per ficurtà dello Stato della Chiefa da quella banda il Duca di Urbino passasse il Pò con le genti Veneziane, il quale non folo aveva differito, ora dicendo aspettare avviso della volontà dei Veneziani, ora allegando altre cagioni, ma dimostrando al Senato esfere pericolo che passando egli il Po gl'Imperiali non affaltaffero lo Stato loro, gli commeffero che non pallaffe, anzi per questo rispetto aveva intrattenuto più giorni i fanti, ch'erano stati di Giovanni dei Medici, sollecitati dal Luogotenente a passare il Pò per difesa delle cose della Chiesa, e avendo il Marchesa di Saluzzo richiesto dal Laugutenente di foccorfo, passato Adda,

(s) I progrelli dei finni Tedelchi non avendo chi le gli opponelle, riu-leisono grandi, o come dice il Tarcagustes, spavopæveli a tutta Italia (b) Dice il Tare guotsa, che i foladati, ch' erano in Milano, affliggavano con jountata crudelta i Citradini Min lanefi .

(r) Il Duca di Urbino volendo giu-

ftificarfi. di quella negligenza, afferma, in una fua lettera feritta a Clemente , e date da me nelle men del Cardinale Visell, non aver pomen paffare it Po di ordine del Senaro, il che mi pa-re impossibile, poichè il Sanaro (gnti»: va gran dispiacore, che il Papa nua-era flato soccorso.

mollo

moslo ancora perchè essendo diminuiti gli Svizzeri, e i fanti Grigioni gli pareva effer debole nell' alloggiamento di Vauri, i Veneziani che prima avevano confentito che il Marchese passasse Pò in soccorso del Pontence con diecimila fanti tra Svizzeri, e suoi pagati da loro dei quarantamila ducati del Re di Francia ricevere dei quali, e spendere restata la cura a loro quando il Pontefice fece la tregua. era sospizione, e su poi molto maggiore che ne convertifscro nel pagamento delle genti loro qualche parte, moffi poi dai conforti del Duca di Urbino, lo pregavano, che non paffaffe, e porciò il Duca chiamatolo a parlamento a Sonzino soprastette tanto a venirvi che il Marchese si parti: nondimeno non folo fece ogni opera di farlo feprastare per vedere meglio che facellero i Tedeschi, ma eziandio lo confortò apertamente a non passare. A che lo ritardava anche, che i pagamenti degli Svizzeri, che in condotta erano feimila, ma in facco poce più di quattromila, non erano in ordine, \* i quali pagare intieme con i quattromila fanti del " Marchefe apparreneva ai Veneziani. \* Per la quale cagione se bene si differisse intino al vigetimo fertimo giorno di Dicembre il patlare suo, mandò nondimeno parte della cavalleria Franzese con qualche fante ad alloggiare in diverli luoghi del paese per disturbare le vettovaglie a fanti Tedeschi, stati già molti giorni a Firenzuola, e per quella cagione medefima fu mandato Guido Vaina al Borgo a San Donnino, e Paolo Luzzasco uscito di Piacenza con buona banda di cavalli fi accosto a Firenzuola, donde una parte dei

Guido Vaina al Borgo San

smale .

Ponto Lucra- Tedefchi per più comodità del vivere andò ad alloggiare a Castello Arqua, per sospetto dei quali si era prima provveduta Piacenza, ma non con quelle forze, le quali parevano convenienti, perchè il Luogotenente avondo sempre dopo la venuta dei Tedeschi temuto, che la dissicultà del fare progresso in . Lombardia non sforzasse gl'Imperiali al passare in Toscana desiderava pigliastero animo di ansare a campo a Piacenza. Per la qual cagione incognita a qualunque altro, eziandio al Pontefice, differiva il provvedere Piacenza, talmente che non fi disponessero di espugnaria, provvedendola perciò in modo non potessero occuparla con facilità, e sperando che quando vi andaffero non avelle a mancare modo di mettervi soccorso. Ma la lunga dimora dei Tedeschi nei luoghi vicini, esclamando ciascuno del pericolo di quella Città, lo costrinse a consentire che vi andasse il Conte Gui- Guido Ringo. do con groffa gente, dove anche per ordine dei Vone- " a Piacenziani, che avevano promello per scorrere alla necessità del Pontefice mandarvi a guardia mille fanti vi fu mandato Babbone di Naldo uno dei loro Capitani con mille fanti Nalde Capitani no dei Ventma per i quali pagamenti tornarono presto a quattrocento. ziani. Paísò finalmente il Marchele di Saluzzo, non avendo in

fatto più che quattromila tra Svizzeri, e Grigioni, e tremila fanti dei suoi, e condotto al Polesine, ancorchè si desiderasse non partisse di quivi per infestare l'alloggiamento di Firenzuola, dove anche spesso scorreva il Luzzasco, si ridusle per più sicurtà a Torricella, e a Sissa. Ma due giorni poi i Tedeschi partiti da Firenzuola andarono a Carpi-

neta, e nei luoghi circostanti, \* e il Conte di Gaiazzo presa ricolta passò la Trebbia, \* nè s'intendeva quale fosse il difegno (a) del Duca di Borbone, o di andare a campo a Piacenza, come foste uscito di Milano, o pure passare innanzi alla volta di Tofcana. Paffarono poi l'ulrimo di dell' anno i Tedeschi la Nura per passare la Trebbia, e aspettare quivi Borbone, essendo alloggiamento manco infestato dag! inimici. Nella quale freddezza delle cofe di Lombardia procedente non tanto dalla stagione asprissima dell' anno. quanto dalla difficultà che aveva Borbone di pagare le genti, onde erano per la provvisione dei danari vellati, e tormentati maravigliofamente i Milanefi, per la quale necef- Girotano Mosità Girolamo Morone condannato alla morte compose la rone di prinotte precedente alla mattina destinata al supplizio di pa- ro Consigliere gare ventimila ducati, al quale effetto era stata fatta la si- di Borbone. mulazione di decapitarlo, con i quali uscito di carcere di-

più

(a) Il Bellai dice, che il Duca di cenza, e il Tarcagnotta fe la paffa di Borbone, febito che vennero i Tede- leggieri, dicendo, che alla sfilata palid Schi in Italia , passo all'affedio di Pia- a Roma.

Tom. IV.

ventò subito col vigore del suo ingegno di prigione del Duca di Borbone suo Consigliere, e innanzi passassero molti giorni quafi affoluto fuo Governatore. Erano tra il Pontefice, e il Vicere grandi i trattati di tregua, o di pace, ma 1526.

più veri, e più fostanziali i disegni del Vicere di fare la guerra preso animo, poichè su arrivato a Gaeta dai conforti dei Colonneii, e dallo intendere che il Pontefice per luro totalmente di animo, ed efausto di danari appetiva grandemente l'accordo, e predicando a tutti la fua povertà, e il suo timore, nè volendo creare Cardinali per danari, com'era confortato da tutti, accresceva l'ardire, e la speranza di chi difegnava di offenderlo: perchè il Pontefice, il quale non era entrato nella guerra con la costanza dell'animo conveniente aveva scritto infino il vigetimo sesto giorno di Giugno un Breve a Cesare acerbo, e pieno di querele, scusandoti di effere stato necessitato da lui alla guerra, ma parendogli poichè l'ebbe spedito che fosse troppo acerbo, ne scrisse subito un altro più mansueto commettendo a Bal-Baldesfarre dassare da Castiglione suo Nunzio, che ritenesse il primo. Nunzio del Po- il quale già arrivato era stato presentato \* il decimo settimo "

pa appresso Ce- giorno di Settembre \*. Fu di poi presentato l'altro, e Cesare D separatamente, benehè in una spedizione medesima, rispose all'uno, e all'altro secondo le proposte, all'acerbo acerba-

Centrale diSan mente, al dolce dolcemente, aveva prettato, orecchi (a) al Francesco,mes Generale di San Francesco, il quale andandosene quando si par Cefare. mosse la guerra in Espagna, ebbe dal Papa imbasciate dolci Convenzioni di a Cofare e di nuovo ritornato a Roma per commissione Cifere interes di Cesare, aveva riferito assai della sua buona mente, e che l'accerdarsi sarebbe contento venire in lealia con cinquemila uomini,

e presa la Corona dell' Impero passare subito in Germania per dare forma alle cofe di Lutero fenza parlere del Concilio; accordare con i Veneziani con oneite condizioni: rimettere in due giudici deputati dal Papa e da lui la causa di Francesco Sforza, il quale se fosse condannato, dare quello Stato al Duca di Borbone: levare l'efercito d'Italia, pagando il Papa, e i Veneziani trecentomila scudi per le paghe scorse, purchè questo si tratterebbe per ridurlo à somma più moderata: restituire al Re i figliuoli, avuto da lui in due, o più termini due millioni di oro: mostrava estere facile l'accordare col Re d'Inghilterra, per non essere somma gran-

<sup>(</sup>a) Onefto Generale di San Francepoi fatto Cardinale dal Papa. fco, mezzano fra il Papa, e Cefare, fu

de quella che si disputava, e il Re di Francia averla già of-1526.

ferta, e per trattare quelle cose, le quali il Pontefice comunicò tutte con gli Oratori Franzeli, e Veneziani offeriva il Generale tregua per otto, o dieci mesi, dicendo avere da Cefare il mandato ampliffimo in fe, e nel Vicere, o in Don Ugo. Per la quale esposizione il Pontesice udito Pignalosa, e intesa la partita del Vicere dal Porto di Santo Stefano, mandò il Generale a Gaeta per trattare seco, perchè e i Veneziani non avrebbero ricufata la tregua, purchè vi avesse consentito il Re di Francia, il quale non se ne dimostrava alieno, anzi la madre aveva mandato a Roma (a) Lorenzo Tofcano, dimostrando inclinazione alla concor-feano al Pondia, nella quale fossero compresi tutti, e parendogli nis- tesses in nome funa pratica poter esfere bene sicura senza la volontà di della Regina Borbone mandò a lui per le medesime cagioni un suo simofiniere che era a Roma, il quale il Duca poco dopo rimandò al Pontefice a trattare: e nondimeno nel tempo medefimo, non abbandonando la provvisione dell'arme man- Azofino Tridò Agostino Triulzio Cardinale Legato all' esercito di Cani- "leio Cardinapagna, e preparandosi ad assaltare eziandio per mare il Re-gno di Napoli e per disesa propria arrivò il terzo di ra a Civita-Dicembre a Civitavecchia Pietro Navarra con vent' otto vecchia con l' galee del Pontefice, dei Franzesi, e dei Veneziani, nel qual armata dei Coltempo era con l'armata delle vele quadre arrivato Renzo Renzo da Ceri da Ceri a Savona mandato dal Re di Francia per cagione e Savona con della impresa disegnata contro al Reame di Napoli, Da al- l'armata Fran. tro canto (6) Ascanio Colonna con duemila fanti, e trecento cavalli venne in Valbuona a quindici miglia di Ti- AfcasioColouboli, dove sono terre dell' Abate di Farfa, e di Giangior- crann. e Pon-"dano '\* mandò anche il Pontefice pochi giorni poi l' Arci- fecorvo. vescovo di Capua al Vicere, il quale anche infino al vigesi-

mo giorno di Ottobre aveva mandato a Napoli fotto nome B b 2

· con le quali prese a' dodici di Decembre Cepperano, che non era guardate;

(a) Il Bugatto, fenza far menzione di questi Principi , dice il Tarcagnesta, cire il Papa convenne col Vicere di Napoli.

(b) Che Afcanio Colonna prendeffe Cepperano, e Pontecorvo, lo dice anche il Tarcagnotta, ma dopo che fu fcomunicato il Cardinale Colonna.

1526.

delle cofe degli statichi, e particolarmente di Filippo Strozzi, ma il Vicere intela la debolezza del Pontefice non parlava più umanamente. Presono a dodici di Dicembre i Colonnesi, con i quali era il Cardinale Cepperano, che non era guardato, e le genti loro sparse per le Castella di campagna. \* Da altro canto Vitello con le genti del Pontefice fi riduste fra Tivoli, Palestrina, e Velletri. Presero poi i Colonneti Pontecorvo non guardato, e in vano dettero la battaglia a Scarpa, Castello della Badia di Farfa luogo piccolo e debile, \* Ed egli e il Cardinale con quattromila fanti correvano per campagne, ma ributtati da qualunque voleva di-Cofare Filterii fenderli. \* Accostossi poi Cesare Filettino con mille cinque FR

Anagui .

no ad Anagui. cento fanti di noste ad Alagna, nella quale intrometli già furtivamente da alcuni nomini della terra cinquecento fan-Giantiane de ti per una cafa congiunta alle mura, furono ributtati da Fono difende Gian Lione da Fano capo dei fanti che vi aveva il Pontefice. Tornò poi il Generale dal Vicere, e rinortò ch'edi gli confentirebbe alla tregua per qualche mele, acciocche Son Francesco intrattanto si trattasse la pace, ma dimandare danari, e pet were at Pope . ficurtà le Fortezze di Ottia, e di Civitavecchia. Ma in contrario di lui scrisse l' Arcivescovo di Capua giunto a Gacta

dopo la partita sua, e forse mandatovi con malo consiglio dal Pontefice, che il Vicere non voleva più tregua, ma pace col Pontefice solo, o con il Pontefice, e con i Veneziani, pagandogli danari per mantenere l'efercito per ticurtà della pace, e poi trattare tregua con gli altri, o perchè veramente aveile mutato sentenza, o per le persuasioni, come molti dubitatono dell' Arcivescovo. Nel qual tempo Paelo di A Paolo di Arezzo asrivato alla corte di Cesare con i man-

rezzo all' Im. peratore v.

dati del Pontefice, dei Veneziani, e di Francesco Sforza, dove anche il Re d' Inghilterra volte che per la medelima causa della pace andatte l' Auditore della Camera, perchè vi era anche prima il mandato del Re di Francia, lo trovò variato di animo per avere avuto avviso dell' arri-

Carle V. mata vo dei Tedeschi, e dell'armara in Italia: però partendosi animo ficon. do del redeletti, e dell'artifica in Rena! pero partenenti de le occasioni dalle condizioni ragionate, prima dimandava che il Re di corgi & por Francia offervalle in tutto l'accordo di Madril, e che la 2010 causa di Francesco Sforza si vedeste per giustizia dai giudica

deputari da lui. Così la intenzione di Celare riceveva variazione dai successi delle cose, e le commissioni date da 1526. lui ai ministri suoi ch'erano in Italia avevano per la distanza del luogo, o espressa, o tacita condizione di governarfi secondo la varietà dei tempi, e delle occasioni: però il Vicere avendo delufo più giorni con pratiche vane il Pontefice, nè voluto consentire una sospentione di arme

per pochi giorni, ranto li vedelle l'esito di questo trattato parti ai venti da Napoli per andare alla volta dello Stato della Chiefa, proponendo nuove condizioni, e stravaganti dell'accordo. Seguitò l'ultimo giorno dell'anno 1) la capi- del Duca di rolazione del Duca di Ferrara fatta per mezzo di un Oratore Ferrara con i fuo col Vicere, e con Don Ugo, che aveva il mandato da Cefariani. Cefare, benchè con poca farisfazione di quell' Oratore astretto quasi con minacce, e con acerbe parole dal Vicere di consentire : che il Duca di Ferrara fosse obbligato con la persona, e con lo Stato contro a ogni inimico di Cesare: fosse Capitano Generale di Cesare in Italia con condotta di cento uomini d'arme, e di dugento cavalli leggieri, ma obbligato a mettergli insieme con i danari propri, i qualigli avellero a effere, o restituiti, o accettati nei conti suoi: che per la dote della rigliuola naturale di Cefare promessa al figliuolo ricevesse di presente la terra di Carpi, e la Fortezza di Novi appartenente già ad Alberto Pio, ma che l'entrate infino alla confumazione del matrimonio ii compensatiero con gli stipendi suoi, e che Vespasiano Colonna, e il Marchefe del Guafto rinunziaffero alle ragioni vi pretendevano pagasse, ricuperato che aveste Modana dugentomila ducati, ma che in questi si computatiero quegli che dopo la giornata di Pavia aveva pagati al Vicere, ma non ricuperando Modana gli fossero restituiti i danari che prima aveva sborfati: foile Cefare obbligato alla fua protezione, nè potesse fare pace senza comprendervi dentro lui, con fargli ottenere dal Pontefice l'affoluzione delle cenfu-

<sup>(</sup>a) Delle espitolazioni del Duca di ri , ma folamente il Giovio nella vita Ferrara con i Celarian, non ne didi lui, e il P.gua ne parlano. cono parola i foprannominati Scritto-

re, e delle pene incorfe, poichè si era dichiarato confede-1526. rato di Cesare, e delle incorse innanzi sare ogni opera per fargliene ottenere. Così nella fine dell' anno millecinquecento ventisci tutte le cose si preparavano a manifesta guerra.



DELL



## DELL'ISTORIA D'ITALIA

## DI MES. FRANCESCO

GUICCIARDINI GENTILUOMO FIORENTINO.

LIBRO DECIMOTTAVO.

SOMMARIO.

ORBONE lasciando in Milano Anton da Leva fi volta alla via di Tofcana, e fermatofi a Piacenza per pigliarla disfinaso dal Duca di Ferrara torna a dietro. Nel tempo medefimo non fi potendo conchindere tra i Collegati, e Cefare condizione alcuna di regua, nè convenire col Pontefice il Vicere di Napoli mette l'assedio a Frusolone, onde il Pontesice si mette con tutte le sue forze alla impresa di Napoli, per la quale il Vicere fu costretto a levars da Frusolone. Ma mentre che la impresa di Napoli andava con qualche prosperità non si romprvano però le pratiebe dell' accordo tra Cefare e il Pontefice, perchè il Papa vedeva che i Collegati non corrispondevano alle promesse, e l'esercito di Borbone si avvicinava a Roma, la quale finalmente fu da Borbone faccheggiata, benchè vi lasciasse la vita, e il Papa con molti Cardinali vi restò prigione. Questo sacco su cagione, che in Firenze si muto lo Stato, e il governo della Città, e il Re d' In-

gbilterra, e il Re di Francia, vedendo la prosperità di Cefare in Italia, fecero lega infieme contro di lui, dei quali eferciti fu fatto Capitano Generale Lautrech, e con tutto ch' egli avessero mosso le armi contro a Cesare, gli manda. rono nondimeno Imbasciatori per la liberazione del Pontesi. ce che stava prigione in Castel Saut' Angelo. E movendo le armi questi due Rè con gli altri Collegati contro a Cefare in Italia fotto la guida di Lautrech, andarono sì prospere le cofe loro, che li condusteto infino fotto le mura di Nanoli.

## and the state of the state of the b

APA l' anno mille cinquecento ventifette pieno di atrociffini, e già per più fecoli o non di atrociffini, e già per più fecoli o non di diti accidenti, mutazione di Stati, cartività di Principi, sacchi spaventossissimi di Citfi per tutta Italia granditlima, pieno ogni cofa di morte, di fuga, e di rapine. Alle quali calamità nes-

da Leva .

Estone, par la difficultà ritaedava a dare il principio, che le difficulvelta di Tofea- tà, che aveva il Duca di Borbone di poter muovere di Mina, Listia a lano i fanti Spagnuoli, perchè avendo convenuto insieme che Antonio da Leva rimanesse alla difesa del Ducato di Milano con tutti i fanti Tedeschi che prima vi crano, nella sostentazione dei quali si erano confumati tutti i danari raccolti dai Milancfi, e quegli riscossi per virtù delle lettere, ohe aveva portate di Spagna il Duca di Borbone, e con mille du-Laderice Bel- gento fanti Spagnuoli, e con qualche numero di fanti Itatran di finti liani fotto Lodovico da Belgioiofo, e altri capi, \* e forle con qualche parte dei Fanti Tedeschi restavano i fanti Spa-

gnuoli, \* i quali non avendo ricevuto danari in nome di Cesare, ma sostentati con le taglie, e con le contribuzioni, e avendo in preda le case, e le donne dei Milanesi, conti-

nuavano volentieri nel vivere con tanta licenza: ma non potendo negarlo dirittamente, dimandavano di esfere prima tanto, quanto ella fece in questo anno (a) La Città di Roma, e tutta Italia, di molte età prima non aveva patito

fatisfatti (a) degli stipendi corsi insino a quel giorno. Promessero finalmente di seguitare la volontà del Duca, ricevute prima da lui cinque paghe, ma era molto difficile il farne provvisione, non bastando nè i minacci, nè il votare delle case, nè le carceti a riscuotere danari dai Milanefi, dove anche per nutrire l'efercito erano citati gli affenti, e i beni di quegli che non comparivano erano donati ai soldati. Finalmente superate tutte le difficultà passarono le genti Imperiali il penultimo giorno di Gennaio il fiume del Pò, e il seguente giorno una parte dei Tedeschi, i quali prima avevano passata la Trebbia, ripassatala andarono ad alloggiare a Pontenuro, il resto dell' esercito si fermò di là da Piacenza, estendo all' incontro (6) il Marchele di Saluzzo a Parma con tutte le genti diftele Marchele di per il paese, e il Duca di Urbino venuto a Casalmaggio- ca di Urbino. re, avendo i Veneziani rimeflo in arbitrio suo il passare il alle genti sono Pò, cominciava a far passare le genti, affermando che in periali. cafo che gl' Imperiali andaffero, come da Milano si aveva avvisi, alla volta di Toscana, di voler passare in persona con feicento nomini d'arme, novemila fanti, e cinquecento cavalli leggieri, ed essere prima di loro a Bologna, e che il timile facesse con la sua gente, e con quelle della Chiesa il Marchese di Saluzzo. Soprastette l'escreito Imperiale circa venti giorni parte di quà, parte di là da.Piacenza sopratenendolo in parte la difficultà dei danari, dei quali infino a quel giorno non ne avevano i Tedeschi avuto alcuno dal Duca di Borbone, parte l'avere egli inclinazione di porfi a campo a Piacenza, forse più per difficultà del procedere innanzi che per altra cagione, però instava col Duca di Ferrara che l'accomodaffe di polvere per le artiglierie, e che venisse a congiugnersi seco, offerendo mandargli incontro cinquecento uomini d'arme, e il Capitano Gior-

1527.

(a) Dice il Tarcagnotta, e il Bel-Isi nel 3. che compiacendofi i foldati ch' erano in Milano di ftare in quella Città, non voleano partirii, se non e-zano prima pagati delle paghe scorse,

Tom. IV.

dicendo, che saccheggeranno i fondachi dei mercatanti. (6) Dice il Bellai che il Marchefe di Saluzzo, e il Duca di Urbino fi obposero alle genti Imperiali, impedendo che non passassoro più eltre.

vanti .

gio con seimila fanti. Alla quale dimanda (a) rispose il Duca essere impossibile mandargli la polvere per il paese ini-Duca di Fer- mico, nè potere fenza pericolo tentare di uniti feco per rera perfuede effere tutte le genti della lega in luogo vicino, ma quanperdere tempo do tutte queste cose fossero facili dovere considerare il Bora profeguire bone non potere fare cofa più comoda agl' inimiei , e più desiderata da loro che attendere a perdere tempo incorno a quelle terre a una, a una, e conoscere quando non pigliasse Piacenza, o fe pure la pigliasse, ma con lunghezza di tempo, dove resterebbe la sua riputazione, dove il modo di proseguire la guerra, avendo tanto mancamento di danari, e di tutte le provvisioni: il benefizio di Cesare, la via unica della viretoria effere camminare verso il capo, condursi, lasciato ogni altra impresa indietro, una volta a Bologna, donde potrebbe deliberare, o di cercare di sforzare quella terra, a che non gli mancherebbero gli aiuti suoi, o di passare più innanzi alla volta di Firenze, o di Roma. Le quali cose mentre si trattano, e che Borbone provvede ai danati non folo per finire il pagamento degli Spagnuoli, ma eziandio per dare qualche cofa ai fanti Tedeschi, \* ai quali al partire da Piacenza dette due scudi per uno \*, era accesa gagliardamente DA Guerra mello la guerra nello Stato della Chiefa, effondo nel campo Ec-

State Chiefa.

tere, ch' era ai confini di Cepperano, dove alcuni fanti Italiani roppero trecento fanti Spagnuoli. Ma nel modo della difesa dello Stato Ecclesiastico era varierà di opinio-Vitello confis ni : perchè Vitello innanzi alla (e) venuta di Renzo aveinterno alla va configliato il Pontefice che abbandonata la provincia della Campagna, si mettessero in Tivoli duemila fanti, in Palestrina duemil'altri, e che il resto dell'esercito si fermaffe a Velletri per impedire l'andata del Vicere a Roma.

elefiaftico andato nuovamente Renzo da Ceri, ch'era ve-

nuto di Francia, e il campo del (6) Papa era vicino al Vi-

La qual cofa essendo già deliberata, Renzo sopravvenendo dannà

guerra .

(a) Dice il Bellai, e il Giovio nella vita di Alfonfo, che il Duca di Forzarz perfuafe Borbone a non perdere tempo a profeguire la guerra avanti, effendo disperata la presa di quella Città. (b) Dice il Tarcagnetta nel 2. al vol. 4 che la presente rotta fu fatta a Frufolone . (c) Il configho di Vitello al Papa intorno la guerra, farebbe stato più fa-lutifero, dice il Giovio nella vita di Alfonfo, quello del Vitelli.

dannò il riferrarsi in Velletri per essere terra grande, e

male reparabile, e per non lasciare procedere gl' inimici tanto innanzi: ma che l'esercito si fermasse a Ferentino. che non avendo a guardare tanti luoghi farebbe più groffo, ed era luogo per proibire che gl' inimici non venissero più innanzi, il qual configlio approvato fi messero in Frusolone, residenza principale della Campagna, lontano da Ferentino cinque miglia, mille ottocento fanti di quegli di Giovanni dei Medici, la più parte che avevano prefo il cognome delle bande nere con Alessandro Vitel- Alessandro Vilo, (a) Giovambatista Savello, e Pietto da Birago condot- telli Giovamtieri di cavallioleggieri. Ma in questo mezzo i Colonnesi batista Savelavevano occultamente indotto Napolione Orfino Abate rago condotdi Farfa a pigliare le armi in terra di Roma come folda-tieri di caralto di Cesare: la qual cosa dissimulando il Pontefice, al quale n' era penetrata occultamente la notizia, e da chi prima aveva ricevuto danari, tiratolo con arte ad andare a incontrare Valdemonte, fratello del Duca di Loreno, mandato dal Re di Francia per favorire la impresa del Reame Abate di Far-

di Napoli, quando veniva di Francia, lo fece prendere ap- fa mello pripresso a Bracciano, e metterlo prigione in Castel Sant' An- Sant' Angelo. @gelo. Attendeva il Pontefice a provvedere danari, \* nè gli bastando i modi ordinari, vendeva i beni di molte Chie-

fe, e luoghi pii, \* e supplicando ai Principi, otteune di Rosello Came-nuovo dal Re d'Inghilterra trentamila ducati, i quali gli a' ingbilterra. portò maestro Rossello suo Cameriere, col quale venne Ro-

badanges con diecimila scudi mandati dal Re di Francia per Robadanges mandato dal conto della decima, la quale il Papa stretto dalla neces- Re di Franfità gli aveva concessa, con promissione che oltre ai paga- cia al Papa menti dei quarantamila scudi alla lega, e dei ventimila al con danari. Papa ciascuno mese, dargli trentamila ducati di presente, Intimazione

e trentamil'altri fra un mele. Commelle anche il Re d' det Re d' In. Inghilterra a maestro Rossello che intimale al Vicere, e soil esfaria. al (6) Duca di Borbone una sospensione d'arme per dare mi. Cc 2

tem-

(a) I Colonness, dice il Bellai nel 3. fecero tutto il possibile per sardan-no al Papa, accordandos con la fizione contraria.

(b) Dice il Bellai, che l'intima-

zione del Re d' Inghilterra , farta ai Cefariani, non fu accertata dai foldati Im-periali, nè da Borbone, ma che fegui-ta:ono l'impresa.

tempo al tratrato della pace, che fecondo la volontà di Cefare fi teneva in Inghilterra, altrimenti proteffargli la guerra, e pareva allora che quel Re cupido del matrimonio della figliuola col Re di Francia inclinafe al favore dei Collegati, il quale matrimonio fubito che folle succeduto prometteva di entrare nella lega, e compere la guerra in Fiandra. Pareva anche molto inclinato particolarmente al benefizio del a) Pontefice, ma non si potevano sperare i rimedi pronti da un Principe che non milurava bene le forze fue, e le condizioni presenti d'Italia e anche non si era sermato in una determinata volontà, ritirandolo fempre in parte la speranza datagli da Cesare di mettete in sua mano la pratica della pace, benchè non corrispondessero gli effetti, perchè effendo andato a lui per questo effetro l' Auditore della Camera, ancorchè Cefare si sforzasse di persuadergli con molte arti quelta effere la fua intenzione, nondimeno

> risposta certa, mettendo eccezione nei mandati dei Collegati, come se non fossero sufficienti. \* Mandò anche il Rea Roma per favorire la impreta del Regno di Napoli Valdemonte fratello del Duca del Loreno, che per antiche ragioni del Re Renato pretendeva alla successione di quel Reame. \* Ma al Pontefice noceva appresso ai Confederati il pa trattare continuamente la concordia col Vicere dubitando che a ogni ora non convenisse seco, e parendo quasi inutile al Re di Francia, e ai Veneziani tutto quello che spendeslero per sostenerlo. La quale suspicione " accresceva il

aspertando d'intendere prima quello che per la passata dei Tedeschi, e dell'armata fosse succeduto in Italia non dava

Cafare .

timore estremo che appariva in lui, e i protesti quotidiani di non porere più fostencre la guerra, aggiunto alla ostina-MRe, ei Ve-zione di non voler creare Cardinali per danari, nè aiutarfa meziani firità in tanta necessità, e in tanto pericolo della Chiesa con i modi Wigans di non consueti eziandio nelle imprese ambiziose, e ingiuste agli altri Pontefici. (4) Doude il Re, e i Veneziani per effere prepa-

> (a) Quefte difficultà fono anche proposte das Ginstemane, e dal Panvipio nella vita di Clemente. (b) Dice il Bellai, che il procedere

> non fincero dal Papa verio i Collegati fece più dubbia la rifoluzione di foc

correrlo in tante pericolo. (c) Dice il Giufiniano, che il Re e i Veneziani fi riobbligarono di non concordarfi con Cetare, fenza includervi ciascuna delle parti.

rati a qualunque cafo fi erano particolarmente riobbligati = di non fare concordia con Cefere l'uno fenze l'altro, per la qual cagione il Re, e per la speranza grande datagli dal Re d'Inghilterra di fare con lui, se convenivano del parentado, movimenti grandi alla profima primavera diventava più liegligente ai pericoli d'Italia. Sollecitava in quelto allo Stato Ectempo il Vicere di affaltare lo Stato della Chiefa, dal quale elefiafico. ellendo stati mandati duemila fanti Spagnuoli a dare la battaglia a un piccolo Castello di Stefano Colonna ne furono ributtati, e per lo spignersi egli innanzi gli Ecclesiastici lasciarono indierro la deliberazione satta di battere Rocca di Papa, le genti del qual luogo avevavano occupato Castel Gandolfo polleduto dal Cardinale di Monte per effere male guardaro. Finalmente il Vicere messi intieme dodicimila fanti, dei quali dagli Spagnuoli, e Tedeschi in fuora, condotti in su l'armata la maggior parte erano fanti comandati, si pose con tutto l'esercito il vigesimo primo giorno di Dicembre a campo a Frusolone terra dehole e senza muraglia, ma alla quale fuccedono in luogo di mura le cafe private, e la grotta, flata messa in guardia dai Capitani della Chiefa per non gli lasciare piede nella Campagna, e vi era anche vettovaglia per pochi giorni, nondimeno il fito della terra che è posta in su un monte dà facultà a chi è dentro di potere fempre falvarfi da una parte, avendo qualche poco di fpalle, il che faceva più arditi alla difefa i fanti che vi erano dentro, oltre all'effere dei migliori fanti Italiani che allora prendellero foldo, nè ti potevano anche per l'altezza del monte accostare tanto le artiglierie degl'inimici, i quali vi avevano piantati tre mezzi cannoni, e quattro mezze colubrine che vi facellero molto danno, ma delle diligenze principali loro era l'impedire quanto potevano che non vi entraffero vettovaglie: dall'altro canto il Pontefice benchè esaustissimo di danari, e più pronto a tollerare la indegnità di pregare di efferne provveduto da altriche la indegnità di provvederne con modi straordinari, au-

gumentava quanto poteva le genti sue di fanti pagati, (4) (a) Dice il Tarcagnosta nel a. al to dal Papa a fuo foldo con alcuni vol. 4. che Orazio Baglione fu condotaltri Cepitani della medefima fazione. Soldo .

e comandati, e aveva di nuovo condotto Orazio Baglione, dimenticate le ingiurie fatte prima al padre, e poi a lui, Orazio Baglio- il quale come disturbatore della quiete di Perugia aveva ne condotto dal lungamente tenuto prigione in Castel Sant' Angelo. Con questi augumenti andava l'esercito del Pontefice accostandosi per fare la massa a Ferencino, e dare speranza di soccerso agli affediati. Fu finita ai vengiquattro la battaglia a Frusolone, ma non essendo tale che desse al Vicere speranza di virtoria non fu dato l'affalto, e nondimeno Alarcone travagliandosi intorno alle mura fu ferito di uno archibuso. Alarcone, e e fu anche ferito Mario Orfino. Era la principale speranza freiti fette del Vicere nel fapere effere dentro poche vettovaglie, delle frejdent. quali anche pativa l'afercies che fi

Papa .

perchè le genri dei Colonnesi, ch' erano in Paliano, Monrefortino, e Rocca di Papa, che sole si tenevano per loro travagliavano assai la strada, e andando Renzo all'esercito dei Colonnesi. avevano rotto la compagnia dei fanti di Cuio, che gli faceva scorta. Uscirono nondimeno un giorno rrecento fanti di Frusolone, e parte dei cavalli con Alessandro Vitello, Giovambatista Savello, e Pietro da Birago, e approssimatisi a mezzo miglio di Larnata, dove erano alloggiate cinque infegne di fanti Spagnuoli, ne tirarono due infegne in una Peralis merte imboscata, e gli roppero con la morte del Capitano Peralta con ottomila fanti, e prigioni molti con le due insegne. Attendeva infrattanto il Vicere a fare mine a Frusolone e quegli di dentro contraminavano tanto ficuri delle forze degl'inimici, che ricufarono quattrocento fanti, che i Capirani dell'esercito volevano mandare dentro in loro soccorfo: e nondimeno nel tempo medefimo non erano meno calde le pratiche dell'accordo, perchè a Roma erano tormofea manda nati il Generale, e l'Arcivescovo di Capua, con i quali era to da Cefare al venuto Cefare Fieramosca Napolerano, il quale Cesare aveva dopo la partita del Vicere spedito di Spagna al Pontefice dandogli commissione che affermasse principalmente essergli stata molestissima la entrata di Don Ugo, è dei Colonnesi in Roma, (4) con gli accidenti che n'erano segui-

ma si bene la persona del medefimo (a) Il Tarcagnetta , il Bugatto , e il Bellas non dicono pur pasola, che il Fieramosca trattalle quello accurdo, Vicere .

ti : facessegli fede Cesare essere desiderosissimo di comporre : feco tutte le controversie, e che trattalle in nome suo la pace, alla quale dimostrandosi inclinato anche con gli altri Collegati diceva, secondo scriveva il Nunzio, che se il Pontefice efeguiva come aveva detto di andare a Barzalona gli darebbe libera facultà di pronunziarla ad arbitrio suo. Proponevano questi per parte del Vicere sospensione d'arme per due, o tre anni col Pontefice, e con i Veneziani, posledendo ciascuno come di presente posledeva, e pagando il Pontefice cento cinquantamila ducati, e i Veneziani cinquantamila: cosa che benchè fosse grave al Pontesice, nondimeno tanto era inclinato a liberarli dai travagli della guerra, che per ridurre i Veneziani a confentirvi offeriva di pagare i cinquantamila ducati : la risposta dei quali per aspettare sece tregua l'ultimo giorno di Gennaio col Vicere (e) per otto giorni con patto che le genti della Chiefa non passassero Ferentino, quelle del Vicere non passasfero Frusolone, nè lavorassero contro alla terra, essendo medelimamente proibito a quegli di dentro non fortificare, nè mettere dentro vettovaglia, se non giorno per giorno, e parendo a Fieramofca avere scoperto allai la intenzione del Pontefice, e potere con dignità di Cefare scopringli la sua, gli presentò una lunga lettera di mano propria di Cesare, mesca da una piena di buona mente, di offerte, e divozione verso il Pon- lettera a Cletefice, e partito dipoi per fignificare al Vicere, e al Lega-mente di mas to la sospensione fatta, e ordinare che la si mettesse a ese- dell'Imperatocuzione trovò il giorno medesimo l'esercito che mosso reda Ferentino camminava alla volta di Frusolone, e avendo fatto intendere al Legato la cosa, egli non volendo interrompere la speranza grande, ch' avevano i suoi della vittoria, date a lui parole mandò (6) occultamente a dire alla gente che continuasse di camminare. Non poteva l'efercito arrivare a Frusolone, se non s'insignoriva di un passo a modo di un ponte situato alle radici del primo colle di Frusolone, al quale erano a guardia quattro ban-

(a) Il Tareaguotta, fenza far menzone di questa tregua, dice, che il Pa-pa concluse l'accordo col Vicere. (6) La infedeltà del Vicere, usata verso il Pontefice, viene bianmata dal T reagasts nel 2. al vol. 4. e dal Bellai nol 3. e dal Bugatto nel 6. e da 0nofilo nella vata di Clemente .

diere di fanto Tedeschi, int arrivata l'avanguardia guidata Frufolone .

da Stefano Colonna, e venuta con loro alle mani gli rop-Stefano Co. pe, e melle in fuga, ammazzati circa dugento di loro, e honun roughe i preline quattrocento con le insegne, e così guadagnato il primo colle, gli altri si ristrinsero in luogo più forte lasciata la entrata in Frusolone agli Ecclcliastici, i quali esfendo già vicina la notte fecero l'alloggiamento in faccia loro con speranza grande di Renzo, e di Vitello, le azioni del quale in quelta impresa procedevano con mala fatisfazione del Pontefice, di avergli a rompere, o fermandofi o ritirandofi come fi crede, che fenza dubbio farebbe feguito fe avellero, o fatto l'alloggiamento in sul colle preso o se fossero stati avvertiti, e desti a sentire la riti-Vicere lefeis rata degl' inimici, perchè il Vicere non il giorno feguentel, ma l'altro giorno due ore innanzi giorno fenza fare fegno.

o suono di levarsi di parti con l'escreito, abbruciata certa

Li imprefa di Frufilga: .

munizione, che gli restava, e lasciate molte palle di artiglierie : e ancorche intefa la partita sua gli Ecclesiastici gli spignessero dieero i cavalli leggieri, che presero delle bagaglieve qualche prigione di poco conto, non furono a tempo a fargli danno notabile: lasciò nondinieno a dietro qualche munizione, le fi ritirò a Cesano, e di qui-Popa difegna via Cepperano. (\*) Per la ritirata del quale il Papa preso profe di Na- animo, e stimolato dagl' Imbasciatori dei Consederati, ai quali non poteva fatisfare altrimenti fi rifolvè a fare la impresa del Regno di Napoli, perchè il Robadanges che aveva portato i diecimila ducati per conto della decima, e i diecimila per conto di Renzo aveva commissione non si spendessero senza consentimento di Alberto Pio, di Renzo, e di Langes, e in caso fossero sicuri che il Pontesice non fi accordaffe, e i Veneziani ai quali era andato maestro Rossello per indurgli ad accettare la tregua proposta dal Vicere, e approvata dal Papa, ma per efferfi in cammino rotto una gamba aveva mandato lo spaccio, risposero non voler far la eregua senza la volontà del Re di Francia con tan-

poli.

(a) Dice il Tarcagnetta al 1. che il Papa difegnò di fare l' impresa di Napoli, persuasone dagl' Imbasciatori

dei Confederati, la quale impresa, dice il Bellar, effere ftata fatta molto primt.

to maggiore animo, quanto s' intendeva le cose di Genova essere ridotte in grandissima estremità di vettovaglie. (e) Deliberoffi adunque di affaltare il Regno di Napoli con l'efercito per terra, e che per mare andalle l'armata con Valdemonte: che levasse duemila fanti, ma Renzo, secondo la deliberazione del quale si spendevano i danari del Re di Francia, deliberò, contro alla volontà del Pontefice, al quale pareva che tutte le forze si volgessero in un luogo medelimo, di fare seimila fanti per entrare nell' Abruzzi, sperando che per mezzo dei figliuoli del Conte di Montorio mandativi con duemila fanti fi occupaffe l' Aquila facilmente, il che subito succedette suggendosene Ascanio dell' Abrusti. Colonna, come intese che si approssimavano. Comincia- presa da Resa rono con speranza grande i principj di questa impresa, per- so da Cari. chè se bene il Vicere messa guardia nei luoghi vicini attendesse a riordinarsi quanto poteva, nondimeno essendosi rifoluta una parte delle sue genti, un' altra distribuita per neceffità alla cuftodia delle terre, si credeva ch' egli resterebbe impegnato a relistere all'esercito terrestre, e Renzo nell' Abruzzi, e l'armata della Chiefa, e dei Veneziani ch'erano ventidue galee, non avrebbero contrasto, portando masfimamente tremila fanti di fopraccollo, e andandovi Orazio con duemila fanti, e la persona di Valdemonte, 'al quale il con sirolo di Pontefice aveva dato titolo di suo Luogotenente. Ma le co- del Papa conse procedevano con maggior tardità, perchè l' esercito Ec- tre al Reame. clesiastico non si era ancora il duodecimo giorno di Febbraio discostato da Frusolone, aspettando da Roma l'artiglieria grossa, e che Renzo entrasse nell' Abruzzi, e che arrivasse l'armata, e aveva anche dato qualche impedimento, e fatto perdere tempo, che i fanti di Frusolone ammutinati

1527.

Cesano, e altri Castelli circostanti, e si ritirarono a Cep-: che per le antiche ragioni del Re Renato, pretendeva alla suocessione di quel Reame,

Tom. IV.

volessero la paga, come guadagnata per la virtoria. Abbandonarono nondimeno ai diciotto giorni le genti del Vicere

(s) Della deliberazione del Pontefice intoron alla imprecta di Napoli ne no di quelli effere avvenuta prima,
parla diverfamente il Bellai nel 3, il
che Borbone paflaffe in Tofena.

1527.

perano, per la ritirata dei quali l'efercito Ecclesiafico, iquale già cominciava a patire di vettovaglie, paísò San Germano, e il Vicere temendo della fomma delle cose ti ritirò a Gaeta, e Don Ugo a Napoli, (a) e nondimeno il Pontefice per la necessità dei danari, e temendo della venuta innanzi del Duca di Borbone, all'efercito del quale non vedeva pronta la refistenza dei Collegati, continuando nella medelima inclinazione della concordia con Cefare, aveva procurare, che maestro Rossello in nome del suo Re andasfe al Vicere, da che nacque che Cefare Fieramofea ritornò a Roma il vigetimo primo giorno di Febbraio, onde efposte le sue commissioni si parti il giorno seguente, lasciato l' animo del Pontefice confusissimo, e pieno d'irresoluzione, al quale, perchè non precipitalle all'accordo, i Veneziani al principio di Marzo offerfero di numerargli infra quindici giorni quindicimila ducari, e quindicimil' altri infra altri quindici giorni, avendo ottenuto da lui il Giubbileo per il loro dominio. Ma l'armata marittima del Papa, e Armana dei dei Veneziani, la quale soprastata con grave danno per aspettare l'armata Franzese si era il vigetimo terzo giorno

Collegati fac-cheggia Mols di Gaeta

raffu inCastello a mare .

di Febbraio ritirata per i venti alla Ifola di Ponzo, fattafi poi innanzi faccheggiò Mola di Gaeta, di poi a quattro giorni di Marzo melli fanti in terra a Pozzuolo, e trovatolo ben provvisto si rimesse in mare. Dipoi spintosi innanzi, e posto in terra presso a Napoli per la Riviera di Castello a mare di Stabbia, dove cra Diomede Caraffa con cinquecento fanti, combattutolo il terzo giorno di Marzo per via del monte lo sforzò, e faccheggiò, e il giorno fegnente la Fortezza li arrende. Sforzò il decimo giorno la torre del Greco, e Surrente, e molte altre terre di quella costa si diedero poi a patti, e aveva prima prefe alcune navi di grani, di che Napoli, dove si faceva debile provvisione, pativa assai, non avendo in mare offacolo alcuno: e il fecondo giorno della Quadragefima fi appressò tanto al Molo, che il Castello, e le gale gli tiravano: e prima i fanti andarono per terra

(a) Dicc il Bellal , che fe la imera fatil cofa , che le cofe di Cefare fi prefa di Napoli falle frata feguitara con reduceffero a ostrivi termini . quell'ardere, ch' ella fi comincio, sh'

tanto innanzi, che fu forza, che quegli di Napoli si ritiraflero per la porta del mercato, e la ferraffero. Prese poi 1527. l'armata Salerno, ed effendo andato Valdemonte con l'ar- Salerno orefa mata dietro a certe navi lasciate a Salerno, dov' era Ora-dall' zio con quattro galee, il Principe di Salerno entrato per via della Rocca con moltiffima gente nella terra fu rotto da Orazio, morti più di dugento fanti, e presi prigioni assai. Nell' Abruzzi il Vicere liberato di prigione il Conte vecchio di Montorio, perche ricoperasse l'Aquila, su fatto prigione dai figliuoli, e Renzo ai fei di Marzo prefo Siciliano, e Tagliacozzo andava verso Sora: e nondimeno in tanta occatione l'efercito terreftre ridotto, o per la negligenza dei ministri, o per le male provvisioni del Pontesice, in carestia grande di vettovaglie, aveva il quinto giorno di Marzo cominciato a sfilarfi. (4) Ma continuandofi tuttavia le pratiche della pace vennero a Roma il decimo giorno di Marzo Fieramosca, e Screnon Segretario del Vicere, dove il giorno innanzi era arrivato Langes con paro- Langet conferle, e promesse affai, ma senza danari, nonostante che di tailPapa alla Francia folle stato fignificato, che si era partito con venti- Reame, mila ducati per mettere fanti in su l'armata dei navili groffir, la quale fi aspettava a (b) Civitavecchia, e che ventimil' altri ne portava al Pontefice, confortandolo a fare la impresa del Reame per uno dei figliuoli del Re di Francia, al quale fi maritaffe Caterina figliuola di Lorenzo dei Medici nipote del Pontefice. Ferchè il Re confidando nella pratica con Inghilterra, e perfuadendosi che il Vicere per il disordine di Frusolone non potelle fare effetti, e che l'esercito Imperiale, poiche tanto tardava a moverti, non avendo anche danari, non fosse per andare più in Toscana, non voleva più la tregua, eziandio per tutti, quando bene non si avesse a pagare danari per non dare tempo a Cesare di riordinarii, e nondimeno trovandoli fenza danari, ne dei

ventimila ducati promessi al Pontesice ciascun mese, nè

(a) Dice ii Bellai, che nel più bello della imprefa il Pontefice, con gran danno della lega, concluse l' accurdo col Vicere di Napoli.

re . e il Giufiniano dice , che il Langes confertò il Papa alla impresa del Reame, facendo large promeits al Pontefice .

<sup>(6)</sup> Il Engatto folo, citre l' Auto-

ra mandati i danari per i fanti dell'armata groffa, che era a spesa comune tra lui, e i Veneziani: ed essendo di animo di non fare moto infino non conchiudeva col Re d' Inghilterra, gli pareva ragionevole che il Pontefice a-Reone perebe spettasse quel tempo. Però la impresa del Regno di Navada lenta- poli cominciata con grande speranza andava ogni giorno raffreddando, perchè l'armata non essendo ingrossata nè di legni nuovi, nè di gente, e avendo a guardare i luoghi preli, poteva fare poco progrello, e l'esercito di terra, al quale le vettovaglie mandate da Roma per mare non erano ai quattordici di Marzo ancora condotte per il tempo trifto, non solo non andava innanzi, ma diminuendo per il disordine delle vettovaglie, si ritirò finalmente a Piperno, e i fanti ch' erano con Renzo diminuiti per non avere danari, in modo ch' egli non avendo potuto mettere in

> mezzo il Vicere fecondo il difegno, se ne ritornò a Roma, accrescendo questi disordini la pratica stretta che aveva il Pontefice dell'accordo, perchè indeboliva le provvilioni fredde per sua natura dei Collegati: il che da altro canto accresceva la inclinazione del Pontefice all'accordo, indotto

accordarfi con Cefare .

a qualche maggiore speranza dell'animo di Cesare per esfere stara intercetta una sua lettera, nella quale commetteva Differs del al Vicere, che si sforzasse di concordare col Pontesice, se già lo stato delle cose non lo consigliasse a fare altrimenti. Ma quello che lo moveva più era il vedere farsi continuamente innanzi Borbone con l'esercito Imperiale, nè le refoluzioni del Duca di Urbino, nè le provvisioni del Veneziani effere tali, che lo rendesfero sicuro delle cose di Tofcana, il timore delle quali l'affliggeva fopra modo, perchè il Duca di Urbino, flando ancora le genti Imperiali parte di quà, parte di là da Piacenza, mutata la prima opinione di voler effere a Bologna con l'efercito Veneto innanzi a loro, aveva rifoluto nei fuoi contigli, che come s'intendesse la mosta degl'inimici, l'esercito Eccletiastico, Iasciato Parma, e Modana ben guardate, si riducesse a Bologna, e ch'egli con l'efercito dei Veneziani camminasse alla coda degl' inimici , lontano però sempre da loro per

ficurtà delle sue genti venticinque, o trenta miglia, col quale ordine, volendo gl'inimici pigliare poi la via di Romagna, e di Toscana, si procedelle continuamente, camminando fempre innanzi a loro l' efercito Ecclesiastico col Marchefe di Saluzzo, con le lance Franzeli, e con i fanti fuoi, e con gli Svizzeri, lasciando sempre guardia nelle terre, onde gl' inimici avellero dopo loro a pallare, e raccogliendole poi di mano in mano secondo sossero passati. Del buo perebè caquale configlio suo, mal capace agli altri Capitani, allegava sione non femolte ragioni: prima non effere ticuro il metterfi con gli guitafe 3f lueserciti uniti in campagna per fare ottacolo agl' Imperiali avena detto. che non passassero, perchè sarebbe, o pericoloso, o inutile: pericolofo, volendo combattere, perchè effendo superiori di forze, e di virtù, se non di numero, conseguirebbero la vittoria: inutile, perchè se gl'Imperiali non volessero combattere, farebbe in facultà loro lasciare indietro l'esercito dei Collegati, ed essendo dipoi sempre innanzi a loro in ogni luogo farebbero grandiffimi progressi: parergli, quando bene le cose fossero in potestà sua, migliore di tutte questa deliberazione, ma costrignerlo a questo medesimo la necessità, perchè essendo già, secondo si credeva, quati in moto l'efercito inimico, non effere tanto pronte le provvisioni delle genti sue, che così fosse certo di poter essere a tempo ad andare innanzi, e anche avere a contiderare, poichè i Veneziani avevano rimessa in lui liberamente questa deliberazione, di non lasciare lo Stato loro in pericolo, il quale fe gl'inimici vedeslero sprovvisto, potrebbero, preso nuovo conliglio da nuova occasione, passaro Pò voltarti ai danni Venziani ereloro. (a) Con la quale ragione convinceva il Senato Vene- cedon: cautaziano, che per natura ha per obietto di procedere nelle cose mente nelle los fue cautamente, e sicuramente, ma non satisfaceva già al Pontefice, confiderando che con questo configlio si apriva la via all'esercito Imperiale di andare intino a Roma, o in Tofcana, o dove gli pareva, perchè l'esercito che aveva a

procedere inferiore di forze, e diminuendone ogni giorno

1527.

(a) Se bene i Veneziani procedono cautamente nelle lor cofe, non pero, dice il G.uftiniane, in quelta imprefa avevano minor mira all' interefse proprio, che a quello del Pontefice correndo fe non un ittella fortuna, almeno un pericolofo evento per le cefe loro di terra ferma,

per avere a mettere guardia nelle terre, non gli potrebbe refistere, nè era certo che i Veneziani restando una volta indietro avessero a essere così pronti a seguitargli con i fatti, come sonavano le parole del Duca, considerando mastimamente i modi, con i quali si era proceduto in tutta la guerra, e giudicando che uniti tutti gli eserciti insieme, nei quali erano molto più genti che in quello degl'Imperiali,

bino ammalato E 80.0 .

potessero più facilmente proibire loro il passare innanzi, impedire le vettovaglie, e usare tutte le occasioni che si presentassero, nè avere mai a essere tanto lontani da loro, che non fossero a tempo a soccorrere se si voltassero alle terre dei Veneziani. (a) La quale deliberazione gli dispiacque ritira e Gaz. molto più quando intese che il Duca di Urbino venuto il , terzo di di Gennaio a Parma sopravvenutagli leggiere malattia fi rititò il quartodecimo dì a Cafalmaggiore, e di quivi cinque di poi fotto nome di curarfi, a Gazzuolo, dove già alleggerito della febbre, ma aggravato fecondo diceva della gotta, aveva fatto venire la moglie. Il quale procedere fospetto molto al Pontefice: chi voleva tirare a migliore fenfo, arguiva che le pratiche fue degli accordi erano caufa del fuo procedere con questa sospensione: ma il Luogotenente comprendendo parte da quello ch' era verifimile, parte per relazione di parole dette da lui, che a questi modi finistri lo induceva anche il desiderio della ricuperazione del Montefeltro, (6) e di Santo Leo posseduti dai Fiorentini, giudicando che se non si satisfaceva di questo, sarebbero il Pontefice, e i Fiorentini nelle maggiori necessità abbandonati da lui, nè gli parendo che queste terre fossero premio degno di esporti a tanto pericolo, sapendo anche che il medetimo fi defiderava a Firenze, gli dette fperanza certa della restituzione, come se ne avesse commissione dal Pontefice: la qual cosa non fu approvata dal Pontefice, indulgente più in questo caso all'odio antico e nuovo, che alla ragione. Stavano intanto gl' Imperiali, avendo dato

> (a) Di queffa ritirata nè il Taresgnotta nel a al vol. 4. ne il Bellai nel 3 ne dicono parela, ma narrano, come il Duca di Borbone profeguiva il fuo viaggio con molto ardore.

(b) Dice il Bugatto, che fe il Papa foffe frato più refolute, o nei Capitani della lega più ardire, e manco interelle, che il campo Imperiale non faccheggava Roma.

to ai Tedeschi pochissimi danari, alloggiati vicini a Piacenza, dove era il Conte Guido Rangone con seimila fanti, (a) onde correndo qualche volta Paolo Luzzasco, e altri cavalli leggieri della Chiefa, un giorno accompagnati da qualche numero di fanti, e da alcuni uomini d' arme roppero gl' inimici che correvano, presero ottanta cavalli, e Scalengo, Zuccento fanti, e restarono prigioni i Capitani Scalengo, Zuc- chero, e Gruchero, e Grugno Borgognone. Mandò poi Borbone dieci guo prigioni. infegne di Spagnuoli a vettovagliare Pizzichitone, e poco Conte di Grdopo il Conte di Gaiazzo con i cavalli leggieri, e fanti inte paffa nel fuoi venne ad alloggiare al Borgo San Donnino, abbando- emperecifia. nato dagli Ecclesiastici, il quale il giorno seguente per pratica tenuta prima con lui, e pretendendo egli di effere, perchè non era pagato, libero dagl' Imperiali, passò nel campo Ecclefiastico, condotto dal Luogotenente più per fatisfare ad altri, che per teguitare il giudizio suo proprio, con mille dugento fanti, e cento trenta cavalli leggieri, i quali aveva feco, e con condizione ch' essendogli tolto da Cefare il contado fuo di Gaiazzo, avesse dopo otto meli il Pontefice, infino la ricuperaffe a pagargli ciascuno anno la entrata equivalente. Desiderava Borbone seguitato il Pregressi del configlio del (4) Duca di Ferrara, il quale nondimeno ri- efercito cusò di cavalcare nell' efercito di andare più presto a Bo-

Flogua, e a Firenze che soprasedere in quelle terre \*, di partire a ogn' ora, \* ma ai diciasette giorni si ammutina- Amuntinarono i fanti Spagnuoli dimandando danari, e ammazzaro- mento dei fauno il Sargente maggiore mandato da lui a quietargli: e per cogione del. nondimeno quietato il meglio potette il timulto, a venti le paghe. giorni passò con tutto l'esercito la Tuebbia, e alloggiò a tre miglia di Piacenza, avendo feco cinquecento uomini d'arme, e molti cavalli leggieri, i quali la più parte erano Italiani non mai pagati, i fanti Tedeschi venuti nuovamente, quattro o cinquemila fanti Spagauoli di gente eletta, e circa duemila fanti Italiani shandati, e non paga-

(a) Il Bellai dice nel 3, che il Duca di Borbone disperato della presa di Piacenza, si parel per la Toscana, e che nel partirsi questi Capitani furono prasi. (b) Dei progressi di Borbone con

l'esercito affai particolarmente ne parla oltre all' Autore, il Giovio nelle vite di Pompeo Colonna, e di Alfonso Du-ca di Ferrara.

ti, essendo restati dei Tedeschi vecchi una parte a Milano, febi .

e gli altri andati verso Savona, per dare favore alle cose Ardire dell'e, di Genova ridotta in grandissima angustia. Era certo mafercito di Bor- ravigliosa la deliberazione di Borbone, e di quello esercibone, e costan to, che trovandosi senza danari, senza munizione, senza guastatori, senza ordine di condurre vettovaglie si mettesse a passare innanzi in mezzo a tante terre inimiche, e contro agl' inimici, che avevano molta più gente di loro, e fu maravigliofa la constanza dei Tedeschi, che partiti di Germania con un ducato folo per uno, e avendo tollerato tanto tempo in Italia con non avere avuto in tutto il tempo più che due, o tre ducati per uno, si mettessero contro all'uso di tutti i foldati, e specialmente della loro nazione a camminare innanzi, non avendo altro premio, o assegnamento che la speranza della vittoria, ancorchè si comprendesse manifestamente che riducendosi in luogo stretto le vettovaglie, e avendo gl'inimici propinqui non potrebbero vivere fenza danari: ma gli faceva sperare, e tollerare affai l'autorità grande che aveva il Capitano (4) Giorgio con loro, che proponeva loro in preda Roma, e la maggior parte d'Italia. Spinsersi ai ventidue al Borgo a San Donnino, e il giorno seguente il Marchese di Saluzzo, e le genti Eccleliastiche, lasciato a guardia di Parma alcuni fanti dei Veneziani, si partirono di Parma per la volta di Bologna, con undici in dodicimila fanti, lasciato ordine al Conte Guido che da Piacenza venisse a Modana, e i fanti delle bande nere a Bologna, restando in Piacenza guardia sussiciente. Così per il Reggiano si condusfero in quattro alloggiamenti tra Anzuola, e il Ponte a Reno: nel qual tempo Borbone era intorno a Reggio, e il Duca di Urbino, il quale proponendogli il Luogorenente a Cafalmaggiore, che si accrescesse il numero degli Svizzeri, e l'aveva, come cosa inutile, ricusato, ora instava seco che fi proponesse a Roma, e a Venezia che si conducessero di nuovo quattromila Svizzeri, e duemila Tedeschi, scusan-

<sup>(</sup>a) Chi defidera fapere più partiinfinitamente di ardire, e di valcre colarmente chi fosse Giorgio, legga il lo chiama ubriaco, e Luterano.

do la contradizione fatta allora, perchè la flagione non = confentiva che si uscille alla campagna, e avere creduto che gl'inimici fi rifolveflero prima, ai quali con questo augumento prometteva di accostarti: configlio disprezzato da tutti, perchè ai pericoli presenti non soccorrevano rimedi tanto tardi, potendo anche egli effere certifismo che queste cofe per la difficultà dei danari, e volontà già difunite dei Collegati non si potevano mettere a esecuzione. (4) Nel Juno di Miqual tempo il Duca di Milano che fatti tremila fanti di- Moncia. fendeva Lodi, e Cremona, e tutto il di là dall' Adda, e scorreva nel Milanese, occupò con subito impeto la terra di Moncia, ma fu presto abbandonata dai suoi avuto avviso che Antonio da Leva che aveva accompagnato Borbone, ritornato a Milano, andava a quella volta, e si diceva avere seco duemila fanti Tedeschi dei vecchi, mille cinquecento dei nuovi, mille fanti Spagnuoli, e cinquemila quecento dei nuovi, muie santi Spagnuoli, e cinquennia fanti Italiani fotto più capi. Ma Borbone passata Secchia, alla volta de presa la mano finistra si conduste ai cinque di Marzo a Roma. Buonporto, dove lasciato le genti andò al (6) Finale ad abboccarli col Duca di Ferrara, che lo confortò affai a indrizzarfi, lasciati da parte tutti gli altri pensieri, alla volta di Firenze, o di Roma, anzi si crede che lo configliasse à indirizzarli lasciata ogni altra impresa verso Roma. Nella quale deliberazione cruciavano l'animo del Duca di Borbone molte difficultà, e specialmente il timore che l'esercito condotto in terra di Roma, o per necessità, o per desiderio di rinfrescarsi, o incontrando in qualche difficultà, come senza dubbio sarebbe incontrato, se il Pontefice non si fosse disarmato non pigliasse per alloggiamento il Regno di Napoli: (e) nel qual giorno le genti dei Veneziani passarono il Po senza la persona del Duca di Urbino, il quale benche

guarito era ancora a Gazzuolo, ma con intenzione di camminare presto. Alloggiò il settimo giorno Borbone a San

1527-

(a) Il Bugatto nel 6., e il Bellai

Tom. IV.

dicono, che il Duca di Milano occupò Moncia, mentre l'esercito Imperiale (b) Dice il Giovio nella vita di Al-

camminava alla volta di Rome. fonfo, che Borbone passò alla volta di

Roma, e si abboccò col Duca di Ferrara at Finale .

(e) Il Giuffiniano dice, che l'efercito Veneto feguitò sempre con molto ardire il Duca di Borbone.

1527.

logna, dove si erano ritirate le genti Ecclesiastiche a dimandare vettovaglie, dicendo volere andare al foccorfo del Reame, e il giorno medefimo fi unirono feco gli Spagnuoli Carpi viene in che erano in (a) Carpi, consegnata quella terra al Duca di mano del Du- Ferrara, e le genti dei Veneziani erano in fu la Secchia rica di Ferrara. folute a non passare più innanzi, se prima non intendevano la partita di Borbone da San Giovanni, al quale veniva vertovaglia di quello di Ferrara, ma avendola a pagare, e non avendo quali danari alloggiavano per mangiare il paese molto larghi, e correvano per tutto predando nomini, e bestie, donde traevano il modo di pagare le vettovaglie, in modo che si conosceva certissimo che se avessero avuto riscontro potente, o se l'esercito Ecclesiastico, il quale era in Bologna, e all'intorno aveffe potuto mettersi in uno alloggiamento vicino a loro fi farebbero gl'Imperiali ridotti presto in molte angustie, perchè continuando ad alloggiare così larghi sarebbero flati con molto pericolo, e restriguendosi non avrebbero avuto il modo a provvedere le vettovaglie. Ma nelle genti che erano a Bologna erano molti disordini,

Marchese di si per la condizione del Marchese atto più a rompere una Saluzzo de lancia, che a fare uffizio di Capitano, si ancora perchè gli valoreso Capi- Veneziani, per le quali cagioni persero una preclara occafione. Borbone in questo mezzo per poter camminare più innanzi attendeva a provvederii da Ferrara vettovaglie per più giorni di munizioni, e di guaftatori, e di buoi, avendo feco infino allora quattro cannoni, e ancorchè facesse varie dimoftrazioni di quello che avesse in animo, nondimeno si ritraeva per cosa più certa avere in animo di passare in Girolamo Mo- Toscana per la via del Sasso, e il medesimo confermava Girose tione pra- rolamo Morone, il quale già molti giorni teneva segreta chese di Sa pratica col Marchese di Saluzzo, benchè a giudizio di molti simulatamente e con fraude. Ma già avendo statuito

luzzo.

dover partire ai quattordici di di Marzo, esperciò riman-(a) Dice il Giovio, che il Duca di Ferrara, avendo gran defiderio di Cas-pi, configliò Borbone alla impresa di Roma, e gli diede danari, perchè le-vaffe di quivi quei pochi Spagauoli, che vi erano .

dato al Bondino i quattro cannoni, il giorno precedente i fanti Tedeschi delusi da varie promesse dei pagamenti, e seguitati poi dai fanti Spagnuoli, gridando danari si ammutinarono con grandissimo tumulto, e con pericolo non Tedeschi sam. mediocre della vita di Borbone, se non fosse stato sollecito mutinano cona fuggirsi occultamente del suo alloggiamento, dove con- tro Borbone. corii lo svaligiarono, ammazzatovi un suo gentiluomo. Per il che il Marchese del Guasto andò subito a Ferrara, donde Guasto a Pertornò con qualche fomma benchè piccola di danari. E fo-rara per dapravvenne ai diciassette giorni neve, e acqua smisurata, in "ari. modo ch' era impossibile che per la grotlezza dei fiumi, e per le male itrade l'esercito per qualche giorno cammi-

nasse: e uno accidente di apoplessia sopravvenuto al Capi-Giorgio Tedetano Giorgio lo conduste quali alla morte con maggiore se amuelate speranza che non fu poi il successo, che avendo almeno a di apoplessa. restare inutile a seguitare il campo, i fanti Tedeschi per

la partita fua non avessero a sopportare più le incomodità, e il mancamento dei danari. Erano in questo tempo le genti dei Veneziani a San Faustino presso a Rubiera, alle quali arrivò il decimo ottavo giorno di Marzo il Duca di Urbino promettendo, fecondo l'uso suo al Senato Veneziano, \* quando era lontano dal pericolo \* la vittoria quali certa, non perciò per virtù delle armi dei Confederati, ma per le disficultà degl'inimici. In questo stato essendo da ogni banda ridotte le cose del (a) Pontesice invilito per le tepide

per non avere danari, \* alla quale difficultà non voleva provifioni del

porre rimedio col creare nuovi Cardinali, \* invilito per non succedere, secondo i primi disegni, la impresa del Regno, ellendoli già le genti sue per mancamento di vettovaglia ritirate a Piperno, invilito perchè le provvitioni dei Franzesi ampliffime di parole riufcivano ogni giorno più fcarfe di effetti, come continuamente avevano fatto dal primo giorno infino all'ultimo di tutta la guerra, perchè oltre alla tardità usata per il Re in mandare il primo mese della guerra i quarantamila ducati, in espedire le cinquecento lance, e

(a) Il Papa, invilito per le tepi-de provvisioni del Re, tratta di far il Bellai dice , ch' ei la fece con fuo danno notabile, e di tutta la lega. pace con i Capitani Imperiali, benche

1527.

Parmata marittima, oltre al non avere voluto rompere, com' era obbligato, la guerra di là dai monti, disegnato per uno dei fondamenti principali di ottenere la vittoria, mancò eziandio nelle promelle fatte quotidianamente. Aveva promesso di pagare al (\*) Pontesice oltre altra contribuzione ordinaria ventimila ducati ciascun mese, perchè rompeste la

guerra al Reame di Napoli, ed essendo poi succeduta la tregua fatta per l'infulto di Don Ugo, e dei Colonnesi, confortandolo a non offervare la tregua gli aveva riconfermato la medelima promessa per servirsene, o per la guerra di Napoli, o per la difesa propria, e mandargli Renzo da in credito del Ceri venuto appresso a lui per la difesa di Marsilia in gran-Re di Francia de stimazione: le quali cose benché promelle infino di Otdi Marfilia. tobre, si differirono tanto per la tardità loro per i pericoli terrestri, e per gl'impedimenti del mare, che Renzo (4) non prima che il quarto giorno di Gennaio arrivò a Roma fenza danari, e dieci giorni poi arrivarono ventinila ducati, dei quali avendone ritenuti Renzo quattromila per le spele fatte da fe, e fua pensione, diecimila per la impresa dello Abruzzi, foli scimila ne pervennero nel Pontefice, il quale forto queste promesse aveva quasi tre mesi innanzi rotto la tregua. Promesse il Re di pagargli per la concessione della decima fra otto giorni fcudi venticinquemila, e trentacinquemila fra due mesi, ma di questi non ricevè mai il Pontefice, se non novemila portati da Robadanges. Parti dal Redi Francia il duodecimo giorno di Febbrajo Paolo di Arezzo, al quale per dare maggiore animo alla guerra promeffe oltre a tutti i predetti ducati ventimila, i quali mandati dietro a Langes non passarono mai Savona. Era obbligato il Re per i Capitoli della confederazione a mandare dodici galee fottili, diceva averne mandate fedici, ma il più del tempo tanto male provvedute, e fenza uomini da porre in terra, che non partivano da Savona, le quali se nel principio che fi roppe la guerra contro al Reame di Napoli il fossero congiun-

> (a) Il Re di Francia fu fempre, ( dice il Bugatto, e il Surio ) larghifsimo alle promeste, ma implicato in nuovi piaceri, e non ostante i tanti travagli, che lo circonvenivano, non effertuawamai cola che voleffe, o che prometteffe.

(b) Di queste condizioni il Taresgnetta e il Bell i non ne dicono pur parola, e pure è da credere, che le fossero state parruite, e che l'Antore le sapesse molto bene, essendo Luogotenente in campo per il Pontefice.

giunte subito con le galee del Pontesice, e dei Veneziani avrebbero secondo il giudizio comune fatto grandifimi progreffi. L'armata dei groffi navilj certamente molto potente'. benchè molte volte promettefle mandarla verso il Regno, per qual cagione si fosse non si discostò mai dalla Provenza, o da Savona, e dopo avere concorfo a dare due paghe ai (a) fanti del Marchele di Saluzzo concordò con i Veneziani, quali tenevano minore numero di gente che quelle, alle quali erano obbligati, che il pagamento loro si traesse della contribuzione dei quarantamila ducari. I conforti, e gli aiuti del Re d' Inghilterra erano troppo lontani, e troppo incerti. Vedeva i Veneziani tardi nei pagamenti delle genti, per colpa dei quali i fanti di Saluzzo, e gli Svizzeri che alloggiavano in Bologna erano quali inutifi. Spaventavanlo le variazioni, e il modo del procedere del Duca di Urbino, per le quali conofceva non li avere a fare offacolo alcuno che l'efercito Imperiale non pallasse in Toscana, donde per la mala disposizione del populo Fiorentino, per l'avere i Cefarei aderente la Città di Siena comprendeva cadere in gravissimo pericolo lo Stato di Firenze, ed eziandio quello della Chiefa. Queste ragioni lo commostero, benchè dopo molte clemente, difpratiche e fittuazioni di animo, perchè conosceva ancora sidandosi dei quanto fosse pernicioso, e pericoloso (6) if separarsi dai Col- leva con i Go legati, e rimettersi alla discrezione degl' inimici, nondimeno sarai. non effendo aiurato abbaftanza da altri, nè volendo aiurarfi quanto avrebbe potuto da fe medefimo, e prevalendo in lui il timore più presente, (e) nè sapendo sare con l'animo refistenza alle disficultà, e ai pericoli, si risolvè ad accordare col Fieramofea, e con Serenon ch'erano in Roma per quelto effetto in nome del Vicere di fospendere le armi per ottometi, pagando all'efercito Imperiale fessantamila ducari? Refituissero le cose tolte della Chiefa, e del Regno di Nipoli, tra Clemente,

\$527.

e dei Colonness, e a Pompeo Colonna si rendesse la dignità e l'Impirato-

<sup>(</sup>a) Dice il Ginff niano, che i Veneziani avevano fempre il numero delle genti affegnato alla loro porzione, che tante ne pigavano.

(6) Tutti gli Scritt ri concerrono

opinione risoluta, che il l'ontefice.

per propria colpa difordinaffe queffa imp ela Ge Dice il Bell.ri , che il Papa con-

fuso si accordasse con al Imperiali pri-ma che Borbone passatte di Biacenza in Romagna.

del Cardinalato con l'affoluzione dalle censure, delle quali condizioni niuna fu più grave al Pontefice, e alla quale con-1527. descendesse con maggiore difficultà: avessero facultà il Re di Francia, e i Veneziani a entrare fra certo tempo nell'accordo, nel quale entrandovi uscillero i fanti Tedeschi d'Italia, non vi entrando uscissero dello Stato della Chicsa, ed eziandio di quello di Firenze: (e) pagasse quarantamila ducati ai ventidue del presente, il resto per tutto il mese, e che il Vicere venisse a Roma, il che al Papa pareva quasi uno afficurarfi della offervanza di Borbone, avendogli anche dato speranza l'avere il Luogotenente intercetta una lettera di Borbone al Vicere, per la quale fattogli intendere le difficultà in che si trovava lo confortava ad accordare col Pontefice se si poteva fate con onore di Cesare. Fatto l'accordo si richiamatono subito da ciascuna delle parti tutte le genti, e l'armata del mare, e si restituirono le terre occupate, procedendo il Pontefice con buona fede alla offervanza, le condizioni del quale erano in questo tempo molto fuperiori nel Regno di Napoli: e all' Aquila i figliuoli del Conte di Montorio diffidando potervi stare sicuri altrimenti liberarono il padre, il quale subito col favore della fa-

genti .

zione Imperiale ne scacciò i figliuoli, e la fazione avversa. Vicere aRoma. Arrivò poi il Vicere a Roma, per la venuta del quale il Errore del Pa- Pontefice giudicando effere afficurato del tutto della offerga in licen- vanza della concordia, licenziò con pessimo consiglio tutte ziare le sue le genti che nelle parti di Roma erano agli stipendi suoi, rifervandoli folamente cento cavalli leggieri, e duemila fanti delle bande nere, dandogli a questo maggiore animo il persuadersi che il Duca di Borbone fosse inclinato alla concordia per le difficultà che aveva a procedere nella guer-Cefere Fiere ra, perche sempre aveva mostrato a lui desiderarla, \* e per ta

mofee a Bor- una fua lettera al Vicere intercetta dal Luogotenente, per bone . la quale lo confortava a concordare col Pontefice, quando si potesse fare con onore di Cesare, al quale ritornò pochi giorni doppo la giunta del Vicere a fignificare le cole fat-

> che il Papa si accordò col Vicere per (a) Il Tarcagnotta, il Cellai, e la negligenza dei Confederati. Giustiniano non diceno parola della prefente lettera intercetta, ma folamente

ta te , e a trattare la pace \* . Ma molto diversamente procedevano le cofe intorno a Bologna, perchè avendo il Pontefice fubito dopo la ftipulazione della tregua spedito Cesare Fieramosca a Borbone, perche approvasse la concordia, e ricevato che avesse i danari levasse l'esercito del territorio della Chiefa, (a) fi scopersero in Borbone, e molto più nei foldati infinite difficultà, dimostrandosi ostinati a volce seguitare la guerra, o perchè si avessero proposto speranza di grandissimo guadagno, o perchè i danari promessi al Pontefice non bastassero a satisfargli di due paghe, e però molti credettero che se sossero stati centomila ducati avrebbero facilmente accettata la tregua. Quel che ne foffe la cagione certo è che dopo la venuta del Fieramofca non cessavano di predare il Bolognese come prima, e fare tutte le dimostrazioni d'inimici, e nondimeno Borbone, il quale faceva fare le spianate verso Bologna, c Fieramosca davano foeranza al Luogotenente, che nonostante tutte le difficultà l'esercito accetterebbe la tregua, assermando Borbone esfere necessitato a fare le spianate per intrattenere l'esercito con la speranza del procedere innanzi insino a tanto che l'avesse ridotto al desiderio suo, il quale era di conservarsi amico del Pontesice: e nondimeno (6) nel tempo medefimo venivano per ordine del Duca di Ferrara all' esercito provvisione di farine, gualtatori, carri, polvere, e instrumenti fimili, il qole si gloriò poi, nè i danari dati loro, nè tutti questi aiuti passare il valore di sessantamila ducati, e da altra parte il Duca di Urbino simu- Duca di Urbino lando di temere che quell' efercito accettata la tregua, genti a Cafat-

neziane di là dal Pò a Cafalniaggiore. Stettero così fospese le cose otto giorni. Finalmente Borbone, o perchè questa 1527.

non si volgesse al Polesine di Rovigo, ritirò le genti Ve- maggiore.

fosse stata sempre la intenzione sua, o perche non fosse in potestà sua comandare all'esercito serisse al Luogotenente

che

(a) Dice il Bellai, che al difegno del Duca di Borbone fi aggiunfere an-che i conforti del Lancia, e di Don Ugo, disposti che Roma fosse preda del foldati Imperiali, non avendo altro mezzo per soddisfargli. (b) Il Tarengmeten dice che non o-fiante gli accordi fatri col Vicere, gli Spagnuoli amii della preda ufavano maggior erudeltà di prima verfo i foldati di Santa Chiefa .

feguire La guer.

che la necoffità lo costrigueva, poichè non potev a ridurre alla volontà fua i foldati, (a) di camminare innanzi, e così Offinations metrendo a efecuzione, andò il giorno (eguente che fu l' Birbone a pro. tanto ardore della fanteria, che venendo nel campo un pomo mandato dal Vicere per follecitare Borbone che accettaffe la tregua, farebbe fe non si fosse fuggito stato am-

mazzaro dagli Spagnuoli, ma maggiore fu la dimostrazio-Marchele del ne contro al Marchele del Gualto, il quale ellendofi parti-Guaffe, baudi-to dall'efercito per andare nel Reame di Napoli, mosso, o 10 Cefarco per da indisposizione della persona, o per non contravvenire, secondo che scrisse al Luogorenente, alla volontà di Cesare come gli altri, o da altra cagione fu bandito dall'efercito per ribelle. Per la venuta del Duca di Borbone al Ponte a Reno il Marchefe di Saluzzo, e il Luogotenente, effendo già certi che gl' inimici andavano verso la Romagna lasciata una parte dei fanti Italiani alla guardia di Bologna non senza disficultà di condurre gli Svizzeri, per il paga-Gieranni Vit. mento dei quali fu necessitato il Luogotenente a prestare a torio Vicere. Giovanni Vittorio diecimila ducati, 6º indrizzarono la notte medefima col resto dell'esercito a Forli, dove entrarono il terzo giorno di Marzo lasciato in Imola presidio sufficiente a difenderla, sotto la quale Città passò il quinto giorno il Duca di Borbone per alloggiare più ballo forto la firada macfira. Ma come a coma pervenne la certezza, che Borbone non aveva accertata la tregua, il Vicere

Vi cere parte di Roma per ab-Burbone .

folle necessaria maggiore somma di danari, mandò un suo uomo a offerire di più ventinila ducati, i quali pagava dell' entrate di Napoli, ma inteso poi essere stato in pericoheccarfi con lo (4) parti il terzo giorno di Aprile da Roma per abboccarfi con Borbone, avendo promeflo al Pontefice che lo coffri-

dimostrandone grandissima molestia, e persuadendos che secondo aveva ricevuto gli avviti primi procedefle perchè

(s) L' offinazione dell' efercito di Borbone a profeguire la guerra, viene minutamente delcritta dal Giovio nella vita di Alfonso Duca di Ferrara, e di Pempeo Colonna Cardinale, e nell' E-Jogio di Borbone.

(b) Dice il Tartagnotta, che il Vicere fi parti di Roma per abboccarsi con Borbone, ma che però in fegreto per maggior grandezza di Cefare, aveva

1527.

costrignerebbe Borbone ad accettare la tregua, se non con altro modo col separare da lui le genti d'arme, e la maggiore parte dei fanti Spagnuoli. Ma arrivato a fei giorni in Firenge fi fermò quivi per trattare con uomini mandati da Borbone come in luogo più opportuno, essendo già certo non si potere fermare l'esercito, se non pagandogli molto mag. giore fomma di danari, e avendo questi a pagarti dai Fiorentini, fopra i quali il Pontefice aveva lasciato tutto il carico di provvedervi. (3) Augumentarono queste varietà sommamente le difficultà, e i pericoli del Poutefice, anzi già l'avevano augumentate molti giorni, perchè nella incertitudine delle deliberazioni del Duca di Borbone, e di quello che avelle a partorire la venuta del Vicere aveva necessità degli aiuti dei Collegati, i quali raffreddavano le azioni fue, follecitandogli in contrario la instanza, e gli stimoli del suo Luogotenente, perchè il Pontesice con tutte le parole, e dimostrazioni manifestava il desiderio sommo che aveva dell' accordo, e la speranza grande che aveva che per le opere del Vicere dovesse succedere: (b) e il Luogotenente da altro canto comprendendo per molti fegni, che la speranza del Pontefice era vana, e conoscendo che il raffreddarli le provvitioni dei Collegati metteva in manifestissimo pericolo le cose di Firenze, e di Roma faceva estrema instanza col Marchese di Saluzzo, e con i Veneziani per perfuadere loro, che l'accordo non avrebbe effetto, e confortargli che se non per rispetto di altri, almanco per interesse loro proprio non abbandonassero le cose del Pontefice, e di Toscana, nè dissimulando per avere maggior fede che il Papa ardentemente non conoscendo le fraudi aperte degl'Imperiali vi sperava, e che quando bene col dargli aiuto non ottenessero altro che facilitargli le condizioni dell' accordo effere questo a loro grandissimo benefizio, perchè il Papa aiutato da loro accorderebbe per se, e per i Fiorentini con condizioni che nocerebbero poco alla

(a) Cagioni importanti da fare rifolvere i Fiorentini a far peggio che non fecoro, poichè dovevano con le proprie facultà loro faziare la immoderata ambizione di chi gli premeya.

Tom. IV.

(b) Dice il Bellai nel 3, che il Pontefice confidava più nella tregua fermata col Vicere, che mon faceva nella certezza del fatto, in tutto contuario alle promelle.

lega, abbandonato farebbe costretto per necessità obbligaria a dare agl'Imperiali fomma grandiffima di danari, e qualche contribuzione groffa menfuale, che farebbero quelle armi, con le quali in futuro si farebbe la guerra contro a loro: e però dovere se non volevano (\*) nuocere a se stessi qualunque volta Borbone si movesse per offendere la Toscana muoversi anch'essi con tutte le forze loro per difenderla, Stava molto perplesso il Marchele di Saluzzo in questa de-Collegati du liberazione, ma molto più vi stavano perplessi i Veneziani,

timidità Clemente .

della perchè scoperta a tutti la pufillanimità del Pontefice tenevano per certo, ch'eziandio dopo gli aiuti avuti di nuovo da loro qualunque volta potesse conseguire l'accordo l' abbraccerebbe senza rispetto dei Confederati, e che però fossero astretti a cosa molto nuova, aiutarlo per fargli facile il convenire con gl' inimici comuni. Confideravano che l'abbandonarlo causerebbe maggiore pregiudizio alle cofe comuni, ma giudicavano metterii in manifesto pericolo le genti loro tra l'Appennino, e gi'inimici, e nel paese già diventato avverso, se mentre ch'erano in Toscana il Pontefice stabiliste, o di nuovo facesse l'accordo: e poteva anche nel Senato quella dubitazione che il Pontefice non facelle instanza che le genti loro passassero in Toscana, per costrignergli ad accettare per pericolo di non le perdere la sospentione. Le quali perplessità aveva con minore difficultà rimosse il Luogotenente dall'animo del Marchefe, ancorche molti del fuo configlio per timore di non mettere le genti in pericolo lo confortallero al contrario, però come prima era stato pronto a venire a Forlì, così non ricufava, se il bisogno lo ricercasse di passare in Toscana: Stavano molto più fospesi i Veneziani, i quali per tenere il Papa, e i Fiorentini in qualche speranza, e da altro canto esfere pronti a pigliare i partiti di giorno in giorno ordinarono, che il Duca di Urbino partifle il quarto giorno di Aprile da Cafalmaggiore, mandando la cavalleria per la via di Pò dalla parte di là, e la fanteria per il fiume, il qua-

(a) Le molte difficultà, ch' erano nei Collegati, dopo la tregua stabiata col Vicere, fecero che i nemici, vedendo i loro contrar irrefeluti, pigliano più ardire di prima.

il quale dimostrando qualche timore per l'andata degl'Imperiali in Romagna, mandò duemila fanti dei Veneziani a guardia del suo Stato, benchè per molti si dubitasse, e per Papa diffito il Pontefice particolarmente, che segretamente non avesse Urbine. promesso a Borbone di non gli dare impedimento al pasfare in Tolcana. Il Duca di Borbone in questo mezzo cer-Borbone con P cando da ogni parte vettovaglie, delle quali era in fomma forcito w.rfo necessità mandò una parte dell' esercito a Corignuola, la qual terra, benchè forte di muraglia battuta che l'ebbe con pochi colpi la ottenne per accordo, perchè gli uomini della terra, come molti altri luoghi di Romagna, temendo delle rapine dei foldati amici, gli avevano riculati. Presa Cotignuola mandò a Lugo i quattro cannoni, e per provvederli di vettovaglie, e per impedimento delle acque foprastette tre, o quattro giorni in sul fiume di Lamone, dipoi il terzo decimo giorno di Aprile, passato il Montene alloggiò a Villafrança tontana cinque miglia da Forlì, nel qual giorno il Marchefe di Saluzzo fvaligiò cinquecento fanti quali tutti Spagnuoli che andavano sbandati cercando da vivere verso Monte Poggiuoli, come andava per la necessirà quati tutto il resto dell'esercito. Alloggiò Borbone il quartodecimo giorno fopra firada alla volta di Meldola, cammino Mellola da passare in Toscana per la via di Galcarca, e di Vardiba- sollati di Bor-

gno, follecitandolo a questo molto i Sencsi che gli offerivano bone.

fu abbruciata, il qual giorno ebbe la nuova che il Vicere con consentimento della Motta, mandato a questo effetto da lui aveva il giorno dinanzi capitolato in Firenze, che non si partendo nelle altre cose, anzi riconfermando la capitolazione fatta in Roma, (4) dovelle il Duca di Borbone

copia di vettovaglie, e di gualtatori, e camminando con l'abbruciare i Tedefchi tutti i pacfi, donde passavarono, asfaltarono la terra di Meldola che si arrende, e nondimeno

cominciare infra cinque giorni proffimi a ritirarli con l'efercito, e che fubito ti folle ritirato al primo alloggiamento gli fosfero pagati ducati feslantamila, ai quali il Vice-

( Di quella nuova capitolazione fatta dal Vicere con i Fromatini, non è alcuno, che ne faccia menzione, le

non l'Autore, e il Giovier nella vita di Pompeo Colonna Cardinale.

1617

re ne aggiugneva ventimila: pagassingti altri sessantia per rutto Maggio prossimo, dei quali il Vicere per cedola di mano propria obbligò Cesare a restituirne cinquantamila, ma questi ultimi non si pagassero se prima non folle liberato Filippo Strozzi, e affoluto Iacopo Salviati dalla pena dei trentamila ducati, come il Vicere aveva promello al Pontefice, non nei Capitoli della tregua, ma fotto semplici parole. (a) Non ritardo questa notizia il Duca di Borbone dall'andare innanzi, nè la notizia ancorchè il Vicere fi era partito di Firenze per condursi a lui, e per stabilire tutte le cose che sostero necessarie, perchè il Vicere, e per molte altre cagioni desiderava la concordia, e perchè, per quello che io ho udito da nomini degni di fede trattava che l' efercito ti voltaffe fubito contro ai Veneziani, \* non per occupare le Città del loro-Impero, ma per occupare la Città medelima di Venezia, fperando con le barche, e con gli nomini periti di quella navigazione che avrebbe del Duca di Ferrara, e con le zatte, ch' effi fabbricherebbero poteva opprimere: \* e ben- & chè il Vicere avefle promeffo al Pontefice di riniuovere da Borbone la cavalleria, e la maggior parte dei fanti Spagnuoli, nondimeno mentre che si trattava in Firenze ricusava di farlo, dicendo non voler effere caufa della rovina dell' efercito di Cefare. Andò Borbone ad alloggiare il festodecimo giorno a Santa Sofia terra della Valle di Galeata fuddita ai Fiorentini, e sforzandosi con la celerità, e con la fraude di prevenire che nel patfare delle Alpi non gli fosse fatto ostacolo alcuno, nelle quali per il mancamento delle vettovaglie qualunque finistro avesse avuto era bastante a disordinarlo, avendo ricevuto il decimosettimo giorno a San Pietro in Bagno lettere dal Vicere, e dal Luogotenente della venuta fua, rifpose all'uno, e all'altro di loro averlo quello avviso trovato in alloggiamento tanto difagiato, ch' era impossibile aspettarlo quivi, ma che il giorno seguente l'aspetterchbe a Santa Maria in Bagno sotto le Alpi mostrandosi massimamente nelle let-

(a) Dice il Gisvio, che nessuna cosa su mai bastante a rimuovere il Duca di Borbone della scellecata imprefa, temendo particolarmente, che à fuoi foldati non l'uccideffero. tere al Luogotenente desiderosissimo dell'accordo, e di fare conoscere al Pontesice il suo buon animo, e la sua divozione, benchè altrimenti avesse nella mente. Andò il Vicere il giorno destinato, e il medesimo giorno il Luogotenente infospettito del camminare di Borbone, acciocchè non prima entraffero gl'inimici in Tofcana che il foccorfo, perfuafo al Marchefe di Saluzzo con molte ragioni l'andare innanzi, e confutati efficacemente Giovanni Vittorio Provveditore Veneziano appresso al Marchese, e gli altri, è quali per timore che le genti non li mettellero in pericolo, dimandavano che innanzi che ti patlatle in Tofcana fi delle ficurtà per dugentomila ducati, o pegni di Fortezze. lo conduste con tutte le genti a Berzighella, donde serisse al Pontefice avere tanto pronta la disposizione del Marchese che non dubitava più di farlo passare con le sue genti in Tofcana, e che teneva per certo che quelle dei Veneziani farebbero il medetimo: ma che quanto per la pallata loro fi afficuravano le cofe di Firenze tanto fi mettevano in pericolo quelle di Roma, perchè Borbone non gli restando altra speranza sarebbe necessitato voltarsi a quella impresa, e trovandosi più propinguo a Roma sarebbe difficile che il foccorfo che si mandasse pareggiasse la sua preflezza, per paffare egli in due alloggiamenti l' Appennino, al quale cafo effendosi anche printa preparati con i Veneziani, e col Duca di Urbino, i Fiorentini avevano offere futte prima dato speranza, e poi promesso che in caso che le gen- di Fistinio ti loro passassero in Toscana, entrare nella lega, obbligarsi e Duce di Ur. a pagare certo numero di fanti, e non accordare con Cefare; bino. eziandio quando volesse il Pontesice, e al Duca di Urbino che paffato il Pò a Ficheruolo, fi era condotto ai tredici

giorni al Finale, e poi a Corticella, avevano per Palla la va al Da-Rucellai mandato a trattare queste cose, offerto di reiti- ca di Urbino tuirgli le Fortezze di Santo Leo, e di Maiuolo, però fu "nome dei bian

manco difficile aver gli aiuti pronti, come venne l'avviso che il Vicere non solo non aveva trovato nel luogo destinato il Duca di Borbone, il quale facendoii beste Borbone in pedi lui aveva il giorno medelimo atteso a passare le Alpi, ricolo di esfine ma ancora era flaro in grave pericolo di non ellere morto lasi. dai Contadini del paese sollevati e tumultuosi per i danni,

e per

e per le ingigrie risevute dall'esercito, per il che il Marche-1527. se, ancorche il Duca di Urbino tiratolo a parlamento a Castel San Piero, cercasse d'interporre, o difficultà, o dilazione, fu pronto a passare le Alpi, in modo che si ventidue giorni di Aprile alloggio al Bergo a San Lorenzo in Mugello, e il Duca di Urbino non potendo onestamente discostarsene, nè volendo tirare a se tutto il carico. veduta la prontezza dei Franzeli, e sapendoli i Veneziani esfersi rimeffi inlui, con commissione però che se subito che arrivalle in Toscana i Fiorentini non facellero la confederazione, di ripassare subito l'esercito, passò ancora egli, e alloggiò il vigesimo quinto giorno del mese a Barberino. Borbone in tanto paffate il medesimo giorno le alpi alloggiò alla Pieve a Santo Stefano, la quale terra dall'affalto dei fuoi fi Borbone man difese francamente, e al Pontefice (4) per intrattenerlo con

proppifo.

da un uomo le medefime arti, e aver maggiore occasione di offenderlo, coglierlo me mando un uomo luo a confermare il deliderio che aveva glio all' im-di accordare feco, ma che veduta la pertinacia delle sue genti l'accompagnava per minore male, ma che lo confortava a non rompere le pratiche dell'accordo, nè guardare in qualche somma più di danari. Ma era superfluo l'usare col Pontofice queste diligenze, il quale credendo troppo a quello deliderava, e troppo desiderando di alleggerichi della spesa, France del Pa fubito ch'ebbe avviso della conclusione fatta in Firenze (6) pa in licenzia- con la prefenza, e confentimento del mandatario di Borbande nert. bone avera imprudentissimamente licenziati quali tutti i fanti delle hande nere, e. Valdemonte come in ficurissima

pace, fe n'era andato per mare alla volta di Marfilia. Trovandosi adunque tutti gli eserciti in Toscana, e intendendoli, dai Collegati, che Borbone era andato in un giorno dalla Pieve a Santo Stefano ad alloggiare alla Chiaffa presso ad Arezzo che su il vigelimoterzo giorno, cam-

(a) Dice i) Bellai, che Borbone mando un nomo of Papa per coglierle meglio all' improvvio, dandogli con-ta, di volor pafare a Napeli, deve avribbe meglio pernus fvernare; o pa-

. . gara i foldati de Colare . The partition of the

٩.

(b) Di questo errore del Papa in Reneigre : fanti delle bande nere, non fole viene imputato da l'Autore, ma del Torengaerte al 2 del vol. 4. dal Bellei, dal Bugatto, e dal Giuftiniche.

mino di diciotto miglia, (a) si consulto tra i Capitani = che convennero a Barberino quello che fosse da fare, e facendo instanza molti di loro, e gli agenti del Pontesice, e dei Fiorentini che gli eserciti uniti ii trasserisseto in qual- Copitani dii che alloggiamento di là da Firenze per torre a Borbone la Collegati, a facultà di accostarsi a quella Cirtà, su risoluto che il giorno Barberino. seguente, lasciate le genti per riposarle uei medetimi alloggiamenti, i Capitani andallero all' Ancila, lontana tredici miglia da Firenze, per trasferitvi dipoi le genti, se là trovasfero alloggiamento da fermarvisi sicuramente, come affer-

mava Federigo da Bozzole autore di quelto configlio. Ma Tumnito del eslendo l'altro giorno in cammino, e già propinqui a Fi-popoli in Firenrenze, un accidente improvviso, e da partorire se non si ".

folle provveduto, gravissimi effetti, dette impedimento grande a questa, e alle altre esecuzioni che si farebbero fatte. perchè essendo in Firenze grandissima sollevazione di animo. e quali in tutto il popolo maliffima contentezza del presente governo, è instando la gioventu che per difendetti. fecondo dicevano dai foldati, i Magistrati concedestero loro le armi, innanzi se ne facesse deliberazione, il giorno vigetimofesto nato nella piazza pubblica certo tumulto quati a caso, la maggior parte del popolo, e quali tutta la gioventù arniata cominciò a correre verso il palazzo pubblico i e dette fomento non piccolo a questo tumulto, o la imprut Silvia Cardidenza, o la timidità di Silvio Cardinale di Cortona, il quale nate di Cortoavendo ordinato di andare infino fuora della Città a incon-na efce in Fitrare il Duca di Urbino per onorarlo non mutò fentenza, ancorchè innanzi si movesse avesse inteso essere cominciato questo romore, donde spargendosi per la Città egli estere fug- spolito, e Agito, furono molto più pronti a correre al palazzo, il qua dellandro dei

le occupato dalla gioventu, e piena la piazza di moltitudi- di Clemente. ne armara coffrinsero il sommo Magistrato a dichiarare ri- delli dei Fiobelli con solenne decreto Ippolito, e (6) Alessandro nipoti rentini.

(a) Le consulte fra i Capitani dei Collegati a Barberino, dice il Tarcaguotta, erano di poco tilevamento al-le miferie, che fopraffavano, poiche fl andava agiatamente perdendo tempo in loccorrere il Pontefice .

(8) Dice il Giovio nel 25. che furono i Medici per un pubblico banditore banditi di Firenze , e i loro beni messi in chenne, raccontando il morto di Cosmo Saffetti, e che i Fiorentini imitarono la voce del banditore per ifcherno

1527

del Pontefice, con intenzione d'introdurre di nuovo il governo popolare, ma intrattanto entrati in Firenze il Duca e il Marchese con molti Capitani, e con loro il Cardinale di Cortona, e Ippolito dei Medici, e messi in arme mille cinquecento fanti, che per fospetto erano stati tenuti più giorni nella Città, fatta testa insieme s' indirizzarono verso la piazza, la quale abbandonata fubito dalla moltitudine. pervenne in potestà loro, benchè titandoti sassi, e archibusi da quegli ch'erano nel palazzo, nell'uno ardiva di fermar-Firenze in visi, ma tenevano occupato le strade circostanti. Ma pa-

rumulto di ar- rendo al Duca di Urbino le genti ch' erano in Firenze. esta del Du. dalla qual cosa, benchè parelle di niuno niomento ebbe ca di Uibiao origine principale il liberarli quel giorno la Città di Firenze da così evidente pericolo, non estere abbastanza a espugnare il palazzo, e giudicando effere pericolofo, fe non fi espugnasse innanzi alla notte, che il popolo ripreso animo poi ternaffe di nuovo in fu l'arnie, deliberò con confentimento di tre Cardinali, ch' erano presenti, Cibo, Cortona, c Ridolfi, e del Marchese di Saluzzo, (a) e dei Provveditori Veneziani congregati tutti nella strada del Garbo contigua alla Piazza chiamare una parte delle fanterie Veneziane, ch' erano alloggiate nel piano di Firenze vicine alla Città, donde preparandoli pericolofa contesa, perchè l'espuggare il palazzo non poteva succedere senza la morte di quali tutta la nobileà che vi era dentro, e anche era pericolo che cominciandoli a mettere mano alle armi, e alle uccilioni, i foldati vincitori non faccheggiaflero tutto il refto della Cirtà, si preparava di molto acerbo, e infelice per i Fiorentini, se il Luogorenente con presentissimo consiglio non avelle spedito quelto nodo molto difficile, perchè avendo veduto venire verso loro Federigo da Bozzole, immaginandosi quel ch' era, partendosi subito dagli altri se gli fece Lungatemente incontro per effere il primo a parlargli. Era Federigo nel forife il tumulto di Fiprincipio del tuniulto andato in palazzo, sperando di quietare con l'autorità, e con la grazia che aveva appresso a

renze .

molti

<sup>(</sup>a) Dice il Giuftiniano, che quedo di faccheggiarla, e il Giovio, con villane parole taffando i Fiorentini, difanterie entrarono nella Città col Duca, fenza effere chiamate, fperance infinite bugie .

1527.

molti della gioventù questo tumulto, ma non facendo frutto, anzi essendogli dette da alcuni parole inginriose, non aveva avuta piccola difficultà a ottenere dopo lo spazio di più ore. che lo lasciassero partire. Però uscito del palazzo pieno di sdegno, e sapendo quanto per le piccole forze, e piccolo ordine che vi era fosse sacile l'espugnario, veniva per incitare gli altri a combatterlo subitamente: (a) ma il Luogotenente dimostrandogli con brevissime parole quanto sarebbero molesti al Pontefice tutti i disordini che succedesfero, e di quanto detrimento alle cole comuni dei Confederati, e quanto fosse meglio l'attendere piuttosto a quietare che ad accendere gli animi, e perciò effere perniciofo il dimostrare al Duca di Urbino, e agli altri tanta facilità di espugnare il palazzo, lo tirò senza difficultà talmento nella sentenza sua, che Federigo parlando agli altri come precifamente volle il Luogotenente, propose la cosa in modo, e dette tale speranza di posare le cose senz'arme, ch'eletta questa per migliore via pregarono l'uno e l'altro di loro che andando insieme in palazzo attendestero a quietare il tumulto, afficurando ciafcuno da quello che potessero effere imputati di avere macchinato il giorno contro allo Stato: dove andati col falvocondotto di quegli ch' erano dentro non senza molta difficultà gl' indussero ad abbandonare il palazzo, il quale erano inabili a difendere . (6) Così posato il tumulto tornarono le cose all'essere di prima, e nondimeno come è più presente la ingratitudine, e la calunnia, che la rimunerazione, e la laude alle buone opere, se bene allora ne sosse il Luogotenente celebrato con columniato in fomme laudi da tutti, nondimeno e il Cardinale di Cor- Cardinale di tona si lamento poco e poi ch'egli amando più la salu-la mottitudine te dei Cittadini, 'che la grandezza dei Medici, proceden- di aver quedo artifiziofamente fosse stato eagione, che in quel gior- paro il tumul. Tom. 1V. no

e particolarmente di Luigi suo fratello, che în quel tempo era Gonfuloniere di Giustizia,

(a) Il Giovio non fa menzione alenna del Guicciardino, ma folamente dice, che ansio della falute del fratello, fermò i Capitoli della pace.

(b) Dice it Giovie, che sedato it tumulto di Firenze, i Fiorentini fecero come i Commedianti, mutandofi da veste, e di volto.

no non fi fosse stabilito in perpetuo con le armi, e col fangue dei Citradini lo Stato alla famiglia dei Medici: e la moltigudine poi lo calunniò che dimostrando quando andò in palazzo i pericoli maggiori che (a) non erano gli avesse indotti per benefizio dei Medici a cedere senza nene di Fuence cessità. La tumultazione di Firenze benchè si quietasorigine di gra- fe il giorno medesimo, e senza uccisione su nondimeno origine di gravissimi disordini, e forse si può dire che se non fosse stato questo accidente non farebbe succeduta quella rovina che poi prestissimamente succedette, perchè il Duca di Urbino, e il Marchese di Saluzzo fermatisi in Firenze per la occasione di questo tumulto non andarono a vedere secondo la deliberazione ch' era stata fatta, l'alloggiamento dell' Ancifa, e il feguente giorno (4) Luigi Pifani, Luigi Pifano, e Marco Foscaro Oratore Veneto appresso e Marcs Fe; ai Fiorentini veduta la inflabilità della Città protestaro-feri Oratori, propositi della Città protestaro-venti in Fr- no non volete che l'esercito passasse Firenze, se prima non si conchiudeva la confederazione trattata, nella quale dimandavano contribuzione di diecimila fanti, parendo loro tempo da valersi delle necessità dei Fiorentini. Ma si conchiuse finalmente il vigelimo ottavo giorno rimettendosi a quella contribuzione che sarebbe dichiarata dal Pontefice, il quale fi credeva che già fi fosse ricongiunto con i

Collegati. Aggiunfesi ch' essendo venuto il tempo del pagamento degli Svizzeri, ne avendo Luigi Pilano fecondo le male provvisioni, che facevano i Veneziani, danari da

coi Re e i Ve-

neziali.

pagargli, paísò qualche giorno innanzi gli provvedelle in modo che si pretermesse il consiglio salutifero di andare nato, fa nuova con gli eserciti ad alloggiare all' Ancisa. Nel quale stato confederazione delle cose il Pontefice inteso l'inganno usato al Vicere da Borbone, e la passata sua in Toscana volto per necessità ai pensieri della guerra aveva conchiuso a venticinque di

> (a) La tumultuazione di Firenze fu origine di gravissimi disordini; con-ciofiache restando gli animi dei Cirradini divifi , andaffero penfando de far nuove dimoftrazioni di gran lunga peggiori delle prime.

(b) Dice il Giuftiniano, che gli Orateri Veneti in Firenze dimandarono la conclusione della confedera: one, il che ritardò la espugnazione contro Bor-bone, e accelerò la rovina di Roma. di nuovo (a) confederazione col Re di Francia, e con i Veneziani obbligandogli a sovvenirlo di grosse somme di danari, nè volendo obbligare i Fiorentini, o se ad altro, che a quello che comportaffero le loro facultà, allegando la stracchezza in che era l'uno, e l'altro di loro per avere speso eccessivamente, le quali condizioni, benchè gravi, approvate dagli Oratori dei Confederati per separare totalmente il Pontefice dagli accordi fatti col Vicere non erano approvate dai principali. I Veneziani incolpavano Domenico Veniero Oratore loro di avere conchiufo : Domenico Veniero Oratore fenza commissione del Senato una confederazione di gra- re Veneto. ve spesa, e di piccolo frutto per la vacillazione del Pontefice, il quale pensavano che a ogni occasione tornerebbe alla prima incostanza, e desiderio dell'accordo: e il Re di Francia esausto di danari, e intento più a straccare Cesare con la lunghezza della guerra, che alla vittoria, giudicava bastare ora che la guerra si nutrisse con piccola spesa, anzi se bene nel principio quando intele la tregua satta dal Pontefice gli fosse molestissima, nondimeno considerando poi meglio lo stato delle cose desiderava che il Pontesice disponesse i Veneziani, senza i quali egli non voleva fare convenzione alcuna, ad accettare la tregua fatta. Ma in questo tempo il Pontefice, al quale era molesto esfersi trasferita la guerra in Toscana, ma pure meno (b) molefto che se ella si fosse trasferita in terra di Roma, soldava fanti, e provvedeva ai danari, ma lentamente, difegnando di mandare Renzo da Ceri con gente contro ai Seneti, e anche affaltargli per mare, acciocchè Borbone implicato in Tescana soste impedito a pigliare il cammino

di Roma, benche di questo gli diminuisse ogni giorno il timore, sperando che per le difficultà, che aveva Borbone di condurre in verso Roma le genti senza vettovaglie, e fenza danari, e per la opportunità che aveva dello Stato

1527.

15.

Gg 2 (a) Dice il Bugatto, e il Giuflinia-

no, che il Papa ingannato fece nuova confederazione col Re, e i Veneziani, spetando di effere aiutato da loro, ce credendo con questo mezzo liberarii dal fe prastante pericolo.

(b) Dice il Tarcagnotta el e questi difegni del Pontefice crano el utto vani, etle do gl' inimici tre ppo innanzi.

di Siena, dove almanco si nutrirebbero i foldati, fosse per

fermarsi alla impresa contro ai Fiorentini. Ma, o fosse Borbone Per stato altro il primo configlio del Duca stabilito come molthe lifetande ti hanno detto fegretissimamente infino al Finale con P prefa contro autorità del Duca di Ferrara, e di Girolamo Morone, o dif-Firenze, delifidando, poiche alla difesa di Firenze erano condotte le forberò di affala tare Rama... ze di tutta la lega, di potere fare frutto in quella imprefa, nè potendo anche fostentare più l'efercito senza danari condotto infino a quel giorno per tante difficultà, e però neceffitato con vane promesse, e vane speranze, o a perire, o a tentare la fortuna, deliberò a di andare improvvisamente, e con fomma preflezza ad affaltare la Cirtà di Roma, dove e i premi della vittoria, e per Cefare, e per i foldati farebbero inestimabili, e la speranza del conseguirgli non era piccola, poichè il Pontefice con cartivo configlio aveva licenziato prima gli Svizzeri, e poi i fanti delle bande nere, e ricominciato tanto lentamente, disperato che fu l'accordo, a provvedersi che si giudicava non sarebbe a tempo a raccorre presidio sufficiente. Parti adunque il Duca di Borbone con l'esercito il giorno vigetimo quinto di Aprile del Contado di Arezzo, spedito senz' artiglierie, e senza carriaggi, e camminando con incredibile preflezza non lo ritardando nè le pioggie, le quali in quei giorni furono finifurate, nè il mancamento delle vettovaglie si appropinquò a Roma in tempo che appena il Pontefice avefle certa la fua venuta, non trovato offacolo alcuno nè in Viterbo, dove il Papa non era stato a tempo a mandare gente, ne in altro luogo. Però il Pontefice ricorrendo come prima gli era stato predetto avere a estere da uomini prudentissimi nelle ultime necessità, e quando non gli potevano più giovare a quei rimedi, i quali fatti in tempo opportuno farebbero flati alla falute fua di grandissimo momento creò per danari tre Cardinali, i quali per le angustie delle cose non gli potettero essere numerati, ne se gli fossero stati numerati potevano per la vicinità del pericolo partorire più

Porbone a Ro-

(a) Le cagioni perchè Borbone lasciando indietro la impresa contro Fisenze, deliberaffe di affaltare Roma dice il Bageste, che furono la fperanza

del maggior bottino, e la ferma credenza che il Cardinale Colonna, c a-derenti, non gli fossero per mancare della prometta.

frutto alcuno. Convocò anche i Romani ricercandogli che in = tanto pericolo della Patria pigliassero prontamente le armi per 1527. difenderla, e i più ricchi prestastero danari per soldare fanti; alla qual cosa non trovò corrispondenza alcuna: anzi è reflato alla memoria che Domenico di Mallimo ricchiilimo Mallimitani fopra tutti i Romani offerse di prestare cento ducati, della "o . morato di quale avarizia pati le pene, perchè le figliuole andarono in avarizia. preda dei foldati, ed egli con i figliuoli fatti prigioni ebbero a pagare grandissima taglia. Ma in Firenze avuta la nuova della partita di Borbone, la quale scritta da Vitello ch'era in Arezzo ritardò un giorno più che non era con- Confulte in Fiveniente a venire, si deliberò (1) dai Capitani che il Conte reuze di mon-Guido Rangone con i cavalli fuoi, e con quegli del Conte Roma, Gaiazzo, e con cinquemila fanti dei Fiorentini, e della Chiefa andasse subito spedito alla volta di Roma: seguitalle l'altro esercito apprello, sperando che se Borbone andava con artiglierie farebbe quello foccorfo a Roma innanzi a lui: se andava spedito, sarebbe si presto dopo lui che non avendo artiglierie ed essendo mediocre difesa in Roma, dove il Papa aveva scritto avere seimila fanti, sarebbe fopratenuto tanto, che arrivalle quello primo foccorfo, il quale arrivato non era pericolo alcuno che Roma si perdelle. Ma la celerità di Borbone, e le piccole provvifioni di Roma pervertirono tutti i difegni, perchè Renzo Renzo da Cert da Ceri, al quale il Pontefice aveva dato il carico principale fa difef. di della difesa di Roma avendo per la brevità del tempo con-Roma contro dotto pochi fanti utili, ma molta turba imbelle, e imperita Burbane. raccolta tumultariamente dalle stalle dei Cardinali, e dei Prelati, e dalle botteghe degli artefici, e delle offerie, e avendo fatti ripari al borgo debili a giudizio di tutti, ma a giudizio suo sufficienti considava tanto nella disesa che ne permettesse che si tagliassero i Ponti del Tevere per salvare Roma, se pure il Borgo, e Trastevere non si potestero

difendere, anzi giudicando effere superfluo il soccorso prefentita la venuta del Conte Guido gli fece il quarto gior-

(a) Le contulte in Firenze di mandare foccorso a Rema furono tarde, e di poco giovamento, essendo, dice il Giovio, penetrato il nemico nel cuore dello Stato di Roma .

no di Maggio scrivere dal Vescovo di Verona in nome del Pontefice che per estere Roma provvista, e fortificata abbastanza vi mandasse solamente scicento, o ottocento archibufieri, egli col resto delle genti andasse a unirsi con l'esercito della lega, col quale unito farebbe più fratto, che rinchiuso in Roma: la quale lettera se bene non fece nocumento, perchè il Conte non era tanto innanzi che po-

tesse estere a tempo certificò pure quanto male si calculas-Papa, che pri- fero da lui i pericoli presenti. Ma non su manco maravima difprizza gliofo, fe maraviglia è che gli uomini non fappiano, o non firmette nel- pollano relistere al fato, che il Pontefice che soleva disorezle sue braccia . zare Renzo da Ceri sopra tutti gli altri Capitani, si rimettesse ora totalmente nelle sue braccia, e nel suo giudizio, e molto più che folito a temere nei minori pericoli, era flato più volte inclinato ad abbandonare Ronia quando il Vicere andò col campo a Frusolone, ora in tanto pericolo spogliatosi nella natura sua si fermasse constantemente in Roma, e con tanta speranza di difendersi, che diventato quasi come procuratore degl'inimici, proibisse non solo agli nomini di partirfene, ma eziandio ordinasse non fossero lasciate uscirne le robe, delle quali molti mercatanti, e altri cercavano per la via del fiume di alleggerirsi. Alloggiò Borbone con l'esercito il quinto giorno di Maggio nei prati presso a Roma, e con insolenza militare mandò un Trombetto a dimandare il patfo al Pontefice, ma per la Città di Roma,

Borbone affalta Roma .

re, o di vincere, perchè certamente poc'altra speranza restava alle cose sue, accostatosi al Borgo dalla banda del monte, e di Santo Spirito cominciò un'aspra battaglia avendolo favorito la fortuna nel fargli appresentare l'esercito più ficuramente per benefizio di una folta nebbia, che levatali innanzi al giorno gli scoperse infino a tanto si accostarono al luogo, dove fu cominciata la battaglia, nel principio della quale Borbone spintosi innanzi a tutta la gente per ultima disperazione, non solo perchè non ot-Bosbone mor. tenendo la vittoria non gli restava più refugio alcuno, to nel princi- ma perchè gli pareva i fanti Tedeschi procedere con fredpio dell'affat- dezza a dare l'affalto, ferito nel principio dell'affalto di

per andare con l'esercito nel Reame di Napoli, e la mattina seguente in sul fare del giorno deliberato, o di mori-

un ar-

un archibulo cadde in terra morto: e nondimeno la morte fua non raffreddò, anzi accese l'ardore dei soldati, i quali combattendo con grandifimo vigore per spazio di due ore entrarono finalmente nel Borgo, giovando loro non folamente la debolezza grandissima dei ripari, ma eziandio la mala relistenza che fu farta dalla gente, per la quale come molte altre volte si dimostrò a quegli che per gli esempi antichi non hanno ancora imparato le cose presenti, quanto sia differente la virtù degli nomini esercitati alla guerra, agli eserciti nuovi congregati di turba collettizia, e alla moltirudine popolare, perchè era alla difefa una parte della gioventù Romana fotto i loro Caporioni, e bandiere del popolo, benchè molti (4) Ghibellini, e della fazione Colonnese desiderassero, o almaneo non temessero la vittoria degl' Imperiali, sperando per il rispetto della fazione di non avere a effere offesi da loro, cosa che anche fece procedere la difesa più freddamente, e nondimeno perchè è pare difficile espugnare le terre senz' artiglieria restarono morti circa mille fanti di quegli di fuora, i quali come si ebbero aperta la via di entrare dentro, mettendosi ciafcuno in manifestissima fuga, e molti concorrendo al Castello (6) restarono i borghi totalmente abbandonati in preda dei vincitori, e il Pontefice che aspettava il successo nel palazzo di Vaticano, inteso gl' inimici eslere dentro fuggì fubito con molti Cardinali nel Castello, dove consultando in Saffello. fe era da fermarsi quivi, o pure per la via di Roma accompagnati dai cavalli leggieri della sua guardia ridursi in luogo ficuro destinato a effere esempio delle calamità che possono sopravvenire ai Pontefici, e anche quanto sia difficile a estinguere l'autorità, e maestà loro, avuto nuove per Brando Pado Berardo da Padova che fuggi dell' esercito Imperiale della vano avvisa morte di Borbone, e che tutta la gente cofternata per la Clemente della morte di Bor-

1527.

morte del Capitano desiderava di fare accordo seco man- bone.

(a) Le speranze dei Ghibellini furono per giusto decreto di Dio tutre fallaci, perchè ne riportarono la medefima condizione dei Guelfi, e di tutni gli altri feudatari del Pontefice -(b) Dice il Giovio nell' Elogio di

Borbone, che il Papa si fuggi povero di consiglio, e di favori in Castello, effendo feguitato da molti Cardinali, e tra gli altri dal Giovio fuo feudata-

dato

dato suora a parlare con i Capi loro, lasciò indietro infelicemente il configlio di partirfi, non stando egli, e i suoi Capitani manco irrefoluti nelle provvitioni del difendersi, che fossero nelle spedizioni. Però il giorno medesimo gli Spagnuoli non avendo trovato nè ordine, nè configlio di difendere il Trastevere non avuta relistenza alcuna vi entrarono dentro, donde non trovando più difficultà la fera medelima a ore ventitre entrarono per il Ponte Sifto nella Città di Roma, dove da quegli in fuora che si confidavano nel nome della fazione, e da alcuni Cardinali, che per avere nome di avere feguitato le parti di Cefare, credevano esfere più sicuri che gli altri, tutto il resto della Corte e della Città, come si fa nei casi tanto spaventosi, era

ma.

in fuga, e in confutione. Entrati dentro cominciò ciascuno a discorrere tumultuosamente alla preda non avendo tispetto non solo al nome degli amici, e all' autorità, e dignità dei Prelati, ma eziandio ai Templi, ai Monasteri, alle Reliquie onorate dal concorfo di tutto il mondo, e alle cofe facre. Però farebbe impossibile uon solo narrare, ma quasi immaginarsi le calamità di quella Città, destinata per ordine dei Cieli a fomma grandezza, ma eziandio a spesse direzioni, perchè era l'anno DCCCCLXXX. ch' era stata faccheggiata dai Goti, impollibile a narrare la grandezza della preda, effendovi accumulate tante ricchezze, e tante cose preziose, e rare di Cortigiani, e di mercatanti: ma la fece ancora maggiore la quantità, e il numero grande dei prigioni, che si ebbero a ricomperare con groffissime taglie, Cardinali es- accumulando ancora la miferia, e la infamia che molti Pre-

farono lati presi dai soldati, massimamente (a) dai fanti Tedeschi, facco di Rema, che per odio del nome della Chiefa Romana erano crudeli e infolenti, erano in su bestie vili con gliabiti, e con le infegne delle loro dignità menati attorno con grandiffimo vilipendio per tutta Roma, molti tormentati crudeliffimamente, o morirono nei tormenti, o trattati di sorte, che pa-

gata

(a) I Todeschi, che furono a que-fio sacco, dice il Giovio nell' Elogio del Franspergh, erano macchiati tutti della contagiosa peste di Lutero, difcefi con quell' esempio Capitano in I- talia per depredare, e diftruggere le reliquie, gli altari, e le cose s'agrosan-te, inanimati, come dice il Surio dai Capitani di quella scellerata setta,

gata ch' ebbero la taglia finirono fra pochi giorni la vita. Morirono tra nella battaglia, e nell'impeto del facco circa quattromila uomini, furono faccheggiati i palazzi di tutti i Cardinali, \* eziandio del Cardinale Colonna che non era con P efercito \*, eccetto quei palazzi che per falvare i mercatanti

1527.

che vi crano rifuggiti con le robe loro, e così le persone, e le robe di molti altri fecero groffissima imposizione in danari, e alcuni di quegli che fi composero con gli Spagnuoli furono poi, o saccheggiati dai Tedeschi, o si ebbero a ricomporre con loro. Compose la Marchesana di Mantova il suo palazzo in cinquantamila ducati che furono pagati dai mercatanti, e da altri che vi erano rifuggiti, dei quali fu fama che Don Ferrando suo figliuolo ne participasse di diecimila. Il Cardinale di Siena (a) dedicato per antica eredità dei suoi maggiori al nome Imperiale, poich' ebbe composto se, e il suo palazzo con gli Spagnuoli su fatto prigione dai Tedeschi, e si ebbe poiche gli su faccheggiato da loro il palazzo, e condotto in borgo col capo nudo con molte pugna, a riscuorere da loro con cinquemila ducati. Quali simile calamità patirono i Cardinali della Minerva, e il Ponzzetta, i quali fatti prigioni dai Tedeschi pagarono la taglia, menati prima l'uno, e l'altro di loro a processione vilmente per tutta Roma. I Prelati, e i Cortigiani Spagnuoli, e Tedeschi riputandosi sicuri dalla ingiuria delle loro nazioni furono preli e trattati non manco acerbamente, che gli altri. Sentivanfi i gridi, e le urla miserabili delle donne Romane, e delle Monache condotte a turme dai foldati per saziare la loro libidine, potendo veramente dirfi esfere oscuri ai mortali i giudizi di Dio, che comportaffe che la castità famosa delle donne Romane cadesse per forza in tanta bruttezza, e miseria. Udivansi per tutto infiniti lamenti di quegli ch' erano miserabilmente tormentati, parte per astrignergli a fare la taglia, parte per manifestare le robe ascoste. Tutte le cose sacre, i sacramenti, Tom. IV.

(a) Vedi fcherzi di fortuna, quegli, che pensavano più che gli altri di prevalere, furono come gli aleri, e forse peggio trattati, dal che si può conoscere quanto malamente & postono gl'Italiani fidare degli Oltramontani. poiche non rispettando ne le fazioni, ne Dio stesso, violarono con esempio più che barbaro la maesta Pontificale. e la fede obbligata agli amici . .

e le Reliquie dei Santi, delle quali erano piene tutre le 1527. Chiefe spogliare dei loro ornamenti, erano gittate per terra, aggiugnendovi la barbarie Tedesca infiniti vilipendi e quello che avanzò alla preda dei foldati che furono le cofe più vili, tolfero poi i Villani dei Colonneli, che vennero dentro, pure il Cardinale Colonna, che arrivò il dì seguente salvò molte donne fuggite in casa sua : ed era sama

tardi .

che tra danari, oro, argento, e gioie fosse asceso il sacco a più di un millione di ducati, ma che di taglie avellero cavato ancora quantità molto maggiore. Arrivò il giorno medefimo che gl'Imperiali presero Roma il Conte Guido di Roma, ms con i cavalli leggieri, e ottocento archibutieri al Ponte di Salara per entrare in Roma la fera medefima, ma inteso il fuccesso si ritirò a Otricoli, dove si congiunte seco il resto della sua gente, perchè non ostante le lettere avute da Roma che disprezzavano il suo soccorso, egli non volendo disprezzare la fama di essere quello che aveile soccorso Roma, aveva continuato il fuo cammino: nè mancò come è natura degli uomini benigni, e mansueti estimatori delle

facco di Roma .

azioni proprie, ma severi censori delle azioni di altri, chi data al Conte tiprendelle il Conte Guido di non avere saputo conoscero Guido circa al una preclarissima occasione, perchè gl' Imperiali intentisfimi tutti a sì ricca preda, a vuotare le cale, a ritrovare le cose occultate, a fare prigioni, e a tidurre in luogo salvo i fatti, erano dispersi per tutta la Città senza ordine di alloggiamenti, fenza riconoscere le loro bandiere, senza ubbidire ai comandamenti dei Capitani, in modo che molticredettero che se la gente ch' era col Conte Guido si fosse condotta con prestezza in Roma non solo avrebbero conseguito, presentandosi al Castello non assediato, nè custodito di fuora da alcuno, la liberazione del Pontefice, ma ancora farebbe fuccedura loro più gloriofa fazione, occupati tanto gl'inimici alla (a) preda, che con difficultà per qualunque accidente se ne sarebbe messo insieme numero notabile, effendo massimamente certo che ancora poi per

qual-

(a) Si è veduto più di una volta che mentre i foldati vittoriofi fono fati intenti alla preda, hanno patito l'ultimo esterminio, come si legge in que-fra istoria nel tib. 2. al Taro, e Ghisi zadadda estere avvenuto agl' Italiani.

qualche di quando per comandamento dei Capitani, o : per qualche accidente si dava alle armi non si rappresentava alle bandiere alcun soldato. Ma gli nomini si perfuadono spesso che se si fosse fatta, o non fatta una cosa tale, farebbe fucceduto certo effetto, che fe si potesse vederne la sperienza si troverebbero molte volte fallaci simili giudizi. Restava adunque ai rinchiuti nel Castello solamente la speranza del soccorso dell'esercito della lega, il quale partito da Firenze nou prima, che il terzo giorno di Mag- Ejercito della gio, perchè i Veneziani erano stati lenti a pagare gli Sviz- fecco verse Rozeri camminava precedendo una giornata il Marchese di """. Saluzzo alle genti Veneziane, ma con ordine accordato tra il Duca, e lui che seguitassero per il medesimo cammino, nondimeno il fettimo di il Duca contro all'ordine dato si dirizzò dall' alloggiamento di Cortona alla volta di Perugia per arrivare a Todi, e poi a Orti, e quivi passato il Tevere unirsi con gli altri, i quali andando per il cammino difegnato sforzarono, e faccheggiarono Castel della Piror faccheg-Pieve che aveva ricufato di alloggiare dentro gli Svizze. giato. ri con la morte di seicento, o ottocento nomini di quegli della terra: per il quale difordine intenta la gente alla preda non si condustero prima che a dieci di al Ponte a Granaiuolo, dove ebbero avviso della perdita di Roma, e agli undici a Orvieto, dove per configlio di Federigo da Bozzole si spinse il Marchese di Saluzzo, egli, e Ugo dei Peppoli con groffa cavalcata alla volta del Caffello, difegnando egli, e Ugo andare infino al Castello, e restando il Marchese dietro per fare loro spalle, sperando trovare sprovvitti gl'Imperiali, e avere col fubito arrivare occasione di cavare di Castello il Pontefice, e i Cardinali, sapendosi masfimamente i foldati per la grandezza della preda, posposti gli altri penfieri, non effere intenti ad altro. Ma il difegno riuscì vano, perchè a Federigo non essendo già molto lontani da Roma, cadde il cavallo addosso, dal quale offeso molto non potette andare più innanzi, e Ugo presentatofi presto al Castello essendo già fatto il dì, dove l'ordine era dovessero arrivare di notte, si ritirò, conoscendo fecondo diceva egli feoperta la occasione, ma secondo diceva Federigo, temendo più che non sarebbe stato di biso-Hìh 2

1527.

Gentile Bastie-Peruzia Duca di Ur-

gno. Il Duca di Urbino intrattanto inteso l'accidente di Roma, ancorchè affermasse volere soccorrere con tutte le forze (a; il Pontefice, nondimeno parendogli occasione di levare lo Stato di Perugia di mano di Gentile Baglione dal mantenutovi con l'autorità del Pontefice, e rimetterlo in arbitrio dei figliuoli di Giampaolo, accostatosi con le genti dei Veneziani a Perugia costrinse con minacce Gentile a partirsene, e lasciatovi capi dependenti da Malatesta, e da Orazio, dei quali l'uno era rinchiuso in Castel Sant' Angelo, l'altro era in Lombardia con le genti dei Veneziani, poichè in questa fazione ebbe consumato tre di si conduste ai quindici dì a Orvieto, essendo stato causa di molta dilazione il cammino preso da lui dall' alloggiamento di Cortona per andare di là dal Tevere alla volta di Roma. A Orvieto fi convennero insieme tutti i Capi dell'esercito per risolvere le fazioni fusine intente ture, fopra le quali il Duca di Urbino mostrato nel preamal fecenfe di bulo delle parole caldezza grande proponeva molte difficultà, ricordando fopra tutto il penfare alla ficurtà della ritirata, se non riuscisse il soccorso del Castello: però volle statichi da Orvieto per allicurarsi che nel ritorno non mancherebbero di dare le vettovaglie all'esercito, e interponendo a tutte le cose lunghezza di tempo, risolvè finalmente di effere ai diciannove a Nepi, e che il giorno medelimo il Marchese con le sue genti, e il Conte Guido con i fanti Italiani follero a Bracciano per andare tutti il giorno feguente alla Isola, luogo lontano da Roma nove miglia, \* dove non furono gli elerciti, perchè il Duca soprastette a Nepi prima che ai ventidue, la qual dilazione fu caufata dall' andata di Perugia, da ellere stato alloggiato tre di ai piedi di Cervieto, e fermatofi un di nell'alloggiamento di Nepi. \* La & venuta dei quali intendendoli dal Pontefice per lettere del Luogotenente scrittegli da Viterbo fu cagione ch' essendo quati conclufa la concordia tra gl'Imperiali e lui, ricusò di

Augelo,

te gli accenuavano quel che discorrendo il passato potesse (a) Dice il Tapeagnetta, che le lasciarfi vedere dal Pontefice sopra le genti della lega non secero altro, che colline di Roma.

sottoscrivere i Capitoli, non tanto per la speranza, ch'egli raccogliesse dalle lettere, le quali benchè scritte cautamen-

fpe-

1527.

sperare del futuro, quanto per fuggire la ignominia che alla = fua, o timidità, o precipitazione si potesse attribuire il non esfere stato soccorso. Era nei Franzesi prontezza di soccorrere il Castello, e (4) i Veneziani con lettere calde augumentavano la medefima disposizione, avendone parlato ardentemente il Principe nel Configlio dei Pregadi: però non restando al Duca altra scusa volle che il giorno seguente si facesse la mostra di tutti gli eserciti, credendo trovare il numero diminuito in modo che gli desse giusta cagione di riculare il combattere: opinione che riulci vana, perchè nell' esercito ancorchè molti se ne fossero partiti erano restati più di quindicimila fanti, e tutta la gente difpostissima maravigliosamente al combattere. Consultossi fatto la mostra quello che sosse da fare, ed essendo molti disposti che si andasse a fare l'alloggiamento alla Croce di Montemari, come con grande instanza ricercavano quegli del Castello, allegando che per estere alloggiamento forte, e lontano da Roma tre miglia, nè essere da temere che gl' Imperiali uscissero ad alloggiare fuora di Roma, lo stare quivi, e il ritirarsi potersi fare senza pericolo, e da quello alloggiamento poterli meglio conoscere, e meglio eseguire la occasione di soccorrere il Castello. Ma non piacendo al Duca questa risoluzione accertò un partito proposto innanzi al tempo da Guido Rangone, che offeriva con tutti i cavalli, e le fanterie Ecclesiastiche accostarsi la notte medesima al Castello per fare pruova di trarne il Ponrefice, purchè il Duca di Urbino col resto dell'esercito si conducesse insino alle tre Capanne per fargli spalle. Ma non si esegui la notte questo dilegno, perchè il Duca stimolato dal Pontefice cavalcò per riconoscere l'alloggiamento di Montemari: e nondimeno appropinquatosi la notte non passò le tre Capanne, ma essendosi per questa andata perdute molte ore vanamente fu necesfario 6) differire di eseguire la deliberazione fatta alla notte

futura. Ma il giorno medefimo i avendo il Duca fatto ri-

## e essendo riferito da

(a) Il Giuftini no dice, che il Senato, intela la prela di Roma, fi delfe col Duca di Urbino, che non fi fife foccorfo in tempo il Pontefice commettendo, che quanto prima procuraffe di liberarlo. (h) Queste dilazioni erano poste in campo p ù per tirare le cose alla propria intenzione, che alla utilità del Pontesce bisognoso di ogni aiuto.

ferire a certe spie, o vere, o subornate che fossero le trincee fatte in Prati dai Tedeschi essere più gagliarde che non era la verità, e aver rotto, il che anche era falso, in più luoghi il muro del corridore, donde si va dal Palazzo di Vaticano a Castel Sant' Angelo per potere se si scopriva gente foccorrere subito da più bande, e propotte sopra questa relazione dal Duca molte difficultà che tutte furono confentite da Guido, e approvate da quasi tutti gli altri Capitani si conchiuse essere cola impossibile di soccorrere allora il Castello ributtati agramente dal Duca alcuni degli altri Capitani che si sforzavano disputando di sostentare la contraria opinione. Così rellava in preda il Pontefice, non si rompendo pure folamente una lancia per cavare di carcere colui, che per soccorrere altri aveva soldato tanta gente, e speso fomma infinita di danari, e commoffo alla guerra quali tutto il mondo. Trattoffi nondimeno se quello che non si faceva di presente si potelle fare in suturo con maggiori forze; alla qual cosa proposta dal Daca rispose esso medesimo che indubitatamente soccorrerebbe il Castello, qualunque volta nello esercito fosse il numero di sedicimila Svizzeri condotti per ordinazione dei Cantoni, non computando in questi quegli che allora erano nell'efercito, come già fatti inutili per la lunga dimora in Italia, e oltre agli Svizzeri diecimila archibufieri Italiani, tremila guaffatori, e guaranta pezzi di artiglieria, ricercando il Luogotenente che confortalle il Pontefice che s'intendeva avere da vivere per qualche fertimana, che aspettasse ad accordarsi tanto, che si mettessero insieme queste forze, e replicando il Luogotenente che intendeva la proposta sua in caso non si variasse intrattanto lo stato delle cose, ma essendo veritimile che in questo tempo quegli ch'erano in Roma con nuove trincee, e fortificazioni farebbero il foccorfo più difficile, e anche che del Reame di Napoli verrebbero a Roma le genti ch' erano state condotte dal Vicere in su l'armata, desiderare di sapere che speranza potesse dare al Pontefice quando, come era verifimile, fuccedeffero quelle

cose, rispose che in tal caso si farebbe il possibile, soggiugnondo che congiugnendosi le genti ch' erano a Napoli a quelle di Roma sarebbero in tutto più di do-

Demony Licogly

dicimila fanti Tedeschi, e otto in diecimila fanti Spagauoli, però perdendoli il Castello non si poter disegnare di vincere la guerra, fe non fi avellero veramente almeno ventidue, o ventiquattromila Svizzeri: le quali dimande essendo come impossibili sprezzate da tutti, l'esercito il primo giorno di Giugno molto diminuito di fanti si ritirò a Monteruosi nonostante che il Papa per savorirsene nelle pratiche dell' accordo avesse fatto molta instanza che e' soprasedesse a levarsi, e la notte medesima Piermaria Rosso, e Alessandro Vitello con dugento cavalli Rosso, e Ales leggieri passarono a Roma agl' inimici. Aveva il Pontesi- sandro Vitelli ce sperando sempre poco (4) del soccorso, e temendo alla campo Impevita propria dai Colonneli, e dai fanti Tedeschi mandato riale. a Siena a chiamare il Vicere sperando anche da lui migliore condizione, il quale andò cupidamente credendo esfere fatto Capitano dell' efercito, arrivato a Roma, dove paísò con falvocondotto dei Capitani dell' efercito veduto esfere contro se mala disposizione dei fanti Tedeschi, e Spagnuoli, i quali dopo la morte di Borbone avevano Spagnuoli, i quali dopo la morte di Dottolie averalio Principe di O-eletto per Capitano Generale il Principe di Oranges, non raugei elitto ebbe ardire di fermarvisi, ma andando verso Napoli in- Copitano in contrato nel cammino dal Marchefe del Guafto, Don lego di Bor-Ugo, e Alarcone vi ritornò per configlio loro: e nondimeno non ellendo grato all'efercito non ebbe più autorità nè nelle cose della guerra, nè nel trattato della concordia col Pontefice, il quale finalmente destituto di ogni Papa allazsperanza convenne il sesto giorno di Giugno con gl' Im- donati da ogni periali, quali con quelle medelime condizioni, con le quali viene con l'imaveva potuto convenire prima. Che il Pontefice pagalle peratore. all' efercito ducati quattrocentomila, cioè centomila di presente, che si pagavano di danari, argento, e oro rifuggito nel Castello, cinquantamila fra venti dì, dugento cinquantamila fra due meli, allegnando per il pagamento di

questi una impolizione pecuniaria da farsi per tutto lo Sta-

to della Chiefa. Metteffe in potestà di Celare per ritenerlo quanto paresse a lui Castel Sant' Angelo, le Rocche di

(a) Dice il Tarcagnossa, che il Pa- federati fi rifolfe di accordarfi con gl' pa, vedendo questa negligenza dei Con- Imperiali con ogni condizione.

Oftia, e Civitavecchia, e di Cività Castellana, e le Città di Piacenza, di Parma, e di Modana. Restasse egli prigio-1527. ne in Castello con tutti i Cardinali ch' erano seco tredici : infino a tanto che foffero pagati i primi cento cinquantamila, dipoi andassero a Napoli, o a Gaeta per aspettare quello che di loro determinalle Cesare. Desse statichi all'esercito per la offervanza dei pagamenti, dei quali la terza parte apparteneva agli Spagnuoli, gli Arcivescovi Si-Sale pontino, e Pisano, i Vescovi di Pistoia, e di Verona.

fore .

viati. Simone Iacopo Salviati, Simone da Ricafoli, e Lorenzo fratello da Ricafoli, del Cardinale dei Ridolfi. Avessero facultà di partirsi sidelle fluichi curamente del Castello Renzo da Ceri, Alberto Pio, del Pentoses Orazio Baglione, il Cavaliere Casale Oratore del Re d' Inghilterra, e tutti gli altri, che vi erano rifuggiti, eccetto il Pontefice e i Cardinali. Affolyeffe il Pontefice dalle censure incorse i Colonnesi, e che quando sosse menato fuora di Roma vi rettalle un Legato in nome suo, e l' Auditorio della Ruota propofto a rendere ragione: il quale accordo come fu fatto entrò nel Castello con tre compagnie di fanti Spagnuoli, e tre compagnie di fanti Tede deschi il Capitano (s) Alarcone, il quale deputato alla guar-

pritato guardia Caftello, e del Pape .

del dia del Castello, e della persona del Pontesice lo guardava con grandiffima diligenza ridotto in abitazioni anguste, e con piccolissima libertà. Ma non furono con la medesima facilità confegnate le altre Fortezze, e terre promesse, perchè quella di Civirà Castellana era custodita in nome dei Collegatil quella di Civitavecchia ricusò di confegnare Andrea Doria, benchè ne avesse comandamento dal Pontefice, se prima non gli erano pagati quattordicimila ducati, dei quali diceva effere creditore per gli stipendi suoi, Gullano Ro. A Parma, e a Piacenza andò in nome del Pontefice Giuliano maro, e Lolo Leno Romano architettore, in nome dei Capitani Lodovi-

ma.

vice Cente di Lodrone con comandamento alle Città di ubbidire alla volontà di Cefare, benchè da altra parte avesse fatto occultamente intendere loro il contrario: le quali Citrà

> (a) Dice il Tarcagnotta, che Alarcone, deputato alla guardia del Caftello . e del Papa, ebbe più volte in pen

fiero di levargli la vita, filmolato dal Cardinale Colonna.

tà aborrendo l'Impéro degli Spagnuoli ricufatono di volergli ammettere. I Modanesi non erano più in potestà pro-pria, perchè il Duca di Ferrara non pretermettendo la del Duca di occatione che gli davano le calamità del Pontefice minac- Perrare. ciando di dare il guafto alle biade già mature gli coftrinfe a dargli il sesto di di Giugno la Città non senza infamia del Conte Lodovico Rangone, il quale, benchè il Duca avesse seco poca gente, se ne partì, non fatto segno alcuno di resistenza, e disprezzò in questo il Duca l'autorità dei Veneziani, i quali lo confortavano a non fare in tempo tale innovazione alcuna contro alla Chiefa: e nondimeno cffi \* non contenendo fe medefimi da quello che diffuadevano gli altri \* avuta intelligenza con i Guelfi di Ravenna, man-venesiani s'

dativi fanti fotto colore di guardarla per timore di quegli no di Ravcans di Cotignuola, appropriarono a se quella Città, e ammazzato e di Geroia-

furtivamente il Castellano occuparono anche la Fortezza, pubblicando volerla tenere in nome di tutta la lega, e pochi di poi occuparono Cervia, e i fali che vi erano del Pontefice, nello Stato del quale non effendo nè chi lo guardasse, nè chi lo difendesse se non quanto da se stessa per interesse proprio facevano i popoli, (a) occupo Sigismondo Malatesta con la medesima facilità la Città, e la Rocca Matatesta oca di Rimini. Ma non avevano le cose sue avuto nella Città enps Rimini. di Firenze migliore fortuna, perchè come vi fu la nuova della perdita di Roma, il Cardinale di Cortona impaurito per trovarsi abbandonato dai Cittadini che facevano profestione di effere (4) amici dei Medici, e non avendo modo fenza termini violenti, e straordinari di provvedere ai danari, nè volendo per avarizia mettere mano ai fuoi almeno infine a tanto che s'intendesse il progresso degli eserciti che andavano per soccorrere il Pontefice, non lo movendo alcuna neceffità, perchè nella Città erano molti foldati, e il popolo spaventato per l'accidente seguito della occupazione del palazzo non avrebbe avuto adire di muoverti, deliberò di

(a) Dice il Giovio, che la Città di Rimini, occupata da Sigifmondo Ma-Jatesta, fu guas che la ultima rovina di quella famiglia, effendo ffati fcac-ciati poco dipoi dal Pontefice, e privi

Tom. IV.

di tutte l'entrate proprie, che avevano in quello Stato. (6 Dice il Giovio nel 25. che git

amici più infimi del Cardina'e erano Niccolò Capponi, e Francesco Vettori.

cedere alla fortuna, e convocari i Cirradini Lifeiò libera loro l'amministrazione della Repubblica, otrenuti certi privilegi, ed esenzioni, e facultà ai nipoti del Pontefice di stare come Cittadini privati in Firenze, e abolizione per cisscuno di Cardinale di tutte le cose commesse per il passato contro allo Stato. Le Cortonafi par- quali cose conchiuse il sestodecimo giorno di Maggio egli

con i nipoti con i nipoti del Pontefice se ne andò a Lucca, dove pendel Papa : e titoli presto del partito preso con tanta timidità fece pruova di ritenersi le Fortezze di Pisa, e di Livorno, le quali erano in mano di Castellani confidenti al Pontefice: e nondimeno questi fra pochissimi giorni non sperando per la cattività del Papa foccorfo alcuno, ricevuta anche qualche fomma di danari, confegnarono fra pochi giorni quelle Forrezze ai Fiorentini, i quali in questo mezzo avendo ridotta la Città al governo popolare crearono Gonfaloniere di Giustizia per un anno, e con facultà di essere confermato infino Niccolo Cappo-

no .

ni Govialonie, in tre anni, Niccolò Capponi Cittadino di grande autorità, re per un en- e amatore della libertà, il quale desiderando sopra modo la concordia dei Cittadini, e che il governo si riducesse a forma più perfetta che si potesse di Repubblica, convocato il proffimo giorno il Configlio maggiore, nel quale rifedeva la potestà assoluta del deliberare le leggi, e di creare tutti i Magistrati parlò in questa sentenza:

Questa Parlata di Niccolò Capponi che manca nel Manoferitto del Guicciardini, vien riportara nella litoria di Be-nedetto Varchi a carre 64. Edizione di Colonia 1721.

Furono gravissime le parole del Gonfaloniere, e prudentissimi certamente i configli, ai quali se i Cittadini avessero prestato sede sarebbe forse durata più lungamente la nuova libertà, ma essendo maggiore lo sdegno in chi ricupera (e) la libertà, che in chi la difende, e grande l'odio contro al nome dei Medici per molte cagioni, e maffimamente per avere avuto a sostentare in gran parte con i da-

пагі

(a) Una delle principali cagioni, che indusse i Fiorentini a prevalerii del-la occasione di ricuperare l'antica liberpà , fu il non potere sopportare la trop-pa libertà di colore , che gevernavago a nome dei Medici la Città, i quali non contenti di avere fatte efazioni acerbiffime , commettevano ardivamente ogni fcelerità .

nari propri le imprese cominciate da loro, perchè è manifesto avere i Fiorentini speso nella occupazione, e poi nella difesa del Ducato di Urbino più di cinquecentomila ducati, altrettanti nella guerra mossa da Leone contro al Re di Francia, e nelle cose che succederono dopo la morte sua dependenti da detta guerra: ducati trecentomila pagati ai Capitani Imperiali, e al Vicere innanzi la creazione di Clemente e poi, e ora più di seicentomila nella guerra molfa contro . a Cefare: cominciarono a perfeguitare immoderatamente quei Cittadini ch'erano stati amici dei Medici, e a perseguitare il nome del Pontefice: scancellarono per tutta la Città inspetuolamente le insegne della famiglia dei Medici affille eziandio negli edifizi fabbricati da loro: roppero le injmagini di Clemente che stavano nel Tempio della Annunziata celebrato per tutto il mondo: costrinsero i beni del Pontefice a esazione di debiti vecchi, non pretermettendo la maggior parte di loro cos' alcuna appartenente a concitare lo sdegno del Pontefice, e a nutrire divitione, e discordia nella Čittà, e avrebbero moltiplicato a maggiori difordini, se non si fosse interposta l'autorità, e prudenza del Gonfaloniere, la quale però non bastava a rimediare a molti difordini In Roma in questo tempo erano venuti colMarchese del Guafto, e con Don Ugo tutti i fanti Tedeschi, e Spagnuoli, i quali erano nel Reame di Napoli, in modo fi dicevano effere raccolti inficme ottomila fanti Spagnuoli, dodicimila Tedeschi, e quattronila Italiani, esercito per la riputazione acquillata, per il terrore degli altri, per le deboli provvisioni che si avevano da opporti loro da fare in Italia qualunque progresso, ma essendone Capitano in titolo, e in nome solamente il Principe di Oranges, ma in fatto governandoli da se stello, e intento tutto alle prede, e alle taglie, e a riscuotere i danari promessi dal Pontesice, non aveva penfiero alcuno degl'interessi di Cesare, però non voleva partirii di Roma, dove governandosi tumultuosamente il Vicere, e il Marchese del Guasto, temendo dai fanti alle perfone proprie, se ne fuggirono: essi restarono esposti alla peflilenza, la quale già cominciata vi fece poi graviffimo danno. Per i quali difordini perderono gl' Imperiali la occafione di molte cofe, e specialmente di occupare Bolo-Ii 2

g 44 .

gna; la quale Città, benchè vi fosse dopo la perdita di Roma andato con mille fanti pagati dai Veneziani il Conte Ugo dei Ujo dei Pep-Peppoli, tumultuando Lorenzo Malvezzi con assenso tacito fossi in Bolo. di Ramazzotto, e col seguito della fazione dei Bentivogli, della lega. non senza difficultà si conservò nella ubbidienza della Se-Lorenzo Mal- dia Apostolica, e quello che non importò forse meno dievezzi tumul dero spazio al Re di Francia di mandare esercito potentistua in Bolotimo in Italia con pericolo grandiffimo che Cefare dopo avere acquistato tanta vittoria non perdesse il Reame Napolerano, (a) perchè indrizzandoli molto prima in Francia le cole a provvitione di nuova guerra, fi cra conchiufo il

Confederazio- vigetimo quarto giorno di Aprile la confederazione trattata

retro il R. di molti meli tra il Re di Francia, e il Re d'Inghilterra, con Re d' Inghil- condizione che la figliuola del Re d'Inghilterra fi maritaffe al Re di Francia, o al Duca di Orliens suo secondogenito, e che nello abboccamento dei due Rè disegnatodi farsi alla Pentecoste tra Calès, e Bologna, convenistero a chi di loro due si avesse a dare. Rinunziasse il Re d'Inghilterra al titolo di Re di Francia, ricevendo in ricompensa una pensione di cinquantamila ducati l'anno, Entrasse nella lega fatta a Roma, obbligandos a muovere per tutto Luglio proffimo la guerra a Cesare di là dai monti con novemila fanti, e il Re di Francia con diciottomila, e con numero di lance, e di artiglierie conveniente: e che in questo mezzo mandassero l'uno, e l'altro di loro Oratori a Cesare a intimargli la confederazione satta, e a domandargli la liberazione dei figliuoli, e l'entrare nella pace con oneste condizioni, e in caso non accettasse infra uno mese protestargli la guerra, e dargli principio. Fatto quest' accordo il Re d'Inghilterra entrò subito nella lega, ed egli, e il Re di Francia mandarono in poste due nomini a fare le intimazioni convenute a Cefare. I quali atti si fecero con più prontezza per Tarba, e l'Oratore Anglo andati in poste, che non si crano fatti per commissione del Pontefice, perchè Baldaflarre da Castiglione Nunzio suo, dicendo

<sup>(</sup>a) Il Giovio non dice i Capitell della nuova confederazione tra il Redi Francia, e il Re d' Inghilterra. Il Bellai nel 3. e fi Tarcagnetta raccon-

tano queste modesime cose, e dicono che a Cefare fu intimata la guerra dagli Oratori .

cendo non effere da efacerbare tanto l'animo di Cefare, aveva ricufato che se gli protestasse la guerra. Ma dipoi avuto in Francia l'avviso della perdita di Roma, temperandosi il dispiacere minore del caso del Pontesice. con l'allegrezza maggiore della morte di Borbone, non parendo al Re da lasciar cadere le cose d'Italia convenne ai quindici di Maggio con i Veneziani di soldare a comune del Re con i diecinila Svizzeri, pagando lui la prima paga, e i Venezia-Veneziani. ni la feconda, e così feguitando fuccessivamente e obbligossi mandare diecimila fanti Franzesi fotto Pietro Navarra, e che i Veneziani foldaffero diccimila fanti Italiani tra loro. e il Duca di Milano: mandare di nuovo cinquecento lance, e diciotto pezzi di artiglieria, e perchè il Re d'Inghilterra non offante le convenzioni fatte non concorreva prontamente a romper la guerra di là dai monti, la quale anche non fatisfaceva al Re di-Francia defiderando ciascuno di loro di tenerla lontana dai Regni suoi liberatifi da quella obbligazione convennero che quel Re pagasse per la guerra d'Italia per tempo di meli sei diecimila fanti, per la instanza del quale principalmente Lau-Lantreeb Gotrech, benche quali contro alla fua volontà fur dichiara-fercito des Colto Capitano Generale di tutto l'esercito, il quale mentre legati. fi preparava per paffare con le provvitioni convenienti di danari, e delle altre cofe necessarie non succedeva in Italia accidente alcuno di momento, perchè l'efercito Imperiale non si partiva di Roma, non ostante che quotidianamente ne moriffero molti per l'acerbità della pestilenza, la quale nel tempo medefimo faceva grandiffini progreili in Firenze, e in molte parti d'Italia, e l'efercito della lega, nella quale con offentione gravissina di Cesare, perchè avendo per instanza fatta da loro commesso al Duca di Ferrara il comporte in nome suo con i Fiorentini, ebbe quali fubito notizia della contraria deliberazione. Erano per la

inftanza del Marchefe di Saluzzo, e dei Veneziani entrati (4) di nuovo i Fiorentini con obbligazione di pagare cinque-

1527.

(a) Il Tercagnetta, e il Eclisi dicono, che in quella lega entrarono i Fiorentini più per timore, che per vo-lontà e il Giovio dice l'iffesto, ma con

diverse parole acerbe, taffando il giusto defiderio, che avevano i Fiorentiai di rimanere liberi .

mila fanti, diminuito molto di numero, per esfere i fanti dei Veneziani, quegli del Marchese, e gli Svizzeri male pagati, ritiratoli a canto a Viterbo attendeva a temporeggiarli, sforzandosi di mantenere alla divozione della lega Perugia, Orvieto, Spoleto, e le altre terre vicine. Dove avendo poi inteso una parte dell'esercito Imperiale esfere uscita di Roma, benchè lo facessero per respirare alquanto con l'allargarsi dubitando non uscillero tutti fatto il primo pagamento fi ritirò a Orvieto, e dipoi prello a Castello della Pieve, e sarebbei ritirato nei terreni dei Fiorentini, se loro l'avelleto consentito. Era anche entrata la pestilenza in Castel Sant' Angelo con pericolo grande della

Caftel Sans' Angelo .

vita del Pontefice, intorno al quale morirono alcuni di quegli che fervivano la fua persona, il quale afilitto da tanti mali, nè avendo speranza in altro che nella clemenza di Cefare gli destinò Legato, con consentimento Aleffandre dei Capitani, Aleffandro Cardinale di Farnele, benchè egli fa poi Paule ufcito con questa occasione del Castello, e di Roma ricu-ili. vi all' sò di andare alla legazione. Desideravano i Capitani con-laperatore. none di Ch. durre il Pontefice a Gacta con i tredici Cardinali ch'erano con lui, ma egli con molta diligenza, con preghi, e

con arte procurava il contrario Finalmente Lautrech fatte dalla Corte, te le spedizioni necessarie parti dalla Corte l'ultimo giorno di Giueno con ottocento lance, e con titolo, perchè così aveva voluto il Re, di Capitano Generale di tutta la lega, e il Re d'Inghilterra in luopo dei diecimila fanti fa era tassato a pagare, cominciando al principio di Giugno, scudi trentaduemila ciascuno mese, con i quali si pagassero diecimila fanti Tedeschi sotto Valdemonte, ottima banda, e molto escreitata, per avere rotto più volte i Luterani, e i diccimila fanti di Pietro Navarra erano par-Andrea Doris te Franzeli, parte Italiani. Condusse ancora il Re di Francia Andrea Doria con otto galee, è trentafeimila feudi l'anno. Ma innanzi che Lautrech avelle passato i monti le genti dei Veneziani, e del Duca di Milano congiunte andarono a Marignano, donde Antonio da Leva uscito di Mi-

lano con ottocento fanti Spagnuoli, e altrettanti Italiani, e con non molti cavalli gli costrinse a ritirarsi. Nel qual tempo

condotto del la di Francia .

> il Castellano di Mus condotto agli ttipendi del Re di Francia,

cia, mentre che in sul Lago di Como aspetta la venuta 2 degli Svizzeri occupò per inganno la Rocca di Monguzzo posta tra Lecco, e Como, nella quale abitava Aleslandro Ladarica Rela Bentivogli come in casa propria. Mandò Antonio da Leva gioioso asfatra Lodovico da Belgioioso a ricuperarla, il quale assatzatala in vano la Rocca di Mus. ia vano tornò a Moncia. Ma avendo dipoi Antonio da Leva fentito che il Castellano con duemila cinquecento fanti era venuto a Villa di Carato distante da Milano quattordici miglia ritornò a Milano, dove lasciati solo dugento nomini, benchè i Veneziani vi fossero propingui a dieci miglia, partitoli di notte col resto dell' esercito 'assaltò all' improvviso in sul levare del Sole le genti del Castellano. le quali fentito il romore uscite delle case dove alloggiavano si ritirarono in un piano circondato di siepi presso alla Villa, non credendo effervi tutte le genti inimiche, e benchè il mettessero in ordinanza furono in quel luogo basso come in carcere fenza difesa presi, e morti, eccetto molti, i quali nel principio si fuggirono, essendosi accorti che il Castellano aveva fatto il medelimo. Aveva in questo mezzo Cesare per lettere del Gran Cancelliere, il quale mandato da lui veniva in Italia, scrittegli da Monaco, il quale richiamò subito intefa la cattura del Pontefice, e benchè con le parole ") dimostrasse essergli molestissima, nondimeno si raccoglieva che in fegreto gli era stata gratislima, anzi non si astenendo totalmente dalle dimoftrazioni estrinseche non aveva per questo intermesto le feste cominciate prima per la natività del figliuolo. Ma essendo la liberazione del Pontefice desiderata ardentisfimamente dal Re d'Inghilterra, e dal Cardinale Eboracenfe, e per l'autorità loro risentendosene anche il Re di Francia, il quale altrimenti se avelle ricuperato i figliuali si sarebbe poco commosfo per i danni del Pontesice, e di tutta Italia mandarono congiuntamente l'uno, e l'altro Re O- Re di Irrancia ratori a Cesare a dimandargli la sua liberazione, come cosa ra mandano appartenente comunemente a tutti i Principi Cristiani, e Grateri a come debita particolarmente da Cesare, sotto la fede del brauene ad-

quale era stato dai suoi Capitani, e dal suo esercito ridotto Papa.

ebbe la presa del Pontefice , dimoffran-(a) Dice il Tarcaquotta, che l' Imperatore fi veftl di nero, intefa ch'egli do dolor grande.

in tanta mileria, e in questo tempo medelimo ricercarono i Cardinali ch' erano in Italia, che insieme con i Cardinah ch'erano di là dai monti si congregassero in Avignone per consultare in tempo tanto disficile quel che si aves-

Postefice .

se a fare per benefizio della Chiesa, i quali per non si mettere tutti in mano di Principi tanto potenti ricufarono, benchè con diverse scusazioni, di andarvi, e da altra parte Cordinale Sal. il Cardinale dei Salviati Legato appresso al Re di Francia le andare aCe- ticercato dal Pontefice che andasse a Cesare per aiutare le fare per la fi- cofe sue alla venuta di Don Ugo, il quale si era convenuto nella capitolazione che vi andalle ricusò di farlo come folle cofa perniciofa che tanti Cardinali follero in potcflà di Cefare, nia mandò per un suo Cameriere la instruzione ricevuta 'da Roma all' Auditore della Camera, il quale

riportò benignissime parole, ma incerta, e varia risoluzione. Avrebbe Celare desiderato che la persona del Pontesice sosse condotta in Ispagna, nondimeno, e perchè era pure cosa piena d' infamia, e per non irritare tanto l'animo del Re d'Inghilterra, e perchê tutti i Regni di Spagna, i quali, e principalmente i Prelati, e i Signori deteltavano molto che dall'Imperatore Romano protettore, e avvocato della Chiefa fosse con tanta ignominia di tutta la Cristianità tenuto in carcere quello che rappresentava la persona di Cristo in terra. Però avendo risposto a quegli Oratori benignamente, e alla initanza che gli facevano della pace effere contento che la trattalle il Re d'Inghilterra, il che da loro fu accettato, mandò il terzo di di Agosto il Generale in Italia, e quatglian in Ita- tro di poi Veri di Miglian, l'uno e l'altro secondo si dilia pr la li ceva con commissione (e) al Vicere per la liberazione del

berazione del Postefice.

Pontefice, e restituzione di turte le terre, e Fortezze occuparegli, per la sostentazione del quale consentì anche che il Nunzio suo gli mandasse certa somma di danati esatta dalla collettoria di quei Reami, i quali nelle corti avevano dinegato di dare a Cefare danari. Passò in questo tempo alla fine di Luglio il Cardinale Eboracense a Cales con mille

<sup>(</sup>a) Giovio, che mentre le genti del Re erano in Italia vittoriose, che Cefare mandò al Vicere per la libera-zione del Papa, mosso dalla vergogna,

e dalla înfamia, che gliene rifulsava, ma in particolare dal pericolo che gli fopraftava.

endo 1527.

dugento cavalli, contro al quale il Re di Francia volendo riceverlo onoratissimamente mandò il Cardinale del Loreno. Andò poi il Re in Amiens, ai tre di Agosto, dove il fequente di entrò Eboracense con grandissima pompa, accrescendogli ancora la stimazione l'avere portati seco trecentomila scudi per le spese occorrenti, e per prestarne al Re di Francia bisognando. Trattossi tra loro quello che apparteneva alla pace, e quello che apparteneva alla guerra. E ancorchè i fini del Re di Francia fossero diversi da quegli del Re d'Inghilterra, perchè per conseguire i figliuoli avrebbe lasciato il Pontesice, e Italia in preda, nondimeno era stato necessitato promettergli di non fare accordo alcuno con Cesare senza la liberazione del Pontesice : però avendo mandato Cefare al Re d'Inghilterra gli articoli della pace, gli fu risposto in nome comune che accerterebbero la pace con la restituzione dei figliuoli, pagandogli in certi tempi due milioni di ducati: la liberazione del Pontefice e dello Stato Ecclesiastico: la conservazione di tutti gli Stati, e governi d'Italia com' erano di presente, e finalmente la pace univerfale e si convenne tra loro che accertando Cefare questi articoli la figlia d'Inghilterra si desse per moglie al Duca di Orliens, perchè anderebbe innanzi il matrimonio del Re con la forella di Cefare, ma non succedendo la pace si desse per moglie al Re: i quali articoli mandati dinegarono di concedere falvocondotto a un uomo, il quale Cesare dimandava mandare in Francia, rispondendo bastare gli fossero stati mandati quegli articoli, i quali non essendo stati accettati da Cesare, su il decimottavo di di Agosto giurata, e pubblicata solennemente la pace, e la confederazione tra l'uno Re, e l'altro, e (4) deliberarono che la guerra d'Italia si facesse gagliardamente, avendo per obietto principale la liberazione del Pontefice, ma rimettendo liberamente i modi, e i mezzi del profeguirla nel configlio di Lautrech, il quale innanzi alla partita fua aveva ottenuto dal Re tutte le spedizioni domandate, perchè il Re si metteva a fare sforzo ultimo, e quasi Tom. IV.

(a) Dice il Bellai nel 3. e il Giovio terra deliberarono la guerra d'Italia, nel 25. che i Rè di Francia, e d'Inghil-veduta la deliberazione di Cefare.

perentorio. Volle ancora Eboracenfe che in campo andafse per il suo Re il Cavaliere Casale, al quale s'indrizzassero i trentaduemila ducati che pagava ciascun mese, per essere certo vi fosse il numero intero degli Alemanni. Così stabilito il modo della guerra d' Italia, e mandate le risposte in Ispagna parti Eboracense, spedito alla partita sua il uni- suo Vicario universale in Francia, in Inghilterra, e in Germania, mentre stava in prigione, \* a che il Re di Francia di-

Pontefice, men gione .

tre era in pri- mottrava confentire, ma in fegreto contradiceva. \* Facevanh & infrattanto poche fazioni di guerra in Italia, essendo grande la espettazione della venuta di Lautrech , perchè l'esercito Enperiale difordinato, e deposta la ubbidienza ai Capitani, grave agli amici, e alle terre arrendute, non fi movendo, non era agl'inimici di alcun terrore: i frari Spagnpoli, e Italiani fuggendo la contagione della pette si stavano sparsi intorno a Roma : il Principe di Oranges con centocinquanta cavalli era andato a Siena, e pre fuggire la pestilenza, e per tenere ferma quella Città nella devozione di Cefare, dove prima aveva mandato alcuni fanti, perchè il popolo di quella Città (\*) follevato dai Capi fediziofi aveva tumultuofamente faccheggiato le case dei Cittadini del Mon-& Senefe am. te dei Nove, e ammazzato Pietro Borghefi Cirtadino di autorità, insieme con un figliuolo, e sedici, o diciotto altri. In Roma restavano solamente i Tedeschi pieni di peste, i quali essendo stati satisfatti con grandissima difficultà dal Pontefice dei primi cento cinquantamila ducati, parte con danari, parte con partiti fatti con mercatanti Genovefi fopra le decime del Regno di Napoli, e sopra la vendita di Benevento, dimandavano per il refto dei danari do-

Papa fraccia, ce incarcerato: però dopo molti minacci fatti agli statichi, ti in Roma.

maszato .

e il tenergli incatenati con grandifima acerbità gli conduffero ignominiosamente in Campo di Fiore, dove rizzarono le forche, come se incontinente volessero prendere di loro

vuti altre ficurtà, e altro affegnamento che la impofizione in su lo Stato Ecclesiastico, cose impossibili al Pontesi-

<sup>(</sup>a) La remultuazione in Siens non viene ricordata dal Giovio, prima che Lautrech paffaffe in Italia .

1617

quel supplizio. Uscirono dipoi tutti di Roma senza Capitani di autorità per allargarfi, e rinfrescarii, più che per fare fazione d'importanza, e avendo faccheggiato le Città di Terni, e di Narni, Spoleto si accordò di dare loro pasfo, e vettovaglia. Però l'efercito dei Collegati per ficurtà di Perugia andò ad alloggiare a Pontenuovo di là da Perugia, il quale prima alloggiava in sul Lago di Perugia, ma diminuito rispetto alla obbligazione dei Collegati molto di numero, perchè col Marchele erano trecento lance, e trecento arcieri Franzesi, tremila Svizzeri, e mille fanti Italiani: col Duca di Urbino cinquanta uomini d' arme, trecento cavalli leggieri, mille fanti Alemanni, e duemila Italiani e fcufandoti i Veneziani che supplivano alla loro obbligazione con le genti che tenevano nel Ducato di Milano. Avevanvi i Fiorentini ortanta pomini d' arme, cento cinquanta cavalli leggieri, e quattromila fanti, necessitandogli a stare meglio provveduti che gli altri il timore che avevano continuamente che l'esercito Imperiale non affaltasse la Toscana: però pagavano ai tempi debiti le genti loro, di che facevano il contrario tutti gli altri. Ma il Duca di Urbino oltre alle sue antiche difficultà era in grandissimo dispiacere, e quali disperazione, sapendo che il Re di Francia, e Lautrech, taffandolo eziandio d'infedeltà, non parlavano onoratamente di lui, ma molto più perchè era in malissimo concetto appresso i Veneziani, i quali insospettiti, o della fede, o della inflabilità fua, avevano mella diligente guardia alla moglie, e al figliuolo, ch' erano in Venezia, perchè non partillero fenza licenza loro, e dannavano fcopertamente il fuo configlio, ch'era che Lautrech senza tentare le cose di Lombardia andasse verso Roma. Però dormiva ogni cosa oziofamente in quell'efercito, avendo per grazia che gl'Imperiali non venillero più innanzi: i quali non molto poi ricevuti dal Marchese del Guasto che andò all' esercito due scudi per uno, se ne (a) ritornarono i Tedeschi male concordi con gli Spagnuoli a Roma, restando gli Spagnuoli,

fa) Il Giovio non dice parola di quefto ritorno dei Tedefchi a Roma; anzi dice che pallarono innanzi animofatrente, e pigliarono Val di Montone, luogo dei Conti Baroni Romani,

e gl' Italiani distesi ad Alviano, a Tigliano, Castiglione della Teverina, e verso Bolsena, ma diminuito tanto il numero massimamente dei Tedeschi per la peste, che si credeva che in tutto l'efercito di Cefare non fossero reflati più che diecimila fanti, ma innanzi alla partita lo-Gentile Reglie- ro fecero i Capitani dei Confederati un arto degno di ese col fratello terna infamia, perchè essendo Gentile Baglione ritornato

mente .

e nipoti morto in Perugia con volontà di Orazio, il quale affermando che le discordie rra loro erano perniciose a tutti aveva dimostrato di riconciliarii seco, vi andò con consentimento di tutti i Capitani Federigo da Bozzole a fargli intendere, che avendo prefentito ch'egli trattava occultamente con gl'inimici, intendevano di afficurarti di lui, ancorch' egli si giustificasse, e promettelse di andare a Casti-Gigante Corfo glione del Lago, lo lasciò in guardia a Gigante Corso Colonnello dei Veneziani: ma la fera medetima fu ammazzato con due nipoti da alcuni fatelliti di Orazio, e per fua commissione, il quale sece nei medesimi di ammazzare

fuora di Perugia Galeotto fratello di Braccio, e nipote ancora egli di Gentile. Mandarono di poi gente per entra-

Veneziani .

a Berugia.

Progress delle re in Camerino, inteso ellere morto il Duca. ma era pergenti dei Col. venuto Sforza Baglione in nome degl' Imperiali, e vi entrò poi Sciarra Colonna per conto di Ridolfo genero fuo, figliuolo naturale del Duca morro. Affaltarono poi il Marchefe di Saluzzo, e Federigo con molti eavalli, e con mille fanti di notte la Badia di San Piero vicina a Terni, nella quale erano Piermaria Rolfo, e Alestandro Virello con dugento cavalli, e quattrocento fanti la quale impresa per se temeraria, perchè con tale prelidio non era espugnabile se non con le artiglierie, rende felice, o la fortuna, o la imprudenza, o l'avarizia di quei condottieri, i quali avendo il di medefimo mandati cento cinquanta archibufieri a fpogliare un Castello vicino, si erano privati delle genti necessarie alla difesa : però benchè fi fossero difesi molte ore si detrero a discrezione, salvo però Piermaria Rosso, e Alessandro Vitello con le robe loro, feriti l'uno e l'altro di archibufi, il primo in una gamba, l'altro in una mano. Nel qual tempo avendo rotto il fiume del Tevere per tre o quattro bocche inondò con grandifimo danno il cam-

po della lega, il quale andò ad alloggiare verso Ascesi, esfendo ancora gl' Imperiali fra Terni, e Narni \*: per la partita loro i Collegati dipoi \* fattili innanzi alloggiò il Duca di Urbino a Narni, i Franzesi a Bevagna: le bande nere governate da Orazio Baglione Capirano Generale della Orazio Bagliofanteria dei Fiorentini, non avendo ricevuto alloggiamen- delle bande ne. to, entrate nella terra di Montefalco la faccheggiarono.". Atlaltò poi una parte di quelti fanti le Presse, nel quale Ridolfa de Van

Castello erano ritirati Ridolfo da Varano, e (a) Beatrice rano 6 arren-

fua moglie, i quali non potendo difendersi si arrenderono de alla lega. a discrezione, benchè poco dopo ricuperassero la libertà, perchè Sciarra non potendo più sostenersi in Camerino per le moleftie che riceveva da quell'efercito si convenne di rilasciarlo, ricuperando il Genero, e la figliuola. Tentarono anche il Marchese di Saluzzo, e Federigo con la cavalleria Franzese, e con duemila fanti di svaligiare furtivamente la cavalleria Spagnuola alloggiata in Monte ritondo, e in Lamentano fenza guardie, e fenza fcorta, fecondo riferiva Mario Orlino, cammino di tre giornate, ma scoperti, perchè procedettero con poco ordine, non tentata la fazione tornarono indietro, avendo difegnato per privargli della facultà del fuggire di tagliare in un tempo medesimo il Ponte del Teverone. Non erano state molto diverse da queste tutta la state le operazioni dei soldati di Lombardia, dove le genti dei Veneziani, e del Duca congiunte infieme apprello Milano con intenzione di tagliare grani di quel Contado, avevano rotto la scorta delle vettovaglie, morti cento fanti, preli trenta uomini d'arme, e trecento cavalli tra utili, e inutili, ma non procederono più oltre contro ai frumenti, perchè le genti dei Veneziani secondo il costume loro presto diminuitono. Andrea Doria con l'armata sua si era ritirato verso Savona: i Genoveli con questa occasione avevano ricuperata la Spezie. Lautrech in-Ma cominciarono poi a rifcaldare le cofe di Lombardia per torno al Bola passata di Lautrech nel Piemonte con una parte dell' Contado di Aescreito, il quale per non stare ozioso mentre aspetta tesandria.

(a) Il Giovio dice che la moglie del Varano era forella, e non figlimola di Sciarra Culonna

1527

il resto, si pose a campo nei primi di del mese di Agosto alla terra del Bosco nel Contado di Alessandria, nella quale erano a guardia mille fanti la maggior parte Tedeschi, i quali si difendevano con somma offinizione, perchè Lautrech . fdegnato che avevano morti alcuni Svizzeri, ricufava di accettargli, se non si rimettevano liberamente alla fua discrezione, e somministrava loro spessi avvisi, e dava animo Lodovico Conte di Lodrone, (4) proposto alla difesa di Alessandria, perchè nel Bosco erano rinchiusi la moglie, e i figliuoli. Finalmente vessati di e notte dalle artiglierie, e temendo delle mine, poichè ebbero tollerato dieci di tanto travaglio si rimessero in arbitrio di Lautrech, il quale ritenne prigioni i Capitani, salvò la vita ai fanti, ma con condizione, che gli Spagnuoli ritornaffero in Ifpaana per via di Francia, i Tedefchi in Germania per il paefe degli Svizzeri, e ciascuno di essi secondo l'uso della iattanza militate uscisse del Bosco senz'arme con una canna

1 2 7 273 1

in mano: (6) ma al Conte Lodovico restituì liberamente la moglie, e i figliuoli. Seguitarono questo acquisto successi prosperi delle cose di Genova, perchè essendo arrivate in Success di Ge. Portofino cinque navi che andavano a Genova cariche nova profesi Portonno emque navi ene anogranio a conducessero salve essendo andate nove galee da Genova per accompagnarle, accadde che avendo avuto avviso che Cesare Fregoso si accostava per terra a Genova con duemila fanti, vi fi riduffero quaff tutti quegli ch'erano in Portofino, abbandonando l'armata, il che dette occasione ad Andrea Doria \* condotto con tutte le condizioni che aveva dimandate agli stipendi del Re di Francia per \* serrarle con le ga FA lee sue nel Porto medesimo, dove conoscendo non potere relistere disarmarono le galee, e messero le genti in terra: così delle nuove galec essendone abbruciata una, le altre vennero in potestà degl'inimici con le navi cariche di frumen-

(a) Dice il Giovio nel 25. e il Tarengueren nel fib 2 del vol. 4. che il Lo-drone era nel Caftello del Bosco.

(6) Il Giovie non parla di quelta restituzione: e : successi di Genova pro-Speri per Francia sono melli dal Giovis dopo queste azioni in luogo poco oppor-

tuno. Il Tarcagnessa nel lib. 2 al vol. 4. dice che Andrea Doria travagliava per mare i Geneveli; e il Giovio nel 26. dice che Andrea Doria, effendo Ammiraglio del Re di Francia, d'ordine suo cominciò affediar Genova.

ti, e con la caracca Giustiniana, che venuta di Levante si diceva essere ricea di centomila ducati. Alla quale fazione furono anche altre galee Franzesi, le quali avendo prese prima cinque navi cariche di grani che andavano a Genova si erano poi postealla Chiappa a ridollo di Codemonte fra Portofino, e Genova, nei quali dì ancora certi fanti condotti dagli Adorni per mettergli in Genova furono rotti a Priacroce luogo situato in quei monti. Questa calamità oltre tante altre perdite, e danni di vari legni privò i Genovesi, ridotti in ultima estremità, totalmente di speranza di potersi più sofrenere, nonoftante che nei medefimi di Cefare Fregofo accostatosi a San Piero della Rena folle stato costretto a ritirarii, ma spaventandogli più la same che le sorze degl'inimici costretti dalla ultima necessità mandarono a Lautrech Imbasciatori a capitolare: ritirossi Antoniotto Adorno Doge nel Castelletto, e posati i tumulti per opera massima- Guara ritermente di Filippino Doria, che vi era prigione, la Città ci- na fotto il detornò fotto il dominio del Re di Francia, il quale vi de misio di Fran-

putò Governatore Teodoro da Triulzi. (a) \* Ma il Capella scrive che infestando Cesare Fregoso Genova per terra, Andrea Doria con diciassette galee aveva rinchiuso certe navi cariche di frumenti in un porto tra Genova, e Savona, e mandando i Genoveli fei galee per foccorrerle, il vento fpinse Andrea Doria a Savona, però le navi andarono a Genova, e i foldati uscirono fuora contro al Fregoso, col quale mentre combattevano il popolo Genovese cominciò a chiamare Francia, e ricornando i soldati dentro a fermare il tumulto, gl'inimici feguitandogli entrarono nella Città con loro . \* Accostossi dipor Lautrech ad Alessandria aven- Laurrech ad A.

do nell' efercito fuo la condotta di ottomila Svizzeri, i quali lefandria. continuamente diminuivano, diecimila fanti di Pietro Navarra, e tremila Guafconi condotti di puovo in Italia dal Barone di Bierna, e tremila fanti del Duca di Milano. Erano in Aleslandria mille cinquecento fanti, i quali per la

(a) Il Girrio vuole che la prefa di Genova fuccedelle dope la prefa di A-leffandria, e il facco di Pavia. Il Bellai nel 3. scrive che prima si ebbe Genova che Aleffaudria; e il fimile dice il Tar-

cagnotta nel lib. 1. del vol. 4. e dice il Giopio nel lib. 25. che Lautroch fecfe in Italia con giufto elercito; e il Rellai ferive il numero dei fanti , e dei cavalli particolariffimamente.

15=7.

fandria .

perdita degli Alemanni ch' erano nel Bosco si erano molto inviliti, ma effendovi poi entrati per i colli ch' erano vicini alla Città cinquecento fanti con Alberigo da Bel-Atherigo Bele gioioso avevano ripreso animo, e disendevansi gagliardamente, ma raddoppiata la batteria da più parti per la venuta all'efercito delle artiglierie, e delle genti dei Veneziani, benchè nè per terra, nè per mare corrispondessero al numero, al quale erano obbligati, e molestandola ferocemenre nel tempo medefimo con le trincee, e con le mine, come fempre in qualunque oppugnazione faceva Pietro Navarra, furono quegli di dentro costretti ad arrendersi salvo l'avere, e le persone. L'acquisto di Alessandria dimostrò Lautrech eff ... tra i Confederati principio di qualche contenzione, perchè disegnando Lautrech lasciarvi a guardia cinquecento fanti. perchè avessero in qualunque caso un ricetto sicuro le genti fue, e quelle che venivano di Francia comodità di raccorti. e riordinarsi in quella Città. Insospettito l'Oratore del Duca di Milano che questo non foile principio di volere occupare per il suo Re quello Stato contradiste con parole efficaci, e con protesti, e risentendosene quali non meno di lui l'Oratore Veneziano, interponendosene ancora quello d'Inghilterra, cedè Lautrech, benchè con grave indegnazione, di lasciarla libera al Duca di Milano, cosa che fu forse di molto pregiudizio a quella impresa, perchè è opinione di molti che più negligentemente attendesse all'acquisto di

dria .

tersi in quella Città sostentare l'esercito con l'estorsioni, giolofo; e il Tarcagnetta dice lo stesso (a) Dice il Giovio nel 25. che il Leche l'Autore; ma è vario nel numero dei fanti, dicendo effere ottomila. va aveva deliberato di non fi partir di Milano, e che mandò a Pavia il Bel-

Milano, o per sdegno, o per rifervarlo a rempo che senza rispetto di altri potesse tirarlo a suo profitto. Dopo la perdita di Alessandria non essendo dubbio che Lautrech si dirizzerebbe alla impresa di Milano, o di Pavia è fama (4). che Antonio da leva, col quale erano cento cinquanta uomini d'arme, e cinquemila fanti tra Tedeschi, e Spagnuoli, diffidandosi di poter difendere Milano con sì poca gente, e con tante difficultà, pensò di ritirarsi a Pavia, nondimeno considerando essere poche vettovaglie in Pavia, nè po-

come acerbissimamente aveva fatto a Milano, delibero finalmente di fermarvisi, e mandò alla guardia di Pavia Lodovico da Belgioioso, e ai Milanesi, i quali vollero com- Ladovico Belperare con danari la licenza di partirii la concedette. Ma dia di Paria: Lautrech \* per rimnovere le difficultà, le quali potessero

ritardarlo fatto tregua con Cerveglione Spagnuolo, il quara le era alla guardia di Case, \* benchè molto diminuito di Svizzeri procedendo innanzi occupò Vigevene, e poi fatto un Ponte sopra il Tesino, e per quello passato l'esercito s'inviò verso Benerola villa propingua a quattro miglia a Milano, dimostrando di voler andare, come lo confortavano i Veneziani, a campo (a) a quella Città, ma veramente rifoluro a quella deliberazione che gli paresse più facile: ma avendo intelo come fu appropinquato a otto miglia a Milano il Belgiojoso avervi la notte dinanzi mandati quattrocento fanti, in modo che in Pavia non erano restati se non ottocento, voltato il cammino andò il dì feguente che fu il vigelimo ottavo di di Settembre al Monastero della Certosa, e dipoi con celerità grande si po- Lautrero al'a. se a campo a Pavia, al foccorso della quale Città avendo via. Antonio da Leva, come intese la mutazione di Lautrech, mandato tre bandiere di fanti, non potettero entrarvi, in modo che per il piccolo numero dei difensori non pareva potersi resistere, e nondimeno il Belgioioso supplicandolo il popolo della Città che permettelle loro che per fuggire il facco, e la distruzione della Città si accordassero, lo ricusò. Ma avendo Lautrech continuato di battere quattro dì, e gittato in terra tanto muro che i pochi difensori non bastavano a ripararlo, alla fine il Belgioioso mandò un Trombetta a Lautrech, il quale non avendo potuto parlargli così presto, perchè per sorte era andato nel Campo dei Veneziani, i soldati accostatisi entrarono (b) nella terra

Tom. IV.

LI

(a) Dice il Ginvio nel 25, che Latttrech voleva andare a Milano dopo la impresa di Pavia; ma che ne fu sconfigliato da Ambrogio Firenze, nemico del Duca . e dal Cardinale Ridolfi , e Cibo, che affrettavano la liberazione del Papa, e che per quefto Lautrech fi voife alla prefa di Pavia.

(b) Dice il Gienie nel 25. che Pavia fu saccheggiata dai Franzeli per l'odio the portavano a quella Citrà, sotto della quale era stato fatto prigione Il Re Francelco fin del 1525, e che il Belgioiofo fu rilafeiato liberamente entorgare u Milano.

Franzefi.

per le rovine del muro, il che vedendo il Belgioiolo aper--talla porta usci suora ad arrendersi ai Franzesi, dai quali Belgiolofo pri fu mandato prigione a Genova, La Città ando a faceo, e gione aCouses vi fu per otto giorni continui ulata dai Franzeli crudeltà Pavia fac. grande, e fatti molti incendi per memoria della rotta rice-

vuta nel Berco. Disputossi poi se era da andare alla impresa di Milano, o da procedere verso Roma, Instavano i Fiorentini che andalle innanzi per timore che fermandoli Lautrech in Lombardia l' efercito Imperiale non uscille di Roma ai danni loro. Contradicevano i Veneziani, e il Duca di Milano venuto spontaneamente a Pavia a fare quella instanza, allegando la opportunità grande che si aveva di pigliare Milano, e il profitto che se ne tracva ancora alla impresa di Napoli, perchè preso Milauo non restava speranza agl' Imperiali di avere soccorso di Germania, ma reflando aperta questa porta si aveva sempre a temere che venuto da quella banda grosso esercito, o non mertesse in pericolo Lautrech, o non lo divertisse dalla impresa di Napoli : il quale rispose essere necessirato ad andare innanzi per i comandamenti del fuo Re, e del Re d' Inghilterra, che principalmente l'avevano mandato in Italia per la liberazione del Pontefice: alla quale deliberazione ii crede lo potesse indurre il sospetto, che se si acquistava il Ducato di Milano, i Veneziani riputandoli afficurati dal pericolo della grandezza di Cefare non fossero negligenti ad aiutarlo alla impresa del Regno di Napoli, e forse non meno il parere al Re effere utile alle cofe sue, che Francesco Sforza non ricuperasse interamente quello Stato, acciocchè restando a lui facultà di offerire di lasciarlo a Cefare confeguisse più facilmente la liberazione dei figliuoli per via di accordo, il quale continuamente li trattava appresso a Cesare per gli Oratori Franzesi, Inglesi, e Veneziani. Ma in questo traitato nascevano molte difficultà, perchè Cesare faceva instanza che la causa di Francesco Sforza si vedesse di ragione, e che pendente la cognizione fosse posseduto da se rutto lo Stato, promettendo in ogni cafo di non lo appropriare a se medesimo: dimandava che i Veneziani pagassero all' Arciduca il resto dei dugentomila ducati dovutigli per i Capitoli di Vormazia.

il che l'Oratore Veneto non ricufava adempiendo l'Arci. duca, e reflituendo i luoghi, a che era obbligato: dimandava che ai Fuorufciti loro come già era stato convenuto, o reflituissero centomila ducati, o consegnassero entrata di cinquemila: pagaffero a lui quello erano debitori per la confederazione fatta feco, la quale voleva si rinnovasse: restituisseto alla Chiesa Ravenna, e lasciassero quanto tenevano nello Stato di Milano: dimandava ai Fiorentini trentamila ducati per le spese satte, e danni avuti per la loro inosfervanza: confentiva che il Re di Francia pagaffe al Re d' Inghilterra per lui il debito dei quattrocento cinquantamila ducari, del resto sino in due millioni dimandava ostaggi: voleva le dodici galee del Re di Francia per l'andata fua in Italia, ma non più nè cavalli, nè fanti, e che subito che fosse stipulara la concordia si partissero tutte le genti Franzesi d'Iralia, il che il Re ricusava se prima non gli erano restituiri i suoi figliaoti. Le quali dimande quando si spet Gere. rava mitigaffe la perdita di Aleffandtia, e di Pavia, lo fece secondo il costume suo di non cedere alle difficultà più pertinace, in modo che effendo venuto a lui il quintodecimo giorno di Ottobre d'Inghilterra l'Auditore della Camera a sollecitare in nome di quel Re la liberazione del Pontefice, rispose avere provveduto per il Generale, e che quanto ali! accordo non voleva ne per amore, ne per forza alterare le condizioni che aveva proposte prima. Ma certamente si comprendeva non effere Cefare molto inclinato alla pace, perchè contro alla potenza degl' inimici gli davano animo molte cagioni, perché confidava avere a reliftere in Italia per la virtà del fuo eferciro, e per la facilità del difendere le terre: potere sempre con piccola disficultà far passare nuovi fanti Tedeschi: ellere esansti il Re di Francia, e i Veneziani per le lunghe spese: le provvisioni loro, come è confucto nelle leghe, interrotte, e diminuite: confidarti di poter efigere danari di Spagna abbastanza, conciossia che sostentava la guerra con spese molto minori per le rapine dei foldati, che gli avverfari, e perchè sperava di disunire, e di fare più negligenti i Collegati con qualche arte e finalmente molto fi prometreva della fua grandiffima felicità comprobata con la esperienza di molti anni, e pronunziatagli con innumera-

dal Leva .

bili predizioni infino da puerizia. Ma in questo tempo Lautrech, \* per l'autorità del quale come arrivò in Italia il & Launech for Duca di Ferrara aveva operato che i Marifcotti restituissero corre Biagraf ai Bolognesi Castelfranco, e che i Bentivogli deponessero l'arme, \* follecitava che le armate marittime destinate ad & affaltare, o la Sicilia, o il Reame di Napoli procedeffero innanzi, delle quali la Veneziana, non essendo le provvisioni loro nè per terra, nè per mare pari alle obbligazioni, era a Cerfu, e sedici galee dovevano andare a unirii con Andrea Doria, il quale aspettava nella Riviera di Genova Renzo da Ceri destinato con i fanti a quella impresa. Rimandò dipoi Lautrech in Francia quattrocento lance, e tremila fanti, e convenne con i Veneziani, i quali confortava a reftituire Ravenna al Collegio dei Cardinali, e col Duca di Milano, che per difendere quello che si era acquistato tenessero le genti loro, con le quali era lanus al foldo dei Veneziani. Fregofo, e il Conte di Gaiazzo in allaggiamento molto fortificato a Landriano, villa vicina a due miglia a Milano, per la vicinità dei quali non potendo allargarfi le genti ch' erano in Milano ti ttimava averti facilmente a guardare Pavia, Moncia, Biagrassa, Marignano, Binasco, Vigevene, e Alessandria: egli stabilite queste cose passò con mille cinquecento Svizzeri, altrettanti Tedeschi, e seimila tra Franzeli, e Gualconi il decimo ottavo di di Ottobre il Pò a rifcontro di Castel San Giovanni con intenzione di aspettare i fanti Tedeschi, dei quali era arrivata insino a quel di piccola parte, e un'alrra banda pure di fanti della medefima nazione, i quali il Re di Francia aveva mandato a foldare di nuovo in luogo degli Svizzeri, già rifoluti quali tutti: dal quale luogo fu necessitato fare ritornare di là dal Pò Pietro Navarra con i fanti Gualconi, e Italiani al soccorso di Biagratsa, alla qual terra custodita dal Duca di Milano Antonio da Leva, intendendo effere male provveduta, era il vigefimo ottavo di di Ottobre andato a campo con quattromila fanti, e fette pezzi di artiglierie, e ottenutala il secondo di per accordo si preparave per pasfare nella Lomellina alla ricuperazione di Vigevene, e di Novara: ma intefa la venuta di Pietro Navarra con maggiori forze si ritornò a Milano, donde al Navarra su facile

fa da Auton da Leva .

ricu-

ricuperare Biagraffa, nella quale Francesco Sforza messe mi-1527.

gliori provvitioni. Vedevali già manifestamente differire industriofamente Lautrech il partirsi, e benchè allegasse averlo ritenuto la espettazione dei fanti Tedeschi, con una banda dei quali era pure finalmente venuto Valdemonte. gli altri si aspettavano, e si lamentasse per tutto delle piccole provvitioni dei Veneziani, nondimeno fi dubitava ne fosse stato cagione l'aspettare danari di Francia: ma la cagione più vera, e più potente era che (4) il Re sperando la pace, la pratica della quale era stretta con Cesare, gli aveva commello, che diffimulando questa cagione procedesfe lentamente, da che anche era nato che il Re non era stato pronto a pagare la parte sua degli Alemanni che si conducevano in luogo degli Svizzeri, nè quegli che prima erano destinati a venire con Valdemonte. Con queste, o neceffità, o scusazioni soprastando Lautrech a Piacenza con le genti alloggiate tra Piacenza, e Parma si rimoste la difficultà avuta prima del Duca di Ferrara, il quale ch' entraffe nella confederazione aveva Lautrech, fubito che arrivò in Italia, fatto instanza grande, cosa da una parte desiderata dal Duca per il parentado che gli era proposto col Re di Francia, da altra ritenendolo la diffidenza che aveva del valore dei Franzesi, e il sospetto che il Re finalmente per ricuperare i figliuoli non concordaffe con Cefare: ma temendo dei minacci di Lautrech aveva diman-dato che le cose sue si trattassero a Ferrara, perché voleva cara si accurmaneggiare le cose che tanto gl'importavano da se me- la con trandefimo. Perciò andarono a Ferrara gl' Imbafciatori di tutti i Collegati, e in nome dei Cardinali congregati a Parma il -Cardinale Cibo, dove alla fine mollo il Duca dal procedere innanzi di Lautrech, sforzatofi di fare capaci il Capitano Giorgio, e Andrea di Burgo che molto onorati, e intrattenuti da lui crano a Ferrara, della necessità che lo strigneva con le quali il ad accordare, accordò finalmente, ma con condizioni che Dura di Ferdimostrarono, o la industria sua nel sapere bene negoziare, la laga.

(a) Il Giovie nel 21. dice che il Re rando d'indur Cefare alla reftituzione di Francia andava trattenendo di con- dei figliuoli.

tribuire a quello , a che era tenuto , fpe-

commissione del Senato per andare in poste a giustificarsi, ricevuto in cammino avviso della loro liberazione, e che il Senato fatisfatto di lui defiderava non andasse più innanzi, ritornò all'esercito, nel quale gli Svizzeri, e i fanti del Marchefe non erano pagati, e i Veneziani nè quivi, nè in Lombardia dove erano obbligati a tenere novemila fanti ne tenevano la terza parte. Ritiraronsi poi in quello di Todi, e all' intorno, e gli Spagnuoli alla fine di Novembre erano verso Corneto, e Toscanella, i Tedeschi a Roma, ai qualí era ritornato il Principe di Oranges da Siena, dove andato vanamente per riordinare quel governo dimorò poco. Nè si dubita che se l' esercito Imperiale si fosse fatto innanzi, che il Duca di Urbino, e il Marchefe di Saluzzo fi farebbero ritirati con l'esercito alle mura di Firenze, benchè per iattanza spesso parlassero, che per impedire a loro la venuta in Tofcana, farebbero un alloggiamento, o in Orvicto, o in Viterbo, o nel territorio Senese verso Chiusi,

e Sartiano. Ma Lautrech non ostante fossero arrivati i fan-

Fortezze, e riscossi da tutte due quelle Città, e dei territori loro circa cinquantamila ducati, fi credeva che avefse in animo non solo tenere in potestà sua Parma, e Pia-

ti Tedeschi procedendo per la espettazione della pratica della pace con la consueta tardità si era fermato a Parma, ferma a Pardella quale Città benchè fossero ridotte in potestà sua le ma.

cenza, ma perchè Bologna dependelle dall'autorità del Re volgere il primato di quella Città nella famiglia dei Peppoli. I quali difegni fece vani la liberazione del Pontefice, alla quale benche da principio non parelle che Cefare condescendesse prontamente, perchè dopo la nuova della cattività aveva tardato più di un mese a farne deliberazione alcuna, nondimeno intefa poi l'andata di Lautrech in Ita- Generale di lia, e la prontezza del Re d'Inghilterra alla guerra aveva San France, mandato (\*\*) in Italia il Generale di San France(co, e Veri Miglian unidi Migliau con commissione sopra questo negozio al Vice- desti do Cesore il re, il quale essendo in quei di che arrivò il Generale mor- Papa.

<sup>(</sup>a) Il Ciovio nel : 5. dice che Cefare temendo e la infamia, e il pericolo che gli foprastave, mandò in Italia il Ge-

nerale di S. Francesco, e Veri di Migliau. a liberare il Papa.

Gaeta .

di Moncada, al quale anche si distendeva il mandato di Cefare, eil quale il Vicere aveva sostituito in suo luogo insino a tanto che sopra il governo del Regno venille da Cefare nuova ordinazione, e avendo il Generale comunicato con Don Ugo andò a Roma, e infieme con lui Migliau venuto di Spagna con le medesime commissioni che il Generale. Conteneva questo negozio due articoli principali, l'uno che il Pontefice satisfacesse all'esercito creditore di fomma groffissima di danari, l'altro la sicurtà di Cesare, che il Pontefice liberato non si aderisse con i suoi inimici: e în questo si proponevano dure condizioni di statichi, e di sicurtà di terre. Trattossi per queste dissicultà la cosa lungamente, la quale per facilitare il Pontefice aveva spesso follecitato, e continuamente follecitava, ma occultamente Lautrech a farsi innanzi, affermando esfere sua intenzione di non promettere cos' alcuna agl' Imperiali, se non sforzato, e che in tal caso uscito di carcere non osserverebbe come prima potelle condursi in luogo sicuro, il che cercherebbe di fare col dare loro manco comodità potesse, e se pure accordaffe lo pregava che la compassione dei suoi infortuni, e delle necessità facessero la scusa per lui. La qual cofa mentre che si trattava, (a) gli statichi con indignazione Stotiebi del gravissima dei fanti Tedeschi suggirono occultamente di Popa fi fug- Roma alla fine di Novembre. Lunga fu la discettazione otcultamente. fopra questa materia, non ellendo anche di una medelima fentenza quegli, che ne avevano a determinare, perchè Don Ugo, henchè avelle mandato a Roma Serenon suo Segretario infieme con gli altri, vi aveva per la malignità della sua natura, e per avere l'animo alieno dal Pontefice. piccola inclinazione: il Generale tutto il contrario per la cupidità di diventare Cardinale: Migliau contradiceva come a cola pericolola a Celare, e non potendo relistere se Veri di Mi-ghan morto di ne andò a Napoli: della quale impietà patì de pene, perun archibujo, chè nei primi di dell'affedio scaramucciando fu morto di uno archibuso. Nè mancava il Pontefice a se medesimo,

(a) Il Giovio nel lib. 1. dice parfaggirono di Roma occultamente, e ricolarmente, che li statichi del Papa si fe ne andarono nel campo della lega.

perchè tirò nella fentenza sua Girolamo Morone, il configlio del quale era appresso gl'Imperiali in tutte le deliberazioni di grande autorità, conferito il Vescovado di Modana al figliuolo, e promessi a lui certi frumenti suoi, ch' erano a Corneto di valore di più di dodicimila ducati. Ma non con minore industria si fece proprizio il Cardinale Colonna promessagli la legazione della Marca, e dimostrandogli quando venuto a Roma l'andò a visitare nel Castello di voler essere a lui principalmente debitore di tanto benefizio, e artificiofamente instillandogli negli orecchi, che maggior gloria, o che maggiore felicità potelle desiderare, che farsi noto a tutto il mondo, essere in potellà sua deprimere i Pontefici, in potestà sua quando erano annichilati fargli ritornare mella pristina grandezza. Dalle quali cose commosto (6) quel Cardinale elatissimo, e ventofilimo per natura, ajutò prontamente la fua liberazione, credendo folle così facile al Pontefice liberato dimenticarsi di tante ingiurie, come facilmente gli aveva prigione raccomandata umiliffimamente con preghi e con lacrime la sua liberazione. Alleggerì in qualche parte le difficultà la nuova commissione di Cesare, il quale instava che il Pontefice si liberasse con più satisfazione sua che sosse possibile, soggiugnendo bastargli che liberato non aderisse più ai Collegati che a lui. Ma si crede giovasse più che alcun' altra cosa la necessità, che avevano per il timore della venuta di Lautrech di condurre quello elercito alla difesa del Reame di Napoli: cosa impossibile se prima non cra afficurato degli stipendi decorti, in ricompensa dei quali ricusavano ammettere tante prede, e tanti guadagni fatti nel fra il Papa, e tempo medesimo. Questa necessità di provvedere ai paga-gli agenti di mentifu anche cagione, che mauco si pensasso all' afficurarsi siberagine.

per il tempo futuro del Pontefice. (6) Conchiusesi finalmen- suo.

Tom. IV.

M m

(a) H Giovio e nella vita, e nell' Elegio che fa di quello Cardinale, lo efalea e per la prudenza civile, e per la militare tanto, che niuno degli antichi meritò mai tante lodi, se iode è però l' aver mello mano nella facrofanta dignità Pontificale, e dato Roma fua patria due volte in preda alle barbare genti,

(b) La condizione dell'accordo fit depo il fettimo mefe della prigionia del Papa, dice il Giovio nel 25. e il Tarcagnessa nel lib. 2. del 4. vol. raccontando le convenzioni che fecero fra loro, in gran parte simili a quelte, eccetto che la confegnazione dei nipori del Papa.

te l'ultimo di di Ottobre, dopo lunga pratica, la concordia in Roma col Generale, e con Serenon in nome di Don Ugo, che poi ratificò: non avversalle il Papa a Cesare nelle cose di Milano, e di Napoli: concedessegli la Crociata in Ispagna, e una decima dell'entrate Ecclesiastiche in tutti i suoi Regni: rimanessero per sicurtà della osservanza in mano di Celare Ottia, e Civitavecchia, stata prima rilasciata da Andrea Doria: consegnassegli Cività Castellana, la qual terra, effendo entrato nella Rocca per committione segretissima del Pontefice, benchè simulate il contrario. Mario Perufco Mario Perufco Procuratore Fifcale, aveva ricufato di amnon vuol am- mettere gl' I nperiali : confegnallegli eziandio la Rocca di For-

metter gf Im Gi. ii, e per statichi Ippolito, e Aleslandro suoi nipoti, e insino vita Caffella- a tanto venillero da Parma (a) i Cardinali Pifano, Triulzio, e Gaddi, che furono condotti da loro nel Regno di Napoli : pagasse subito ai Tedeschi ducati sessantasettemila, agli Spagnuoli trentacinquemila, con questo che lo lasciassero libero con tutti i Cardinali, e uscissinsi di Roma, e del Castello, chiamandosi libero ogni volta fosse condotto salvo in Orvieto, Spoleto, o Perugia, e fra quindici dì dopo l'uscita di Roma pagasse altrettanti danari ai Tedeschi, e il resto poi che ascendeva con i primi a ducati più di trecento cinquantamila: pagaste infra tre mesi ai Tedeschi, e Spagnuoli secondo le rare loro: le quali cose per potere osfervare il Pontefice ricorrendo per uscire di carcere a quei rimedi, ai quali non era voluto ricorrere per non vi Clemente crea entrare, (b) creò per danari alcuni Cardinali, persone, la Cardinali per maggior parte indegne di tant' onore : per il resto concedette nel Reame di Napoli decime, e facultà di alienare dei

danari .

biaco.

beni Ecclefiastici, convertendost per concessione del Vica-Cardinali Ce rio di Cristo (così sono prosondi di giudizi divini) in uso, fis. e Orfino, e sostentazione di Eretici quel ch'era dedicato al culto di deti per floti-chi del Papa Dio. Con i quali modi avendo stabilito, e assicurato di paall' Imperate- gare ai tempi promessi, dette anche per statichi per la sicurtà dei soldati i Cardinali Cesis, e Orlino, che furono condotti

> (a) Il Giovio aggiugne questi due, l' Orfino, e Cefis, dei quali fu malle-vadore il Cardinale Colonna, che gli conduste al suo luogo delizioso di Su-

<sup>(</sup>b) Dice il Giovio che quefti danari furono cavati da persone aderenti di Cefare .

dal Cardinale Colonna a Grottaferrata. Ed essendo spedite = tutte le cose, e stabilito che il nono di di Dicembre do- 1527vellero gli Spagnuoli accompagnarlo in luogo ficuro, egli temendo di qualche variazione per la mala volontà che fapeva avere Don Ugo, e per ogni altra cagione, che potelle interrompere, la notte dinanzi uscito segretamente al principio della notte in abito di mercatante del Castello, su da di Cossello in Luigi da Gonzaga foldato degl' Imperiali, che con grosta abite di mercompagnia di archibulieri l'aspettava nei Prati, accompa-catante. gnato infino a Montefiascone, dove licenziati quali tutti i Luisi Ganzae fanti, Luigi medelimo l'accompagnò inlino a Orvieto: nel-ga accampa la qual Città entrò di notte non accompagnato da alcuno a Montefisse. dei Cardinali, esempio certamente molto considerabile, e forse non mai dapoi che la Chiesa su grande accaduto, un Pontefice caduto di tanta potenza, e riverenza esfere custodito prigione, perduta Roma, e tutto lo Stato ridotto in potestà di altri, il medetimo in spazio di pochi mesi restituito alla libertà, rilasciatogli lo Stato occupato, e in brevissimo tempo poi ritornato alla pristina grandezza: tanta è appresso ai Principi Cristiani l'autorità del Pontificato, e il rispetto, che da tutti gli è avuto. Nel qual tempo An- Anton da Lava tonio da Leva, dopo la partita di Lautrech da Piacenza, dopo la partita mandò fuora di Milano i fanti Spagnuoli, e Italiani, per-vienpera molte chè si pascessero, e perchè ricuperatsero i luoghi più deboli terre. del paese, e perchè aprillero la comodità del condurti le vertovaglie a Milano, i quali prefero quella parte del Contado, che si chiama Sepri: mandò anche Filippo Torniello con mille dugento fanti, e con alcuni cavalli a Novara, nella quale Città erano quattrocento fanti del Duca di Milano. Entrovvi il Torniello per la Rocca tenutati fempre in medio a Novanome di Cefare, e trovata poca disesa ottenne la terra, rae svaligiati i fanti, e rimandatigli alle case loro, rimase in Novara per correre il paese circostante. Dei fanti Tedeschi fi riduse una parte in Arona, l'altra in Mortara, ai quali avendo il Duca aggiunti altri fanti per la difefa della Lomellina, e del paese, non era libero il Torniello di allargarti molto: in modo che non si facendo per quella vernata altre fazioni, che spesse scaramucce attendevano tutti a rubare gli amici, e gl'inimici, conducendo a ultimo ec-

M m 2

Armata Collegasi a Liverne .

dei galee Franzesi con le sedici galee dei Veneziani, e avendo ricevuto Renzo da Ceri con tremila fanti per porre in tersa partirono il terzo decimo di di Novembre da Livorno. E benchè prima fosse stato determinato che assaltassero la Ifola di Sicilia, mutato configlio si voltarono alla impresa di Sardigna, per i conforti, secondo si credette, di Andrea Doria, forse perchè già avesse nel petto nuovi concetti. Acconfentì a questa impresa Lautrech per la speranza che presa la Sardigna si facilitasse molto l'acquisto della Sicilia. Quello che ne fosse la eagione, le galee travagliate in mare dai triftiffimi tempi feparate andarono vagando per mare, una delle galee Franzeli andò a traverso appresso ai lidi di Sardegna, quattro delle galce Veneziane molto battute ritornarono a Livorno, le Franzeti (corfero per l'impeto dei venti in Corfica, dove in Portovecchio ti ricongiunfero feco quattro galee dei Veneziani, le altre otro furono traportate a Livorno. Finalmente la impresa si risolvè, restando infieme in molta difcordia Andrea Doria, e Renzo da Ce-Lautrero allo, ri . Ma Lautrech, il quale ricevè quando era in Reggio av-

dono rende viso della liberazione del Pontelice rilasciata la Fortezza di

Città si fermò aspetrando la venuta degli ultimi fanti Tedefci, i quali pochi di poi si condustero nel Bolognese, non in numero di seimila, com'era destinato, ma solamente tremila : e nondimeno foggiornò venti dì in Bologna aspettando avviso dal Re di Francia della ultima risoluzione circa la pratica della pace, e inflando intratranto con fomma diligen-Capitani dei za col Pontefice, interponendo ancora l'autorità del Re vieto fi congra- d' Inghilterra, perchè apertamente aderifie ai Collegati, at antano col Pa- quale nei primi dì che arrivò a Orvieto, effendo andati a lui a congratularsi il Duca di Urbino, il Marchese di Sa-Federigo do Juzzo, Federigo da Bozzole, il quale pochi di poi morì di morte naturale a Todi, e Luigi Pifano Provveditore Vene-

Parma ai ministri Ecclesiastici andò a Bologna, nella quale

Pozzola muo-56.

> a parlar di quello: è ben vero che il Tercegn tt nel lib 2 del 4. ne dice (a) Il Gievie non fa menzione che l'armata dei Collegati si congiuraffe a qualche parela, e il Bellai nel 3-Livorno : ma in altro tempo fi riferba

ziano, gli aveva con grandissima instanza ricercati che levasfero le genti loro dello Stato Ecclesiastico, affermando gl'Imperiali avergli promesso che si partirebbero ancora essi dello Stato della Chiefa, in cafo che l'efercito dei Confederati facesse il medesimo. Aveva anche scritto un Breve a Lau- H Papa per un trech ringraziandolo delle opere fatte per la fua liberazio- zio Lautrech . ne, e dell'averlo confortato a liberarsi in qualunque modo, le quali opere erano state di tanto momento a costringere gl' Împeriali a determinarfi, che non meno fi pretendeva obbligato al Re e a lui, che se sosse stato liberato con l'arme loro, i progressi delle quali avrebbe volentieri aspertato se la necessità non l'avesse astretto, perchè continuamente gli erano mutate in peggio le condizioni proposte, e perchè apertamente aveva compreso non potere se non per mezzo della concordia confeguire la fua liberazione, la quale quanto più il differiva tanto procedeva in maggiore precipizio l'autorità, e lo Stato della Chiefa, ma fopra tutto averlo mosso la speranza di avere a effere inftrumento opporruno a trattare col suo Re, e con gli altri Principi Cristiani il bene comune. Queste furono da principio le sue parole sincere e semplici come pareva convenire all' uffizio Pontificale, e di un Pontefice specialmente che avelle avuto da Iddio sì gravi, e sì aspre ammonizioni. Nondimeno ritenendo la fua natura folita, nè avendo per la carcere deposte nè le sue astuzie, nè le sue cupidità, arrivati che furono a lui, già cominciato l'anno mille cinquecento ventiotto gli uomini mandati da Lautrech, e Gregorio da Cafale Oratore del Re d'Inghilterra a ricercarlo, che si confederasse con gli altri, consinciò (a) a dare sale, Oratore varie rispotte, ora dando speranza, ora scusandosi che non lel Re d' leavendo nè danari, nè gente, nè autorità sarebbe a loro Clemente VII. inutile il suo dichiararsi, e nondimeno a se potrebbe essere nocivo, perchè darebbe causa agl'Imperiali di offenderlo in Papa riencamolti luoghi, ora accennando di volere fatisfare a questa alla lega, da dimanda, se Lautrech venitle innanzi: cosa molto deside- varie rifosse. rata da lui, perchè i Tedeschi avessero necessità di partirsi di Roma, i quali confumando le reliquie di quella mifera

1527

(a) Dice il Giovio, che il Papa rifposte, volendo stare a veder prima l'e-fito della guerra. cercato di unirfi aila lega, da varie ri1528

Città, e di tutto il paele circoftante, e deposta totalmente la ubbidienza dei Capitani, tumultuando spesso tra loro ricufavano di partirii, dimandando nuovi danari, e pagamenti. \* Parti Lautrech il nono giorno di Gennaio da Bologna, & essendo causa grande a spignerlo innanzi gli stimoli del Re d'Inghilterra. \* Ma alla fine dell'anno precedente, e molto sa più nel principio dell'anno medefimo cominciarono manifestamenre ad apparire vane le pratiche della pace, per le quali si esacerbarono molto più gli animi dei Principi, perchè essendo risolute quasi tutte le difficultà, conciosiachè Cefare non negasse di restituire il Ducato di Milano a Francesco Sforza, e di comporre con i Veneziani, e con i Fiorentini, e con gli altri Confederati, si disputava solamente quale cosa si avesse prima a mettere in esecuzione, o la partita dell' esercito del Rc di Francia d'Italia, o la restituzione dei figliuoli. Negava il Re di obbligarsi a levare l'esercito Cefare, eil Re. d' Italia, se prima non ricuperava i figliuoli, ma offeriva

di Francia .

flatichi in mano del Re d'Inghilterra per ficurtà della offervanza delle pene, alle quali fi obbligava, se ricuperati i figliuoli non levaste subito l'escreito. Cesare instava del contrario offerendo le medetime cauzioni in mano del Re d'Inghilterra, e disputandosi chi fosle più onesto che si fidasse dell'altro, diceva Cesare non si poter fidare di chi una volta l'aveva ingannato: a che rispondevano gli Oratori Franzesi che quanto più si pretendeva ingannato dal Re di Francia, tanto meno poteva il Re di Francia fidarsi di lui, nè la offerta di Cefare di dare le ficurtà medefime in mano del Rc d'Inghilterra, che offeriva di dare il Re di Francia, effere offerta pari, perchè anche non era pari il caso, conciosachè fosse di tanto maggior momento quello che Cefare prometteva di fare; che quello che prometteva il Re di Francia, e però non lo afficurare le ficurtà medefime. Soggiunsero in ultimo che gli Oratori del Re d'Inghilterra, i quali avevano mandato dal suo Re di obbligarlo a far oslervare quello che promettelle il Re di Francia, non avevano mandato a obbligatio per la offervanza di quello che promettefse a Cesare, e che essendo le dissicultà loro terminate, e con tempo prefillo, non potevano nè trafgredire, nè aspettare, fopra la quale difputa non si trovava risolazione alcuna,

perchè Cesare non aveva la medesima inclinazione alla pa-

ce, che aveva il suo Consiglio, persuadendoti eziandio perduto Napoli poterlo riavere con la restituzione dei figliuoli, ed era imputato molto il Gran Cancelliere ritornato molto prima in Ispagna di avere turbato con punti, e con sofistiche interpretazioni le pratiche della pace. Finalmente gli Oratori Franzeli, e Ingleli deliberarono, fecondo le commissioni che avevano, in caso della disperazione della concordia, di dimandare a Cesare licenza di partirsi, e poi subito far intimare la guerra, con la quale conclusione presentatili il vigetimo primo di di Gennaio seguitando gli Ora- pace si rempe tori dei Veneziani, del Duca di Milano, e dei Fiorentini in-fia diferenzia nanzi a Cefare, residente allora con la Corte a Burgos, gli Collegati. Oratori Ingleii gli dimandarono i quattrocento cinquantamila ducati prestatigli dal loro Re, seicentomila per la pena nella quale era incorso per il ripudio della figliuola, e cinquecentomila per le pentioni del Re di Francia, e per altre cagioni : le quali cose proposte per maggiore giustificazione tutti gli Oratori dei Collegati gli dimandarono licenza di partirfi, ai quali rispose che consulterebbe la risposta che avesse a fare, ma estere necessario che anche innanzi alia partita loro gli Oratori fuoi fossero in luogo sicuro, e partiti da lui gl' Imbasciatori entrarono subito gli Araldi del Re di Francia, e del Re d'Inghilterra a intimargli la guerra, la quale avendo accettata con lieto animo, ordinò che gl'Imbalciatori del Re di Francia, dei Veneziani, e dei Fiorentini follero condotti a una Villa lontana trenta miglia dalla Corte, dove fu polto loro guardia di Arcieri, e Alabardieri, proibito ogni commercio, e la facultà dello scrivere: a quello del Duca di Milano come a fuo suddito fece fare comandamento che non partifle della Corte: all' Inglese non su fatta innovazione alcuna. Così Lautrech per

dove Lautrech stimolato dal suo Re, ma molto più dal Re d'Inghilterra, poiche cominciò a indebolire la forranza della pace, era il nono di di Gennaio partito da Bologna, indirizzandoti al Reame di Napoli per il cammino della Romagna, e della Marca, cammino eletto da lui dopo molta

rotta ogni pratica della pace, restarono accesi solamente i Re va verso pensieri della guerra condotta, e stabilita tutta in Italia, Napoli.

con-

consultazione contro alle instanze del Pontefice, desideroso con la occasione della passata sua di far rimettere in Siena Fabio Petrucci, e il Monte dei Nove, e contro alla instanza ancora dei Fiorentini, i quali per fuggire i danni del loro paese, e nondimeno perchè quello esercito fosse più pronto a soccorrergli, se gli Imperiali per fare diversione si movessero per assaltare la Toscana, lo pregavano a fare quel cammino: ma Lautrech elefle di entrare piuttofto per la via del Tronto nel Regno di Napoli per ellere cammino più comodo a condurre le artiglierie, e più copioso di vettovaglie, e per non dare occasione agl' inimici di fare

tefice .

Pontefice .

testa a Siena, o in altro luogo, desiderando di entrare innanzi che avelle alcun oftacolo nel Regno di Napoli. Ma come fu mosso da Bologna Giovanni da Sassatello restifela Rocca " tul (4) la Rocca d' Imola al Pontence, la quale quando era prigione aveva occupata, e accostandos poi a Rimini Si-Sizifmondo gifinondo Malatesta figlinolo di Pandolfo ii convenne seco Malat.lla ren- di restituire quella Città al Pontefice, con patto che fosse de Rimini al obbligato a lasciar godere alla Madre la dote, a dare seimi-

la ducati alla forella non maritata, e a confegnare tra il padre, e lui ducati duemila di entrata: partific subito di Rimini Sigilmondo, e vi restasse il padre infino a tanto che il Pontefice avelle ratificato, e in quelto mezzo stesse la Rocca in mano di Guido Rangone fuo cugino, il quale condotto agli stipendi del Re di Francia seguitava Lautrech alla guerra. Ma differendo il Pontefice l'adempire queste promesse Sigismondo occupò di nuovo la Rocca non senza Guido Rangon querela grave del Pontefice contro a Guido Rangone, come ne agli fipen le tacitamente lo avelle permello, ne fenza sospetto ancora che vi avessero consentito Lautrech, e i Veneziani, come se desiderassero tenerlo in continue disficultà: i Veneziani

per causa di Ravenna, la quale avendo il Pontesice subito Gaferre Con- che fu liberato di Castello mandato l'Arcivescovo Sipontino tareno Oratore a dimandare a quel Senato, aveva riportato risposta generale Vencto a Cle con rimettersi a quello che gli esporrebbe Gaspero Contareno eletto Oratore a lui, perchè se bene avessero prima affer-

(a) Il Giovio vuole nel 26. che la molto tempo dopo, cioè dopo la cororestituzione di questa Città fosse farta nezione di Cesare in Bologna.

mato, che la ritenevano per la Sedia Apostolica, nondimeno avevano totalmente l'animo alieno dal restituirla, molli dall'interesse pubblico, e dall'interesse privato, perchè quella Città era molto opportuna ad ampliare l'Impero in Romagna, fertile da se stessa di frumenti, e per la fertilità delle terre vicine dava opportunità grande a condurne ciascun'anno in Venezia molta copia, e perchè molti Veneziani avevano in quel tempo ample possessioni. Sospettava dell'animo di Lautrech, perchè avendo Lautrech oltre a molte instanze fattegli prima mandato da poi che era partito da Bologna Valdemonte Capitano Generale di tutti i fanti Tedeschi con Longavilla mandato dal Re a ricercarlo strettissimamente che si dichiarasse contro a Cesare, potendo massimamente, per l'approssimarsi l'esercito farlo sicuramente, non aveva potuto ottenerlo, non lo dinegando il Pontefice espressamente, ma differendo e scusando: per la quale cagione aveva offerto al Re di Francia di confentirvi, ma con condizione che i Veneziani gli restituissero Ravenna, condizione quale fapevano dovere avere effetto, non essendo i Veneziani per muoversi a questo per le persuationi del Re, nè comportando il tempo ch'egli per fatisfare al Pontefice se gli provocasse inimici. Aggiugnevasi che anche non udiva la instanza di Lautrech fatta perchè ratificasse la concordia fatta col Duca di Ferrara, allegando esfere cosa molto indegna l'approvare quando era vivo le convenzioni fatte in nome suo mentre che era morto, ma che non ricuserebbe di convenire con lui Donde il Duca di Ferrara pigliando questa occasione faceva difficultà, benchè ricevuto nella protezione del Re di Francia, e dei Veneziani, mandare a Lautrech i cento uomini d' arme, e di pagargli i danari promessi, come quello che dubitando dell'esito dello cole fi sforzava di non aderire tanto al Re di Francia, che non gli restasse luogo di placare in qualunque evento l'animo di Cefare, appreflo al quale si era scusato della sua necessità, e intratteneva continuamente a Ferrara (4) Gior-Tom. IV. Nη

(d) Il Gisvio in un Elogio fatto a lore, ch'era in lui, ma lo nomina Luqueño Froniparph, dimofira di filmarlo molto e per l'autorità, e per il va-

gio Fronspergh, e Andrea de Burgos. Procedeva nondimeno innanzi con l'esercito, col quale arrivò il decimogiorno di Andrea diBut- Febbraio in sul fiume del Tronto confine tra lo Stato Ecgos in Ferrara. clesiastico, e il Regno di Napoli. Ma in Francia il Re intefa la retenzione del fuo Imbafciatore messe quello di Ce-

rei sono ritenu. sare nel Castelletto di Parigi, e ordino che per turta Francia ti in Francia, fossero ritenuti i mercatanti sudditi a Cesare, il medesimo · Ingbilterra . in quanto all'Oratore di Cesare sece il Re d' Inghilterra , benchè inteso poi il suo non estere stato ritenuto lo libero. Ed essendo già bandita la guerra in Francia, in Inghilterra. e in Ispagna, instava il Re di Francia, che si rompeste comunemente la guerra in Fiandra, alla quale egli per dare principio aveva fatto correre, e predare alcune fue genti in ful paese della Fiandra: non si facendo per questo da quegli di Fiandra movimento alcuno, se non per difendersi,

guerra Francia

Mergherita di perchè Madama Margherita sforzandosi quanto poteva di Aufris fugge cstinguere le occasioni di entrare in guerra col Re di Francia, non permerteva che gli uomini fuoi uscissero del suo paese. Ma al Re d'Inghilterra era molestissimo l'avere la guerra con i popoli di Fiandra, perchè non ostante che acquistandosi certe terre promesfegli prima da Cesare per sicurtà dei danari prestati avestero a essere consegnate a lui, nondimeno e all'entrate sue, e al suo Regno era di molto pregiudizio interrompere il commercio dei suoi Mercatanti in quella Provincia, ma non potendo per le convenzioni fatte apertamente ricularlo differiva quanto poteva, allegando che secondo i capitoli di quella obbligazione gli era lecito tardare quaranta giorni dopo la intimazione fatta per dare tempo ai Mercatanti di ritirarli. La quale fua volontà, e la cagione essendo conosciuta dal Re Cristianissimo, dopo avere trattato infieme di affaltare in luogo della guerra di Fiandra con armate marittime le marine della Spagna, affermando il Rc di Francia avere intelligenza in quelle parti.

V. fcove Bate Francia .

Le quali cose partorirono fufalmente che avendo il Re d' niense va in Inghilterra mandato in Francia il Vescovo Batoniense per persuadere a lasciare le imprese di là dai monti, e accrescere le forze, e la guerra d'Italia, per consiglio e conforti suoi si fece che per tempo di otto mesi prossimi si levassero le offese tra il Re di Francia, il Re d'Inghilterra, e il paese di Fiandra con gli altri Stati circostanti sottoposti a Cesare: alla quale convenzione perchè il Re di Francia condescendesse più facilmente li obbligò il Re d' Inghilterra a pagare ogni mele trentamila ducati per la guerra d'Italia, per la quale era finita la contribuzione promessa prima per sei mesi. Ma così come continuamente si accrefcevano le preparazioni alla guerra fi accendevano molto più gli odi tra Principi, pigliando qualunque occasione d'ingiuriarsi, e di contendere non meno con l'animo, e con la emulazione che con l' arme. Perche aven- Corlo V. 6 les do Cefare eirca due anni innanzi in Granata in tempo feia intendere che fimilmente fi trattava la pace tra il Re di Francia, e col Re di Franini detto al Presidente di Granopoli Oratore del Re di ciain duello. Francia certe parole, le quali inferivano che volentieri, aceiocche delle differenze loro non avessero a patire più i popoli Cristiani, e tante persone innocenti le diffinirebbe feco (") con battaglia fingolare, e dipoi replicate all'Araldo, quando ultimamente gli aveva intimata la guerra, le parole medelime, aggiagnendogli di più il fuo Re efferli portato bruttamente a mancargli della fede data. Il Re di Francia avendo intese queste parole, e parendogli di non potere fenza fua ignominia passarle con filenzio, ancorche la richiesta fosse forse più degna tra Cavalieri, che tra tali Principi, convocati il vigelinio fertifito di Marzo in una grandiflima fala del Palazzo fuo di Parigi tutti i Principi, tutti gl'Imbufcliatori; e tutra la Corte, nella quale presentandosi poi egli con grandissima pompa di vestimenti ricchissimi, e di molto ornata compagnia, e postosi a sedere nella Sedia Reale fece chiamare l'Oratore di Cesare, il quale perchè si era determinaro che condotto a Baiona fosse liberato nel tempo medefimo che fossero liberati gl'Imbasciatori dei Consederati, i quali per questo ti conducevano a Baiona, dimandava di spedirsi da lui. Parlò il Re seusandosi che princi-

1528.

stato causa che anch' egli fosse ritenuro: ma che doventa). Il Bellai nel lib. 3 metre parricolariffinamento tutti gli accidenti meti in questa occasione.

Nn 2

palmente Cefare per avere con efempio nuovo, e inumano ritenuto gl'Imbasciatori suoi, e dei suoi Collegari era

do ora andare a Baiona, perchè in un tempo medefimo si facesse la liberazione di tutti desiderava portasse a Cefare una sua lettera, ed esponesse una imbasciata di queflo tenore. Che avendo Cesare detto all' Araldo ch' egli aveva mancato alla sua fede, aveva detto cosa falsa, e Mentita dota che tante volte mentiva quante volte lo replicava, e che in luogo di risposta per non tardare la diffinizione delle looin a Legare . ro differenze gli mandasse il campo, dove avessero tutti due infieme a combattere, e ricufando l'Imbasciatore di portare

Quinta .

e la lettera, e la imbasciata, soggiunse, che gli manderebbe a fare intendere il medetimo per l'Araldo, e che fapendo ancora che aveva detto parole contro all'onore del Re d' Inghilterra suo fratello, non parlava di questo, perchè sapeva quel Re effere bastante a disenderlo, ma che se per indisposizione del corpo fosse impedito, che offeriva di metrere al cimento la fua persona per lui. La medesima disfida Re a l'aghil- fece pochi di poi con le medetime solennità, e cerimonie arra afda a il Re d'Inghilterra, non passando però con molto onore dei destilo Carlo il Re d'Inghilterra, non passando però con molto onore dei Principi della Criftianità, che avendo intieme guerra tanto importante, e di tanto pregiudizio a tutta la Cristianità implicassero anche l'animo in simili pensieri. E nondimeno in tanto ardore di guerra, e di arme non fi divertiva il Re d' Inghilterra dalle cure amatorie, le quali cominciando a empiere il petto suo di furore partorirono in ultimo crudeltà, e scelleratezze orrende, e inaudite con infamia grandissima, ed eterna del nome suo, che acquistato da Leone il titolo di difen-Arigo VIII. fore della fede, per dimostrarii osservantissimo della Sedia Aposerra, presso flolica, e per avere fatto servivere in nome suo un libro contro alla empietà, e venenosa eresia di Martino Lutero, acqui-

gbilterra.

stò titolo, e nome di empio oppugnatore, e persecutore del-Caterino di la Cristiana Religione. Aveva per moglie il Re d'Inghilter-Spagna moglie ra Caterina figliuola già di Ferdinando, e di Flisabella Re di Spagna, Regina certamente degna di tali genitori, e che per le virtà, e prudenza fua era in fommo amore, e venerazione appresso tutto quel Regno, la quale vivente Enrico padre suo era stata prima maritata ad Artu figlio fuo primogenito, col quale poichè ebbe dormito restata vedova per la immatura morte del marito fu di comune consentimento del padre, e del suocero maritata a Enrico minore fratello, precedente, per l'impedimento dell' affinità = tanto strerra, la dispensazione di Giulio Pontefice. Del quale matrimonio essendone nato un figliuolo maschio che con immatura morte fu tolto loro non ne nacque altri figliuoli. che una figliuola femmina, la qual cosa dette occasione a molti della Corte di mormorare che per effere il matrimonio illecito, e non dispensabile in primo grado erano stati miracolosamente privati dei figliuoli maschi: da che, e dal defiderio che sapeva avere il Re di figliuoli presa occafione il Cardinale Eboracense cominciò a persuadere al Re, emerica di che ripudiata la prima moglie che giustamente non era mo- Spagna, perglie contraelle un altro matrimonio, movendolo a quelto n' ripullius non la conscienza, nè la cupidità per se stella, che il Re aves- dal Re Anie. fe fuccessori maschi, ma il persuaderti di potere indurre il 300 Re a pigliare Renea figliuola del Re Luigi, il che deliderava eltremamente, perchè conoscendo esfere esoso a tutto il Regno desiderava di prepararsi a tutto quello che potelle succedere, e in vita, e dopo la morte del Re, e inducendolo anche l' odio grande, che aveva concepuro contro a Cesare, perchè nè con dimostrazione, nè con farti sarisfaceva alla maravigliofa fua fuperbia, nè dubitava per l'autorità grande che avevano il Re, ed egli nel Pontefice di non ottenere da lui la facultà di fare giuridicamente il di- Cardinale Eliovorzio. Prestò gli orecchi il Re a questo consiglio non in-recense eforza vorzio. Freito gii ofeccii in Re a quanto companio proprio proprio dotto a quel fine che difegnava Eboracenfe, ma moffo, co-laghitera a me molti differo, non tanto dal defiderio di avere figliuoli, praficar Casmo del companio proprio proprio del companio del companio proprio proprio del companio proprio propr quanto perchè era innamorato di una donzella (4) della Regina nata di basso luogo, la quale inchinò l'animo a piglia- Enrice d' Inre per moglie, non essendo nè a Eboracense, nè ad altri ghilterra innoto questo sao disegno, il quale quando comincio, o a sco- una Denzella prirti, o a congetturarii non ebbe facultà Eboracense di tella fua medifluadergli il fare divorzio, perchè non avrebbe avuto au- glie. torità a configliargli il contrario di quello che prima gli aveva persuaso: e già il Re avendo dimandato parere da Teologi, da Giureconfulti, e da Religioti, aveva avuto risposta da molti che il marrimonio non era valido, o perchè così credeslero, o per gratificare, come è costume degli uo-

mini

(a) Questa come dice Giergio Uldie, fu Anna Bolense

mini al Principe. Però come il Pontefice fu liberato di prigione gli destinò (a) Imbasciatori per confortarlo a entrare Imbafciatori nella lega, e per operarii fecondo che da lui fosfe ordinad' Intilitere to loro per la restituzione di Ravenna, ma principalmente a Papa Giulio, per ottenere la facultà di fare il divorzio, che non il cercava per via di dispensa, ma per via di dichiarazione che il matrimonio con Caterina fosse nullo, e si persuase il Re che il Pontefice per trovarsi debile di forze, e di riputazione, ne appoggiato alla potenza di altri Principi, e mosso dal benefizio frefco dei favori grandi avuti da lui per la fua liberazione aveffe facilmente a confentirgli, supendo massimamente che il Cardinale Eboracense per avere savoriro sempre le cose sue, è prima quelle di Leone poteva molto in lui, e acciocchè il Pontefice non potesse allegare scusa di timore per la offefa che ne rifultava a Cefare figliuolo di una forella di Caterina, e per allettarlo con quello dono offerse pagargli per fua ficurtà una guardia di quattromila fanti. Udi il Ponte-

fice quella propolta, ma ancorche confideraffe la importanza della cofa, e la infamia grande che gliene potesse risultare, neutrale tra nondimeno trovandos a Orvieto, e neutrale ancora fra Ce-Cefare, eilRe. fare, e il Re di Francia, e in poca confidenza con ciascuno di loro, e però stimando assai il conservarsi l'amicizia del Re d'Inghilterra, non ebbe ardire di contradire a questa dimanda i anzi dimostrandosi desideroso di compiacere al Re, ma allungando con difficultare i modi che si proponeva, accese sa speranza, e la importunità del Re, e dei suoi ministri, la quale origine di molti mali continuamente augumentava. (6 Ma quando il Pontefice ebbe udito Valdemonte, e Longavilla, rifposto a loro parole generali, mandò al Re insieme con Longavilla il Vescovo di Pistoja per farlo capace che per essere senza forze, e fenz' autorità, la dichiarazione fua non farebbe di frutto alcuno ai Collegari, potergli folamente giovare nel trattare la pace, e che però aveva commissione di andare a Cefare per efortarnelo con parole rigorofe, il che il

> (a) Imbasciatori mandati dal Re d'Inghilterra a Papa Clemente, furo-no, come dice il Tantognotia, e il Veslee, per impetrare la diffoluzione del matrimonio.

(b) Il Giopie dice , che Papa Clemente avrebbe fatto ogni cofa per vendicarfi, ma che le poche forze non le lafciavano effettuare i fuoi ditegni contro a Cefare.

Re, benchè non restasse male satisfatto della neutralità del = Pontefice, nondimeno dubitando non lo mandalle per trattare altro non consenti: nè Cesare anche si lamentava del Pontefice se stava neutrale. Ma nel tempo che Lautrech andava innanzi, e ch'era destinato che le armate saessero il medesimo si opponevano a questo molte difficultà, perchè le dodici galee Veneziane, che prima si erano ridotte a Livorno, avendo patito molto nella impresa di Sardigna, e per i travagli del mare, e per la carestia delle vettovaglie partirono il decimo di di Febbraio da Livorno per andare a Corsu a riordinarsi, benchè i Veneziani promettevano mandarne in luogo loro dodici altre per unirli con l'armata Franzese, la quale anche aveva delle difficultà per quello che aveva patito, e per le differenze nate tra Andrea Doria, e Renzo da Ceri, per le quali, benchè Renzo si fosse sermato in Pisa ammalato, si trattava che il Doria, il quale con tutte le galce aveva toccato a Livorno andasse con le sue galee a Napoli : Renzo con le altre Franzesi, con quattro di Fra Bernardino, e con le quattro dei Veneziani, che tutte erano intieme affaltaffe Sicilia, ma il Doria con le otto sue galee, e otto altre a Genera per dell'armata del Re di Francia si ritirò a Genova allegan-riposarpi. do effere necessario, e alle galee, e a lui concedere riposo, o perchè questa fosse veramente la cagione, o perchè gl' interessi delle cose di Genova gl' inclinassero già l'animo a nuovi pensieri: conciolia che azendo i Genovesi dimandato al Re che concedesse loro che si governassero liberamente da se stessi, offerendogli per il dono della libertà dugentomila ducati, e avendolo il Re ricufato, fi credeva che al Doria autore, o almeno confortatore che faceffero queste dimande, non fosse grato che il Re acquistasse la Sicilia, se la libertà non si concedeva ai Genovesi, e pubblicava anche un' altra caufa importante di controvertia, perchè avendo il Re smembrato la Città di Savona dai Genoveli, li dubitava che voltandoli infra non molto tempo per il favore del Re, e per la opportunità del tito a Savona la maggior parte del commercio delle mercatanzie, e quivi facendo scala le armate Regie, quivi fabbricandosi i legni per lui, Genova non si spoglialle di frequenza di abitato-

tatori, e ricchezze: però (a) il Doria si affaticava molto co; Re che Savona fosse rimessa nell'antica subiezione de Deria fi affa- Genovesi . Ma con maggior felicità che l'espedizioni matica, che Sa- rittime procedevano le cose di Lautrech, il quale come vone sia resti fu arrivato ad Ascoli inviò Pietro Navarra con i suoi fanti alla volta dell' Aquila, essendosi già alla fama della sua Pietro Navar- venuta arrenduti Geramo, e Giulianova. Seguitavalo per

dell' Aquila .

ra alla volta la via della Lionessa il Marchese di Saluzzo con le sue genti, e più a dietro centocinquanta cavalli leggieri, e quattromila fanti delle bande nere dei Fiorentini con Orazio Baglione. Avevano anche i Veneziani promesso mandargli senza la persona del Duca di Urbino quattrocento cavalli leggieri, e quattromila fanti delle genti, le quali avevano in terra di Roma, e in supplemento delle altre, con le quali erano obbligati di aiutare la guerra del Regno di Napoli si erano convenuti di pagargli ciascuno mese ventitremila ducati, e affermavano che con l'armata difegnata per la impresa della Sicilia avrebbero in mare trentafei legni: e nondimeno apparendo manifestamente ch' erano stracchi procedevano molto lentamente allo spende-Lautrech in re, come similmente era il Re di Francia, perchè a Lau-

difperazione per mancamento di dameri .

trech in questo tempo vennero avvisi che l'assegnamento fattogli dal Re, quando parti di Francia di cento trentamila scudi il mese per le spese della guerra, e del quale aveva ancora a riscuotere circa dugentomila era stato ridotto, nè per più che per tre mesi futuri, solamente a ragione di fessantamila scudi il niese: di che era in grandissima disperazione, lamentandosi che il Re non si commovesse nè dalla ragione, nè dalla fede, nè dalla memoria, ed esempio del danno proprio, perchè diceya che l'avere voltato il Re i danari, e le forze che avevano a servire a lui per la difesa del Ducato di Milano, alla impresa di Fonterabia, del Neverra, era flato cagione di fargli perdere quello Stato. Succedette la cosa (6) dell' Aquila felicemente, perchè come Pietro

(a) Dice Il Ciovio nel 26. e a7. che 11 Doria fi offaticò, che Savona fulle restituita ai Genovesi, effendo stata data a Memoransi, offerendo molti danagi in ricompensa.

(b) L' Aquila prefa dal Navarra, con molti altri luoghi , che particolarmente fcrive il Giovio.

Navarra, il quale Lautrech vi aveva mandato infino a !

Fermo, vi si accostò, il Principe di Melti se ne partì, e vi entrò in nome del Re Francia il Vescovo della Città figliuolo del Conte di Montorio. Occuparono per accordo e i fanti Tedeschi dei Veneziani Civitella, piccola terra, ma forte posta di là dal Tronto sette miglia, prevenuti dugento archibufieri Spagnuoli, i quali camminavano per entrarvi dentro. Seguitò l'esempio dell' Aquila tutto l'Abruzzi, e avrebbe fatto il fimigliante in brevissimo tempo tutto il Reame di Napoli, se l'esercito Imperiale non fosse uscito di Roma, il quale dopo molte difficultà, e molti tumulti nati, perchè i soldati dimandavano di essere pagati del tempo corfo dopo la liberazione del Pontefice, usci di Roma il decimofettimo giorno di Febbraio, giorno di grandiffimo respiramento alle miserie tanto lunghe del popolo periali. Romano, se subito dopo la partita loro non vi fossero entrati l'Abate di Farfa, e altri Orfini con villani delle terre Abate di Forloro, i quali vi fecero per molti giorni gravissimi danni. Restò Roma spogliata dall'esercito non solo di una parte grande degli abitatori con tante case desolate, e distrutte, ma eziandio spogliata di statue, di colonne, di pietre singolari, e di molti ornamenti dell'antichità, e nondimeno non volendo partire i Tedeschi senza i danari di due paghe, perchè gli Spagnuoli consentirono di uscirne senz' altro pagamento, fu necessitato il Pontefice desideroso che Roma restasse vacua pagare loro ventimil' altri ducati, i quali pagò fotto colore di liberare i due Cardinali statichi: e poi ventimila ne riceverono fotto nome del popolo Romano, dubitandosi che anche questi non fossero pagati dal Pontefice, ma fotto questo nome per dare minor causa di querelarsi a Lautrech, il quale nondimeno si querelò gravissimamente che con i danari suoi folle stato cagione della partita da Roma dell'esercito, per la quale la vittoria manisestissima si riduceva agli eventi dubbi della guerra. U- Numero dell' scirono secondo ch'è fama di Roma mille cinquecento caval- efercito Impeli, e quattromila fanti Spagnuoli, duemila in tremila fanti riale ufcien di Italiani, e cinquemila fanti Tedeschi, tanti di questi aveva diminuiti la pestilenza. La partita dell'esercito Imperiale da Roma costrinse Lautrech, il quale altrimenti sarebbe an-Tom. IV.

to Puglia .

dato per il cammino più diritto verso Napoli a pigliare il cammino più lungo di Puglia accanto alla marina per la Lautrech ver. difficultà di condurre le artiglierie, se avelle avuto in quei so Napoli per luoghi la opposizione degl' inimici, per la montagna, e molto più per fare provvisione di vettovaglie, acciocche non gli mancassero, se sosse necessitato fermare il corso della vittoria alle mura di Napoli: però venne a Cività di Chieti, capo dello Abruzzi, ( perchè il fiume di Pescara divide l'Abruzzi citra dall' Abruzzi ultra) dove se gli erano date Sermona, e molte altre terre del pacie, e con tanta inclinazione, o per l'affezione al nome dei Franzeli, o per l'odio a quello degli Spagnuoli che quali tutte le terre anticipavano a darfi venticinque, o trenta miglia innanzi alla giunta dell' efercito. (a) Procedeva nondimeno più lentamente di quello avrebbe potuto per andare innanzi con maggiore stabilità, e sicurezza, e si credeva che per assicurarli di riscuotere per tutto Marzo la entrata della Dogana di Puglia, entrata di ottantamila ducati, la quale contisteva in cinque terre vi avesse a mandare Pietro Navarra con i suoi fanti, per la stranezza del quale, essendo Lautrech necessitato a comportaria, non era nell'esercito molto ordine: ma essendo partito dal Guasto, e inteso che una parte dell'efercito inimico, col quale si era unito il Princine di Melfi con mille fanti Tedeschi, di quegli che aveva menati di Spagna Don Carlo Vicere, e con duemila fanti Italiani usciti dell' Aquila era venuta a Nocera, lontana quaranta miglia da Termini verso la marina, e un' altra parte a Campo basso lontano trenta miglia da Termini in sul cammino proprio di Napoli, mandato innanzi Pietro Navarra con i suoi fanti, egli l'ultimo giorno di Febbraio andò alla Serra lontana diciotto miglia da Termini, donde il quarto giorno di Marzo arrivò a San Severo. Ma Pierro Navarra procedendo innanzi entrò l'un giorno in Nocera, e l'altro giorno in Foggia, entrando per una porta quando gli Spagnuoli che si erano ritirati a Troia, Barletta, e Man-

<sup>(</sup>a) Dice il Bellai nel lib. 3. che fe Lautrech avelle avuto tutte le forto ingannate, avrebbe fenza contrafte prefo Napoli. ze dei Confederati unite, ne foffe fta-

Manfredonia volevano entrarvi per l'altra, il quale acquisto giovò assai per le vettovaglie dell'esercito. Erano (a) con Lautrech in rutto quattrocento lance, e dodicimila fanti, nè di gente molto eletta, ma dovevasi unir seco il Marchese Lautrech per di Saluzzo, il quale camminava innanzi a tutti le genti la impresa del dei Veneziani, e le bande nere dei Fiorentini, desiderate poli. molto da Lautrech, perchè avendo fama di effere fanteria

1528.

Esercito di Regno di Na-

Bande nere

destra, e ardita agli assatti, quanto fanteria che allora fosse Fiorentine, in Italia, facevano come un condimento al fuo efercito, molto filmate. nel quale erano genti ferme, e stabili a combattere. Ma inteso per relazione di Pietro Navarra mandato da lui a speculare il fito che in Troia, e all' intorno erano cinquemila Alemenni, cinquemila Spagnuoli, e tremila cinquecento Italiani, nè potendosi per i freddi grandisimi stare in campagna Lautrech agli otto giorni di Marzo andò a Nocera con tutti i fanti e cavalli leggieri, e il Marchefe di Saluzzo nuovamente arrivato messe con le genti d'arme, e con mille fanti in Foggia, affermando di voler fare, se la occasione si presentava, la giornata, e per altre ragioni, e perchè essendogli stati diminuiti dal Re gli assegnamenti, non poteva fostentare molto tempo le spese della guerra. e in San Severo lafciò gl'Imbafciatori, e le genti non atte alla guerra con poca guardia: così gli pareva stare sicuro, nè effere necessitato a fare giornata se non con vantaggio, pensero di fanè gli mancavano vettovaglie, benchè si pativa di macina- re giornata a to: usci poi ai dodici di Marzo in campagna tre miglia di là da Nocera, e cinque miglia presso a Troia, perchè Nocera, e Barletta distanti intra se dodici miglia, distano non più che otto miglia da Troia, e gl'Imperiali, i quali avevano raccolte quasi tutte le genti ch'erano in Manfredonia, e in Barletta, e che in Troja avevano copia di vettovaglie, ma non pagati i soldati, eccetto i fanti Tedeschi uscirono a scaramucciare, dipoi il giorno seguente si mestero in campagna fenz' artiglieria in un alloggiamento forte in ful colle di Troia: Laurrech a quattordici giorni girò 002

(a) Dice il Giovio, che l'efercito di Lautroch fu per un pezzo firmida-bile ugl' Imperiali, ai quali fia Lucro-vati per opera di Vaserio Orfine.

ta, e Troiz fecere un aguato, avendo dato une grave retta ai branges , fel-

quel colle dalla banda di fopra che riguarda mezzo giorno verso la montagna, e voltando il viso a Troia cominciò a falire, e guadagnato il Poggio con grossa scaramuccia sece un alloggiamento a cavaliere a loro, e gli costrinse a colpi di artiglierie a ritirarfi, guadagnando per se l'alloggiamento loro, parte in Troia, parte a ridosso, in modo che Troia, e l'esercito Imperiale restarono tra l'esercito Franzese, e San Severo, il che difficultava i foccorsi che potesiero avere da Napoli, e anche in gran parte impediva le vettovaglie che potetfero condurti a loro, benchè per effere scarichi di bagaglie, e di gente inutile non confumafiero molto, e da altra parte erano impedite da essi le vertovaglie che andavano da San Severo al campo Franzese, e anche tenevano in pericolo San Severo, il quale potevano affaltare con una parte delle loro genti, senza che i Franzesi se ne accorgeffero. Così stando alloggiati gli eserciri, i Franzen di là da Troia di verso la montagna, e gl' Imperiali dalla banda di quà verso Nocera a ridosso della terra in sulla spiaggia molto fortificata, ed essendo la più parte dei luoghi circoffanti in mano dei Franzefi : dimorarono così infino a diciannove giorni, dandoli tutta notte all'arme, e ogni di fa-

Mirroin Colone us prigione .

cendos scaramuece, in una delle quali de fu preso Marzio Colonia, e interrompendo spesso le vettovaglie che andavano da San Severo e da Foggia all' esercito Franzese, che per queflo ebbe qualche firetta, nè fi potevano condurre fenza groffa fcorta. Nel quale tempo confultandofi fra i Capitani Impe-Marchefe del riali quello si dovesse fare, il Marchese del Guasto configlio,

glio fi faccio che si facesse la giornata, perchè l'esercito Franzese cresceva giorneta egni giorno, e il loro diminuiva : ma ebbe più autorità il configlio di Alarcone, che mostrava eller più speranza della vittoria nello stare alla difesa consumando tempo, che nel

rimetterli all' arbitrio della fortuna. Ai diciannove giorni gl' Imperiali per essere danneggiati dall' artiglieria inimica si ritirarono in Troia, ma riparato poi il loro alloggiamento dall' artiglieria al tempo buono vi ritornavano, al finistro si ritornavano in Troia. Ma ai ventuno in sul far del

\_gior-

· (a) Il Giovin dice, che farono preli cleuni altri, e Merzio Colonna prigio- Colonna fuo Zio.

ne fu riscosso dal Cardinale Pompes

giorno si levarono, e andarono verso la montagna ad Ariano con non piccola giornata, effendosi contro a quello che prima credevano i Franzeli trovate in Troia vettovaglie affai, da che per aver ferrato i paffi da condurle ti erano promessi vanamente la vittoria: s' interpretava fossero levati, o per voler tirare i Franzeti in luogo dove patissero di vettovaglie, o per avere inteso che il giorno seguente i si aspettavano nel campo loro le bande nere, le quali nel venire innanzi, ellendo alloggiate per trantito facebeggiano nell' Aquila, avevano fenza effere state, o ingiuriate, o provocate, nia meramente per cupidità di rubare, faccheggiata scelleratamente quella Città. Ai ventidue Lautrech alloggiò alla Lionessa in sul fiume dell'Ofanto, detto dai, Latini Aufido, lontano sei miglia da Ascoli, mandate le bande nere, e Pietro Navarra con i fanti suoi, e con due Pietra Ningte cannoni alla oppugnazione di Melfi, dove avendo fatto ra ella oppupiccola rottura i Guasconi si appresentarono alle mura, e gnazione di le bande nere con maggiore impeto contro all'ordine dei Capitani fecero il medetimo, e facendo l'una nazione a gara con l'altra, battendogli gli archibusi dei fianchi furono ributtati con morte di molti Guafconi, e di circa fessanta delle bande nere : ed ebbero la sera medetima un' altra battitura quafi eguale, esfendo tornati al tardi, poichè era flata continuata la batteria, a dare un altro allalto. Ma la notte vennero in campo nove artiglierie mandate da Lautrech, con le quali avendo la mattina seguente satte due barrerie grandi i villani, che n'erano dentro molti, cominciarono per paura a tumultuare: per timore del quale tumulto occupati i foldati ch' erano circa feicento, abbandonarono la difesa, donde quegli del campo entrati dentro ammazzarono tutti i villani, e gli uomini della terra: ritiraronfi i foldati nel Castello col Principe, e po- Melsi bastuto co poi fi arrenderono, secondo dissero quegli del campo, e preja dai a discrezione, benchè essi pretendessero esserne eccettuata la vita. Fu falvato il Principe con pochi dei fuoi, gli al-

(a) Dice il Giovio, che intefo dane alla sfilata a Napoli , il fimile dice gl' Imperiali , che le bande nere fi apil Bellas nel 3. e il Torcognatta. profilmavano, a levarono per anderie-

tri tutti ammazzati, faccheggiata la terra, e morti in tutto tremila nomini, nella quale si trovarono vettovaglie assai con grandissimo comodo dei Franzesi che avevano per le loro male provvisioni fomma necessità in Puglia di quel-Imperiali efco. lo, che vi è fomma abbondanza. Ai ventiquattro gli Spa-

e di Ariano gnuoli partirono da Ariano, e si fermarono alla Tripalda lontana venticinque miglia da Napoli in sul cammino diritto, e quaranta miglia dall' Ofanto, con i quali si uni il Vicere, il Principe di Salerno, e Fabbrizio Maramus con tremila fanti, e con dodici pezzi di artiglieria: e fi diceva che Alarcone usciva di Napoli con duemila fanti per foccorrere la Dogana. Soprastava nondimeno Lautrech in full' Ofanto per fare prima grofla provvitione di vettovaglie, e tutta la gente fua era alloggiata tra Afcoli, e Melfi, e dopo il caso di Melfi se gli erano date Barletta, Trani, e. tutte le terre circostanti, eccetto Manfredonia, dove eranora piglia ta mille fanti, donde (a mandato Pietro Navarra con quattro-Rocca di Ve. mila fanti a combattere la Rocca di Venofa, guardata da

> dugento cinquanta fanti Spagnuoli, che la difendevano gagliardamente, la ottenne a discrezione, e ritenuti prigioni i Capitani licenziò gli altri fenz' arme, e aveva dato ordine tale che per lui si riscuoteva la entrata della Doga-

nofa.

na di Puglia; ma per gl' impedimenti che dà la guerra Preveditore non ascendeva alla metà di quello ch' era consueto a rif-Pifano all' e- cuoterfi. In questo alloggiamento arrivò il Provveditore fercito Fran- Pisano con le genti dei Veneziani che furono in tutto circa duemila fanti: così attendeva ad afficurarti delle vet-

tovaglie, di che ebbe più facilità, poichè per opera delle genti Veneziane ebbe Afcoli in fuo potere. Nel qual tempo preso animo dalla prosperità dei successi strigneva con parole alte il Papa a dichiararii per la lega, il quale, fe OttavianoSpi, bene prima i Viterbesi per opera di Ottaviano degli Spiriti non avevano voluto ricevere il fuo Governatore, nondimeno avendo poi per timore ceduto, aveva trasfe-

risi .

zefe.

rita la Corte a Viterbo: ed essendo nel tempo medesimo. respanso co morto Vespasiano Colonna, e disposto nella sua ultima vo-

> fa , e eagiand grandiffima confusione (a) Dice it Bellai nel 3. che Pieeco Navaria pigliò la Rocca di Venonel campo nemico.

Jontà che Isabella sua unica figliuola si maritasse a Ippolito dei Medici, il Pontefice occupò tutte le Castella che possedeva in terra di Roma, benchè Ascanio pretendelle che mancata la linea masculina di Prospero Colonna appartenessero a lui. Erasi in questo tempo Monopoli arrenduto ai rente ai Vene-Veneziani, per i quali secondo le ultime convenzioni fatte siani. col Re di Francia si acquistavano tutti quei porti del Regno di Napoli, i quali possedevano innanzi alla rotta ricevuta dal Re Luigi nella Ghiaradadda. Indullero queste prosperità dei Franzesi il Duca (-) di Ferrara a mandare il figliuolo in Francia per la perfezione del matrimonio, il che prima riculando eziandio di essere Capitano della lega, aveva induttriofamente differito. Ma Cefare non provvedendo con le genti di Spagna a tanti pericoli del Regno Napoletano, perchè da quella parte mandò solamente seicento fanti non molto utili in Sicilia, aveva ordinato, che di Germania passassero in Italia per soccorso di quel Reame sorto il Duca di Branfuich nuovi fanti Tedeschi, i quali si preparavano con tanto maggiore follecitudine, quanto s' intendeva esfere maggiore per i progressi di Lautrech la necessità del foccorfo: alla venuta dei quali per opporti, acciocchè non perturbatlero la speranza della vittoria, fu con confentimento comune del Re di Francia, del Re d'Inghilterra, e dei Veneziani destinato che in Italia passalle per seguitare i Tedeschi, se andavano nel Reame di Napoli, se non per fare la guerra con le genti dei Veneziani, (b) e di bone Monfig. Francesco Sforza contro a Milano, Francesco Monsignore de S. Polo dedi San Polo della famiglia di Borbone con quattrocento fineto in Italance, cinquecento cavalli leggieri, cinquemila fanti Franzeti, duemila Svizzeri, e duemila Tedeschi, alla spesa del quale esercito, che si disegnava di sessantamila ducari il me-

fe, concorreva il Re d'Inghilterra con trentamila ducati ciascun mese, e i Veneziani avevano fatto nel Consiglio dei Pre1528.

(a) Il Duca di Ferrara mandò il figlipolo Ercole in Francia . e dal Re, come dice il Giovio nella vita di Alfonfo, ottenne molte cofe a fuo favorc .

(6) Dice il Bellai nel t. e il Giavio nel 26. che Monfignore di S. Po-lo, definato in Italia paísò con poca felicità, avendo intefa la venuta dei Tedefchi fotto il Duca di Btanfuich. in Milavo .

gadi decreto di soldare diecimila fanti, \* \* aiuto molto in- vi 1528. certo, e molto lento, perchè fecondo l'uso loro non suc-Anun da Leva cedeva così presto il foldare, al deliberare : tardavano il muomette carefia versi poichè erano soldati: mossi che erano, restava la difficultà quasi inestricabile del passare i fiumi, e ultimamente il volere mettersi al pericolo di uscire alla campagna, e l'impedire ? passi dei monti per l'esperienze passate era difficile. perchè avevano infiniti modi, e vie da passare. Però il Duca di Ferrara configliava non si tentasse nè anche di combattergli in campagna per esfere gente animosa, ed efferata. ma che con un esercito grosso gli andastero secondando per impedire loro le vettovaglie, e l'unirli colle genti ch'erano in Milano. Nella qual Città \* per l'acerbità di Anto A

nio da Leva era estremità, e suggezione miscrabile, perchè per provvedere ai pagamenti dei foldati aveva tirato in fe tutte le vettovaglie della Città, delle quali fatti fondachi pubblici, e vendendole in nome suo cavava i danari per i pagamenti loro effendo costretti tutti gli uomini , per nen morire di fame, di pagarle a prezzi che parelle a lui, il in che non avendo la gente povera modo di poter fare, molti gran miseria perivano quati per le strade: nè bastando anche questi da-

del Leva .

nari ai foldati Tedeschi ch' erano alloggiati per le case costrignevano i padroni ogni giorno a nuove taglie tenendo incatenati quegli che non pagavano, e perche per fuggire queste acerbirà, e pesi intollerabili molti erano fuggiti, e fuggivano continuamente della Città, nonostante l'asprezza dei comandamenti, e la diligenza delle guardie, si procedeva contro agli affenti alle confiscazioni dei beni ch' erano in tanto numero, che per fuggire il tedio dello ferivere si mettevano in stampa, ed era stretta in modo la vettovaglia che infiniti poveri morivano di fame, e i nobili male vestiti, e poverissimi, e i luoghi già più frequenti pieni di ortiche, e di pruni: e nondimeno a chi era autore di tante acerbità, e di tanti supplizi succedevano tutte le cose selicemente, perchè essendosi il Castellano di Mus accampato a Lecco, come foldato della lega con seicento fanti, e tolte le navi, perchè gli Spagnuoli ch'

crano

Nel qual tempo in Milano,

erano in Como non potessero soccorrerlo per la via del = Lago, Antonio da Leva chiamati i fanti di Novara uscito di Milano si fermò a quindici miglia di Milano con i Tedeschi, ed espugnata la Rocca di Olgina ch'è in riva di Adda, stata presa prima dal Castellano di Mus, mandò Filippo Filippo Tor-Torniello con i fanti Italiani e Spagnuoli a soccorrere Lec- corfe di Lecco. co ch'è in full'altra riva del Lago, dove Mus con aiuti fatti venire dai Veneziani, e dal Duca di Milano, e con artiglicria venuta dai Veneziani aveva presi tutti i passi, e fortificatigli, i quali per l'asprezza dei luoghi, e dei monti Iono difficili. Ma gl' Imperiali occupato all' opposito il monte eminente a Lecco, poichè ebbero fatto pruova in vano di passare in più luoghi sforzarono finalmente il luogo dove le genti (a) dei Veneziani guardavano: le quali il Castellano, o per considere manco nella virtù loro, o per mettergli in manco pericolo aveva poste nei luoghi più aspri: però il Castellano con l'artiglieria, e con i suoi salito in fulle navi falvò la gente, non tlando fenza fospetto che i Veneziani avessero fatto leggiere difesa per gratificare al Duca di Milano, al quale non piaceva che egli pigliafle Lecco: e poco poi per conseguire con la concordia quello che non aveva potuto confeguire con l'arme, passato nelle parti Im-

periali ebbe per virtù dell'accordo Lecco, e altri luoghi da

delle fue ragioni. Dal quale accordo ebbe Antonio da Leva nella strettezza della fame grandissima comodità di vettovaglie, e di danari, perchè il Castellano, il quale, aspirando a concetti più alti, assunse poi il titolo di Marchese, pagò trentamila ducati, e a Milano mandò tremila facchi di frumento. Procedeva intanto Lautrech verso Napoli, e a tre giorni di Aprile era a Rocca Manarda, lasciati a guardia di Puglia cinquanta uomini d'arme, dugento cavalli leggieri, mille cinquecento in duemila fanti, tutte genti dei Veneziani, dove non si teneva altro che Manfredonia

Antonio da Leva, ottenuta anche da Girolamo Morone, che Caffella di Mare per lettere era stato autore di questa pratica, la cessione riale.

in nome di Cesare. Ma l'esercito Imperiale risoluto di at-Pр (a) Dice il Bugatto, che la perdiquelli passi, cagionò la falute agi' Incea, che fecero i foldati Veneziani di periali.

Tom. IV.

. 1528,

tendere, abbandonato tutto il pacfe circostante alla difesa di Napoli, e Gacta, poiche per torre alimenti agl' inimici ebbe faccheggiato Nola, e condotto a Napoli le vettovaglie, ch' erang in Capua, alloggiò in sul monte di San Martino, donde dipoi entrò in Napoli con diecimila fanti tra Tedeschi e Spagnuoli, licenziati tutti i fanti Italiani, eccetto seicento, i quali militavano sotto Fabbrizio Maratonna in A. mus, perchè Sciarra Colonna con i fanti suoi era andaro nell' Abruzzi. Restarono in Napoli (a) pochissimi abittatori, perchè tutti quegli che avevano, o facultà, o qualità, fi crano ritirati a Ischia a Capri, e altre Isole vicine : dicevasi estervi frumento per poco più di due mesi, ma di car-

bruzzi .

arrendono Lautrecb . ne, e di stranie piccola quantità. Arrenderonti a Lautrech Capua, Nola, l'Acerra, Aversa, e tutte le terre circostanti, il quale dimorò con l'efercito quattro dì alla Badia dell' Acerra distante sette miglia da Napoli essendo proceduto, e procedendo lentamente per aspettare le vettovaglie impedite dai cattivi cammini, e dalle piogge, per le quali era la campagna piena di acqua, bisognandogli provvederne quantità grandissima, perchè era fama che nell' esercito suo, secondo la corruttela moderna della milizia, fossero più di (6) ventimila cavalli, e di ottantamila uomini, i due terzi gente inutile, e di quivi mandò alla imprefa della Calabria Simone Tebaldi Romano con cento cinquanta cavalli leggieri, e cinquecento Corsi, non pagati venuti del campo Imperiale. E già Filippino Doria con otto galce di Andrea Doria, e due navi venuto alla spiaggia

Simous Romano in Calabria.

> Filippine De sie a Napoli .

di Napoli aveva presa una nave carica di grani, e fatto con le artiglierie diloggiare gl'Imperiali dalla Maddalena, e benchè poco dopo piglialle due altre navi cariche di grani, e fosse cagione di molte incomodità agl' inimici, non bastavano le sue galce sole a tenere totalmente assediato il Porto di Napoli . Perciò Lautrech sollecitava le sedici galee dei Veneziani, che venissero a unirsi

(a) Il Giovie non diec , che Napoli restasse vuoto di abitatori , ma si bene, che molti dei principali, vedendo i felici progressi di Lautrech, 6 acco-Starone a lui, e cagionarono, che molte terre fe gli arrenderono.

(b) Dice il Giovio, che il campe Franzele fi fermò vicino a Napoli, e che andò Simene Romano in Calabria. con quelle, le quali dopo effersi tentamente rimesse in ordine a Corfu erano venute nel Porto di Trani: ma effe, benchè già si fossero arrendute loro le Cattà di Trani, e di Armata Vens-Monopoli, preponendo i comodi propri agli alieni, ben- ui. chè dalla vittoria di Napoli dependellero tutte le cole ritardavano per pigliare prima Pulignano, Otranto, e Brin- Efireito Frandifi. Ai diciafette giorni di Aprile a alloggiò Lautrech a ef Mapeli. Caviano cinque miglia presso a Napoli, e il medetimo di gl' Imperiali che abbondavano di cavalli leggieri dimostrandosi maggiore la follocitudine, e la diligenza, che la negligenza dei Franzesi tolscro loro copia di vettovaglie, delle quali pativano, e avevano fortificato Sant' Eraimo posto nella sommità del monte di San Martino per torre ai Franzesi, essendo a cavaliere a Napoli, la comodità di poterlo danneggiare con l'artiglieria : e perchè effendo padroni di quel monte impedivano che quafi alla maggior parte della Città non fi potevano accostare i Franzesi, ai quali dette qualche speranza di discordia tra gl'inimici l'avere il Marchele del Gualto, pure per cause private, fe- Conte di Perito il Conte di Potenza, e ammazzatogli il figliuolo. Ven tenza ferita ne l'esercito Franzese al ventuno a Casoria, a tre miglia del Marchese di Napoli in su la via di Aversa, nel qual di si scaramucciò fotto le mura di Napoli, e vi fu morto Migliau, quel-Migliau morlo che aveva acerrimamente contradetto alla liberazione ramaccia fasto del Pontefice, della quale aveva esso medesimo portata la Napeli . commissione di Cesare ai Capitani, Ai ventidue alloggiò a un miglio, e mezzo di Napoli, dove Lautrech proibì lo scaramucciare come inutile, e già fe gli era arrenduto Pozzuolo. Finalmente il penultimo di di Aprile pervenuto alla Città di Napoli alloggiò l'esercito tra Poggio Reale, palazzo molto magnifico edificato da Alfonso Secondo di Alleggiamen-Aragona, quando era Duca di Calabria, e il monte di San fotto Napelio,

Martino, distendendosi le genti insino a mezzo miglio (6)

(a) Dice il Giovie nel 25. il Giufiniano, e il Bellai nel 3. che l'armata Veneziana, passaro il Faro di Mes-fina si condusse a Trani, e prese mol-

(b) Dice il Gievie melto partico-

larmente nel 25. che l'alloggiamento di Lautrech fotto Napoli fu posto con mirabile ordine, raccontando molti diferdini ricevuti nel campo dell'Impetate to per l'abbottinamento dei tanti Tedefeni .

di Napoli, la persona sua più innanzi di Poggio Reale alla malieria del Duca di Montealto, nel qual luogo si era
fortificato allargandosi verso la via di Capua, alloggiamensor fatto in sito molto sorte, e dal quale 9 impediva a Napoli la comodità degli acquedotri che si partrono di Poggio Reale, donde dilegnava fare poi un altro alloggiamento più innanzi in ful colle, che è sotto il monte di Sant'
Erasmo per torre più le comodità a Napoli, e molestare di
luogo più propinquo la Città: delle quali cose per intelligenza più chiara pare necessario descrivere il sito della Città di Napoli, e del passe circostante.



DELL



## DELL'ISTORIA D'ITALIA DI MES. FRANCESCO

GENTILUOMO FIORENTINO.

## LIBRO DECIMONONO.

## SOMMARIO.

TANDO Pefercito Franzese sotto Napoli, e aubitandost, se si doveva battere o nò, finalmente su risoluto mettervi P affedio, il qual durante l'armata Franzese roppe la Imperiale nel Golfo di Salerno, nella qual rotta restarono prigioni col Vicere molti Signori. Mentre durava l'affedio a Napoli con diverse difficultà Anton da Leva ricuperò Pavia, e Andrea Doria per diverse cagioni fi parti dai foldi di Francia, e fi accostò alla parte dell' Imperatore: e mentre Anton la Leva tenta indarno la espugnazione di Lodi, e il Pontefice si scuopre inimico dei Fioreutini, e fa lega con l'Imperatore l'esercito Franzese ch' era fotto Napoli fu rotto, e Andrea Doria prese Genova, e l'esercito dei Confederati in Lombardia prese la Città di Pavia. Fatto l'accordo tra Cefare, e il Papa in Barzalona segui la pace ancora tra Carlo Quinto, e il Re Francesco fatta in Cambrai. Fatta questa pace P Imperatore venue in Italia, e fi abbocco col Pontefice in Bologna, dove fi cocominciarono a scoprire i principj della guerra del Papa contro ai Fiorentini, la quale acciocche meglio si potesse seguire, e che la Città di Firenze restasse senz' alcuno soccorso, l' Imperatore fece accordo con i Veneziani, e con Francesco Sfor. za Duca di Milano, a cui egli restituì lo Stato.

## All defended to the state of the

1528. LLOGGIATO Lautrech con l'esercito appresso A le mura di Napoli fu la prima () conl'impeto dell'artiglieria, e con la virtù degli uomini quella Città, come molti, confortando che a questo effetto si augumentasse il numero dei fanti, configliavano. Allegavano questi molte

Difficultà di-Napoli .

difficultà, per le quali non si poteva sperare di starvi intorno lungamente: la difficultà delle vettovaglie, perchè verje di tenere gl'inimici copiosissimi di cavalli leggieri, e pronti a esercilungo assedio a targli le impedivano, ed essere incerta la speranza che Napoli avesse ad arrendersi per la fame, perchè non essendo bastanti le galee del Doria a tenere serrato il Porto, nè venendo le galee dei Veneziani, benchè prometie ciascun giorno, erano entrate da Gaeta in Napoli, che pativa di macinato, quattro galce cariche di farine, e vi entravano ciascun giorno degli altri legni: vedersi fredde le provvisioni dei Veneziani, i quali per conto dei ventiduemila ducati che gli pagavano ciascun mese erano già debitori di selfantamila ducati: effersi somministrati parcamente i danari di Francia: empierfi già l'esercito d'infermità, le quali però non procedevano tanto dalla gravezza ordinaria di quell'aria, che suole cominciare a nuocere alla fine della state, quanfelse di tracre to perchè i tempi erano andati molto piovosi, alloggiando trech confiderando che in tanta moltitudine, e virtù di di-

Loutrech firioeli.

l'affedio aNa- anche molti dell'efercito in campagna: nondimeno Laufensori, e per la fortificazione del monte, il quale si poteva foccor-

> Cievio non ne dice parola, ma il Beldi Venezia. fai affai copi famento nel lib. 3. ac fa

(a) Di queffa nurva confulta il menzione, e il Giuftiniano nelle Istorie

foccorrere: l'espugnare, o il monte, o la Città era cosa = molto difficile, nè volendo forse spendere con piccola speranza i danari per timore che poi per fostentare le spese ordinarie non gli mancassero, deliberò (e di attendere non alla espugnazione, ma all'assedio, sperando che innanzi pasfasse molto tempo avessero a mancare agl' inimici, o le vettovaglie, o i danari. Indirizzò adunque e l'animo, e tutte le provvilioni all'affedio, tutto intento a impedire che per terra non vi entraffero vettovaglie, e a follecitare la venuta delle galce Veneziane per privargli del tutto delle vettovaglie marittime. Quivi mutato configlio permelle fa facetlero scaramucce, perchè i soldati stando in ozio non si perdellero di animo, e però se ne faceva spesso, e con gran laude delle bande nere, le quali eccellenti per la disciplina di Giovanni dei Medici, in questa specie di combattere non avevano infino allora dimostrato quel che in giornata ordinaria, e in battaglia ferma, e stabile valessero in campagna. Arrivarono in quello tempo all' efercito ottanta nomini d'arme del Marchele di Mantova, e cento del Duca di Ferrara, il quale benchè fosse stato ricevuto in ampla protezione del Re di Francia, e dei Veneziani, nondimeno aveva tardato quanto aveva potuto a fargli muovere per regolare le fue deliberazioni con quello che si potesse congetturare dell' evento futuro della guerra. La questo stato Imperiali firt. delle cofe 6 concepirono gl'Imperiali speranza di rompere solveno di com Filippino Doria, ch'era con le galce nel Golfo di Salerno, non lippine Doria. facendo tanto fondamento in sul numero, e in su la bontà dei legni loro, quanto nella virtù dei combattitori, perchè empierono sei galee, quattro fuste e due brigantini di mille archibutieri Spagnuoli dei più valorofi, e dei più lodati dell'

1528.

esercito, con i quali vi entrarono Don Ugo Vicere, e quasi Gobbo salentutti i Capitani, e uomini di autorirà. A quest'armata go- naro.

vernata per contiglio del Gobbo, nelle cose marittime ve-

(a) Il Bellai nel 3. dice quelto medefimo, fe bene feutando il fuo Re, procura di verfare la colpa nei Collegati . 16 Il Giovio dice nel 25, che gi' Imperiali fi rifolverono di combattere con Filippino Doria, e che fecero provvisioni gagliarde; e il Belle dice che fu combattuto con l'armara Franzele, intendendo forse per Franzesi le galee del Doria , come quelle ch' erano al foldo del Re di Francia, la quale armata era alla Concha.

gnuolo.

terano, e famoso Capitano, aggiunsero molte barche di Pescatori per spaventare gl' inimici da lontano col prospetto Errore di Don di maggiore numero di legni, i quali partiti tutti da Pos-Uzo di Mon-cada in perder filipo toccarono alla Isola di Capri, dove Don Ugo con tempo a festir grandissimo pregiudizio di questo assalto perdè tempo a predicare "" ridica na Domina Caractata di questo assalto perdè tempo a Predicare un Romito Spagnuolo che concionando accendeva gli animi loro a combattere, com' era degno della gloria acquistata con tante vittorie da quella nazione. Di quivi lasciato a man finistra il Cavo della Minerva entrati in alto mare mandarono innanzi due galee con commissione che accostatesi agl'inimici simulassero poi di suggire per tirargli in alto mare a combattere: ma Filippino Doria avendo il giorno dinanzi per esploratori fidati presentito il consiglio degl' inimici aveva con grandissima celerità ricercato Lautrech che gli mandasse subito trecento archibusieri, i quali gui-Groch Capita- dati dal Capitano Croch erano arrivati poco innanzi che si scoprisse l'armata degl'inimici, la quale come si scoperse Affinia di Fi. da lontano Filippino ancorchè con grande animo avelle fatte lippius Doris tutte le preparazioni necessarie per combattere, nondimeno con l'armata commoffo dal numero (a) grande dei legni che si scoprivano stette molto sospeso, ma in breve spazio di tempo lo liberò da questa dubitazione il vedere quando gl'inimici si appros-

no Frausefe .

Imperiale .

Imperiali .

con animo forte, e come Capitano peritifimo della guerra navale fece allargare fotto specie di fuga tre galce dalle altre sue, acciocchè girando assaltassero col vento prospero navale trage gl'inimici per lato, e dalla poppa. Egli con cinque galce va incontro agl'inimici, i quali dovevano scaricare la loro artiglieria per torre a lui col fumo la mira, e la veduta. (6) Ma Filippino dette fuoco a uno grandissimo basilischo della fua galea, il quale percotendo nella galea Capitana, in

simavano non vi essere altri legni da Gaggia che sei: perciò

su la quale era Don Ugo ammazzò al primo colpo quaranta

110-

(a) Dice il Giovie che il Doria nel principio si spayentò vedendo tanti legni , ma che conosciuta la qualità loro , ne fece preo conto; e usò l'astuzia che recita qui l' Autore nel combattere , effendo giudicate galee da Niccolò Lomelling

(b) Il Gievio , e il Tarcagnetta di-

cono l'istesso del fatto d' arme navale tra gl'Imperiali, e Franzeli successo nel Golfo di Salerno, e che Don Ugo indugiò tanto a tirare l'artiglieria, che diede tempo al Doria di poter tirare di mira; e inoltre che i Genovefi combattevano in altra maniera che gl' Imperieli.

nomini, tra i quali fu il Capitano della galca, e molti Uffiziali, e scaricate poi altre artiglierie ne ammazzò e ferì molti: da altro canto le artiglierie scaricate dalla galea di Don Ugo ammazzarono nella galca di Filippino il Capitano, ferirono il Padrone, e approffimateli facevano con gli archibuli, e altre armi un aspro assalto: ma i Genovesi sperimentati a queste battaglie schifavano meglio il pericolo, combattendo chinati, e cauti fra gl'intervalli dei paluesi: così mentre combatterono con grandissima ferocia, e spavento le due galee, tre altre galee degl'Imperiali strignevano due Genovesi, ed erano già molto superiori, ma le tre prime Genovesi che fimulando di fuggire erano andate in alto mare ritornate fopra gl'inimici percossero per lato la galea Capitana, delle quali la galea ch'era chiamata la Nettunna svelse il suo albeto, che gli fece gran danno. Quivi Don Ugo ferito nei Pon Ugo neite. braccio, e coperto, mentre confortava i fuoi, da fasti, e da fuochi gittati dagli alberi delle galee inimiche combattendo fu morto. Quivi la Capitana di Filippino, e la Mora spacciarono la Capitana di Don Ugo, le altre due con le artiglierie affondarono la Gobba, dove morì il Fieramofea: intrattanto le altre galce di Filippino avevano ricuperato muore. due delle loro oppressate dalle Spagnuole, e prese le loro fuste, due sole delle Spagnuole veduto la vittoria esfere dagl'inimici male trattate con fatica fuggirono. Nel qual tempo il Marchefe del Guasto, e Ascanio affogata quali. e ardente la loro galea, rotti i remi, morti quali tutti i foldati, ed essi feriti furono fatti prigioni, salvandogli dalla morte lo splendore delle armi indorate : restarono presi venti Condottieri, e molti padroni delle galee. Giovò affai a Filippino in questa pugna il liberare i forzati, la più par-Gte Turchi, e Mori, che combatterono eccellentemente. \* I prigioni furono mandati da Filippino al Doria, e una delle

dne galee che si era salvata passò pochi di poi ai Franzesi, perchè il padrone ch' era un Marchese Doria Regnicola fu imputato dagli Spagnuoli di mancamento nella battaglia: ma scriffe l'Oratore Fiorentino a Firenze conformandoti nelle altre cose ehe la battaglia durò da ore 22. insino a due are di notte, e che gl' Imperiali oltre alle fei galce avevano undici vele minori cariche di soldati. Che da principio su-Tom. IV.

Qq

rono prese due galee Franzesi con morte quati di tutti, ma 1528. che l'artiglieria della quale i Franzeli erano superiori messe in fondo due galce, due altre con alcune fuste furono prefe, e morta, c ferita la più parte delle ciurme, e dei foldati, e che in una non restarono non feriti più che tre, le altre due dove era Curradino con i Tedeschi molto dan-

10.

Frances con neggiati fuggirono a Napoli. \* Don Ugo fu morto, da D tro agli Spa. due archibufate e gittato in mare, e così il Fieramofea: restarono (a) prigioni il Marchese del Guasto, Ascanio Colon-. na, il Principe di Salerno, il Santa Croce, Cammillo Co-Ionna, il Gobbo, Serenon, e molti altri Capitani, e-Genti-Juomini: morirono più di mille fanti, e dei Franzesi pochi che non restassero, o morti, o feriti. Dette questa vittoria speranza grande ai Franzesi del successo di tutta la impresa, e forse maggiore che non sarebbe stato di bisogno, perche fece in qualche parte Lautrech più lento alle provvitioni, ma empiè gl' Imperiali di molto terrore, dubitando del mancamento delle vettovaglie, poichè restavano al tutto spogliati dell'Impero del mare, e per terra stretti da molte parti, massimamente dopo la perdita di Pozzuolo, perche per quella strada si conduceva a Napoli copia grande di vet-Carellis in Na- tovaglie : e già in Napoli era carestia grande di farina, è di carne, e piccola quantità di vino, però il di feguente alla rotta cacciarono della Città numero grande di boc-

che inutili, e posto ordine alla distribuzione delle vettovaglie si sforzavano che i fanti Tedeschi patissero manco che gli altri foldati. Dalle quali cose nutrendosi la speranza di Lautrech si accrebbe molto più per un brigantino intercetto il fettimo di di Maggio con lettere dei Capitani a Cesare, per le quali significavano di avere perduto il fiore dell'esercito: non essere in Napoli grano per più di un mese e mezzo, ma fare le farine a forza di braccia:

poli .

cominciare a fare qualche tumulto i Tedeschi: non vi es-· prigioni furono mandati da Filippino con tre galee al Doria, e una delle due galee che fi era salvata pastò poco dopo ai Franzefi.

gnuoli in mare successe a capo di Ors (a) Dice il Giovio nel 25., e il Tarcagnetta nel lib. 2. del vol. 4. che la victoria dei Franzefi contro agli Spa-

fere danari da pagargli, nè avere più le cofe rimedio alcuno, se non veniva presto provvisione di danari, e di soccorfo per mare, e per terra. Aggiugnevali l'effere cominciata in Napoli la peste contagiosa molto dove sono soldati Tedeschi, perchè non si altengono da conversare con gl'infetti, nè da maneggiare le cose loro. Pativa da altra parte l'esercito di acque, perchè da Poggio Reale alla fronte dell' efercito non fono altro che cifterne, delle quali fi ferviva l' efercito, e augumentavanvifi le infermità: e gl'inimici essendo molto superiori di cavalli leggieri uscendo continuamente fuora massimamente per la via, che va a Somma, non solo conducevano dentro copia di carne, e di vini, ma spesso interrompevano le vettovaglie che venivano all' esercito Franzese, nè si facevano altre fazioni, che scaramucce. Ricordavano molti Lautrech oftia Lautrech, che conducesse cavalli leggieri per potersi op- ler fare prop-

F porre a quegli degl' inimici, \* i quali uscendo continua- viscui per l' mente fuora conducevano dentro quantità grande di car- alle di Nane, e del pane, e spesso interrompevano quelle che venivano all'escreito, il quale per quelta cagione qualche vol-

ta ne pativa, \* il che egli non folo ricufava di fare, anzi permetteva che la maggior parte dei cavalli Franzesi si stelle distesa in Capua, in Aversa, e in Nola: il che agl' inimici augumentava la facultà di fare gli effetti fopraddetti. Altri configliavano, ch' csiendo per le infermità diminuita la fanteria dell' efercito conducesse in supplemento di quella, come anche perchè fosse più potente era stato deliderato infino da principio, fette, o ottomila fanti, e questo anche avendo già cominciato a dinegarlo ricusava di fare, allegando mancargli danari, benchè a quel tempo nè avesse di Francia comoda provvisione, avesse riscossa la entrata della Dogana delle pecore di Puglia, riscotesse l'entrate delle terre prese, e i Signori del Regno, che gli crano appresso, fusicro pronti a prestargli non piccola quantità di danari: 'Scaramucciavali ogni di dai foldati

O a 2 delle , Onde non è opera senza mercede il considerare che disordini par-

terisca la ostinazione di quegli, che seno proposti alle cose grandi. Lautrech senza dubbio primo Capitano del Regno di Francia, sperimen-

delle bande nere alloggiati nella fronte dell'efercito, i quali traportati da troppo animo fi accostavano tanto alle mura di Napoli, che da quelle erano offeli con gli archibuti, e non avendo nel ritirarfi cavalli alle spalle crano ammazzati dai cavalli degl' inimici : donde conoscensi il disavvantaggio grande di fare le scaramucce senza ca-

a Lautrech .

valli sotto alle mura di Napoli cominciarono a non si fa-Caffello a ma- re così frequentemente. Arrendeffi a Lautrech dopo la re, e altre tere vittoria di mare (e) Castello a mare di Stabbia, ma non fa Fortezza, \* Gaeta si teneva per Cesare, nella quale era ta il Cardinale Colonna con novecento fanti Italiani, e con seicento fanti che erano venuti di Spagna, benchè il Cardinale Colonna dimandassi a Lautrech salvo condotto per andare a Roma, il quale non gli concedetre \*. Erasi simil Di mente arrenduto San Germano, e avendo le genti ch' erano in Gaeta ricuperato Fondi, e il paese circostante, Lautrech vi mandò Don Ferrando Gaetano figliuolo del Duca di Traietto, e il Principe di Melfi, accordato nuovamente con i Franzesi, per avere i Capitani Imperiali tenuto poco conto di liberarlo, i quali facilmente di nuovo l' occuparono. Faceva e thi in Calabria Simone Romano progresso grande per la prontezza dei popoli a riconoscere il nome Franzele, \* come avrebbe anche fatto Napoli le non folse stata la tardità di Lautrech, la quale almanco dette tempo a mettervi le vettovaglie delle terre circostanti. \* Ma p non bastavano queste cole a ottenere la vittoria della guerra, la quale dipendeva totalmente, o dall' acquifto, o dalla

bria .

non tato lungamente nelle guerre, e di autorità grandissima appresso all'efercito, ma di natura altiero, e imperiofo, mentre che credendo a fe folo, difprenza i configli di tutti gli altri, mentre che non vuole udire niuno, mentre fi reputa infamia, che gli uomini fi accorgbino che non sempre se governi per giudizio proprio, omesse quelle provvisioni, le quali ufate farebbero flate forfe cagione della vittoria, disprezzate riduffero la impresa cominciata con tanta speranza in ultima rovina .

difefa di Napoli, \* fe, o non si espugnava quella Città, o

(e) Il Giovie nel a6. dice, che il Caftello a mare, e altre terre fi arrenderono a Lautrech, e che quelli Signori che fi sibeliareno, furono molti.

(6) La guerra di Calabria era mana tenuta in piedi per i Fra zefi da Simone Tebarda Romano, che fece cofe memorabili .

non se gl' impedivano le vettovaglie con maggiore dilien genza per terra, e per mare \*. Però Lautrech intento principalmente all' affedio, nè disperando anche in tutto di potere prendere Napoli per forza, poichè erano morti tanti fanti Spagnuoli nella battaglia navale, follecitava la venuta delle armate Franzese, e Veneziana per privare del tutto quella Città delle vettovaglie marittime: mosse anche la fronte dell' efercito più innanzi in su un poggio più vicino a Napoli, e al monte di San Martino, dove fu fatta dalle bande nere una trincea, non solo per muovere da quel Poggio una trincea, la quale distendendosi infino alla marina, e avendo nella efiremità fua a canto al mare un bastione, chiudesse la strada di Somma, ma per tentare, come prima follero venute le armate di pigliare per forza il monte di San Mareino, fatto prima un'altra trincea tra la Citrà, e il conte di San Martino, acciocchè non potessero soccentere l'uno all'altro, e poi in un tempo medelimo affettare Napoli con le armate dalla parte del mare, e per terra battendo dalla fronte dell'allo giamento di dentro, e di fuora affaltarlo con una parte dell' esercito, e con l'altra assaltare il monte, eccioechè gl'inimici divise per necessità le forze in tanti luoghi, potessero più facilmente effere superati da qualche banda: non abbandonato però per l'essersi allungata la fronte dello alloggiamento Poggio Reale, perchè gl'inimici ricuperandolo non gli privaffero della comodità delle acque, ma riftrignendo per la coda l'alloggiamento. Ai quali configli bene considerati si opponevano molte difficultà, perchè nè le trincee lunghe più di un miglio infino al mare fi potevano, per mancamento di guaffatori, e per le infermità dei foldati, lavorare con celerità, nè venivano, come per l'affedio e per la espugnazione farebbe flato necessario, le armate, perchè Andrea Doria con le galee ch'erano a Genova non ti moveva: dell'armata preparata a Marsilia non s'intendeva cos' alcuna, e la Veneziana intenta più all' interelle proprio che al benefizio comune, anzi piuttofto agl' interessi minori, e accestori, che agl'interessi principali attendeva alla spedizione di Brinditi, e di Orranto, delle quali Città, Otranto aveva convenuto di arrenderfi, fe fra fedici giorni

non era foccorfo, e Brindisi benchè per accordo avesse am-

messo i Veneziani, si tenevano ancora le Fortezze in nome Brindiff presi di Cesare, quella di mare forte in modo da non sperare di del Veneziani. espugnarla, quella grande di dentro alla Città, avendo perdute due Rocchette pareva non potesse più resistere. \* Ma veramente non è opera fenza mercede il confiderare che difordini partorifca la ostinazione di quegli che sono proposti alle cose grandi. Lautrech senza dubbio primo Capitano del Regno di Francia, sperimentato lungamente nelle guerre, e di autorità grandissima appresso all'esercito, ma di natura altiero, e imperiolo, mentre che credendo a se solo disprezza i configli di tutti gli altri, mentre che non vuole udire niuno, mentre si reputa infamia che gli uomini si accorghino che non sempre si governi per giudizio proprio, omesse quelle provvisioni, le quali usate sarebbero state forse cagione della vittoria, disprezzate ridusfero la impresa cominciata con tanta speranza pultima ruina. Scrive in questo modo il Capella il progresso del Duca di Brunsvich. ma i registri contengono, che i Tedeschi batterono molti di Sonzino, e che finalmente l'ottennero per accordo, e che molti di loro presentatisi sbandatamente a Pizzichitone furono ributtati. Tenrarono dipoi in vano Capellione, nella quale oppugnazione fu ammazzato al Duca di Brunsvich il cavallo sotto, e che mentre che erano nel Cremonese il Duca di Urbino uscito di Brescia prese per forza la terra di Palazzuolo, nella quale erano Emilio, e Sforza fratelli dei Mariscotti con alcuni cavalli leggieri, e fanti non pagati. Emilio restò prigione, e Sforza si rifuggi nella Rocca, alla quale venendo il foccorfo il Duca di Urbino si ritirò a Pontevico: nei quali dì, o forse prima in Bresciano il Conte di Gaiazzo condottiere dei Veneziani prese il Luogotenente del Capitano Zucchero con molti cavalli. Andò dipoi il Campo a Lodi, dove per essere stata mandata gran parte del paese non si poteva battere se non di verso Pavia. Che il vigelimo nono di di Giugno fu dato l'affalto eziandio dai Tedeschi di Brunsvich, e di Antonio da Leva, nel quale i Tedeschi nuovi riportarono piccola laude . \* Piantoffi ai dodici di Maggio l'artiglieria in sul Poggio, la quale batteva un Torrione, che danneggiava molto la campa-

gna. Tiravafi anche spesso nella terra, ma con poco frutto, e ii scaramucciava qualche volta a Santo Antonio. Ai sedici dì l'artiglieria piantata a Capo di monte tirava a certi Torrioni tra la Porta di San Gennaro, e la Capuana, e a impediva il fare un bastione cominciato dai quei di dentro, \* e Filippino che era all' intorno pigliava tutto di navi che an-

davano con grano a Napoli, dove \* la più parte viveva di grano cotto, e ne usciva ogni di gente assai, e i Tedeschi ancorachè patissero manco che gli altri, protestavano spesso per mancamento di pane, e molto più di vino, e di carne, di che vi si pativa molto, pure oltre alle altre arti, erano intrattenuti affai con lettere false di soccorso. Lavoravasi ai diciannove alle trincee nuove, con le quali piantandosi due cannoni in ful bastione, com'ei fosse farto si farebbero rovinati due mulini presso alla Maddalena guardati da due bandiere di Tedeschi, che non si erano mai tentati, per avere il soccorso di Pranzeli per-Napoli. Infino a qui non procedevano a) fe non felici le cofe che covinciasi dei Franzesi, ma poi cominciarono per cagioni occulte a sero a piegare. piegarfi alla declinazione, perchè Filippino Doria per ordine avuto segretamente, come si conobbe poi, da Andrea Doria si era ritirato con le galce intorno a Pozzuolo, donde in Napoli, dov'erano restati pochi altri che soldati, entrava sempre qualche quantità di vettovaglie in su le barche: e se bene l'armata Veneziana acquistato Otranto dava speranza a ogni ora di venire a Napoli, nondimeno differivano, perchè erano in speranza di avere presto il Castello grande di Brindisi. Crescevano anche a ogni ora nell'esercito le malattie, e le bande nere, dove prima alle fazioni si rappresentavano più di tremila, ora tra feriti, ammalati, e morti appena arrivavano a duemila. Ai ventidue gli Spagnuoli affaltarono quegli di fuora che erano alla difesa delle trincee nuove, dove si lavorava con speranza di finirle fra sei, o otto giorni, ed essendovi Orazio Baglione con pochi com Orazio Baglione pagni in luogo pericolofo fu ammazzato combattendo: mor- " morto, te più presto degna di privato soldato, che di Capitano.

(a) Il Giovio dice, che le cole del Franzeit cominciarono a piegare per la malattia, ch' era entrata nel campo Franzese, e le cagioni , perchè Filippo Doria ritardava della folita diligenza. fono anche dal medefimo particolarmente narrate, e che l'armata Veneniana fi era accostata a Napoli .

Dal quale disordine gl'Imperiali presa speranza di maggiore fuccello uscirono di nuovo fuora molto grossi, ma messoti il campo in arme, e fattoli forte alle rrincee fi ritirarono. Ritornò pure di nuovo Filippino per molta inflanza che gli fa fatta nel Golfo di Napoli, e ai ventifette non erano ancora finite le trincee cominciate per ferrare la via di verfo Somma, e gli Spagnuoli ogni giorno correvano, e rompevano le strade conducendo dentro quantità grande di car-Raggi: a che i cavalli del campo facevano poco oftacolo. nerchè cavalcavano rarissime volte: e Lautrech cominciando a desiderare supplemento di fauti, ma non cedendo in tutto ai configli degli altri, instava che di Francia gli fossero mandati per mare seimila fanti di qualunque nazione, perchè per la carestia, e infermità ne partivano molti del campo, e in tante difficultà cominciava a effere folo a sperare la vittoria, fondandosi in su la fame, \* nè aveva però fatto altro progresso intorno alle mura di Napoli che levare l'acqua a uno mulino, di che quegli di dentro fi fervivano. \* Pro. Di cedeva in questo tempo in Calabria Simone Romano con duemila fanti tra Corsi, e paesani con prosperi successi, al quale benche si fossero opposti il Principe di Bilignano, e un figliuolo di Alarcone con milie cinquecento fanti del paele, nondimeno difficilmente lo sostenevano, donde il figliuolo di Alarcone si ritirò in Taranto, lasciato il Principe Simone Rema- in campagna, ma poco dipoi Simone Romano acquisto Cofena pigliait fenza per accordo, e dipoi nella occupazione di una terra vicina prese il Principe di Stigliano, e il Marchese di Laino fuo figliuolo, con due altri fuoi figliuoli, Ma in Puglia quegli che tenevano Manfredonia in nome di Cefare scorrevano per tutto il paese non resistendo loro i cavalli, e i fanti dei Veneziani, i quali erano andati all' acquisto di quelle terre. Nè erano al tutto quiete le cose in terra di Roma, perchè Sciarra Colonna avendo preso Paliano, non offante fosse slato difeso in nome del Pontefice per la siglinola di Vespassano, lo ricuperò l' Abate di Farsa sa-

Stigliano, e al.

Profpero da

cendo prigioni Sciarra, e Prospero da Gavi, benche Sciarra per opera di Luigi da Gonzaga si fuggisse. Ma mentre che intorno a Napoli si travagliava con queste difficultà, e con quelle speranze, Antonio da Leva presentendo che

la Città di Pavia era guardata negligentemente, nella quale era Pietro da Lunghena con quattrocento cavalli, e mille fanti dei Veneziani, e Annibale Pizzinardo Castel- Pietro da Lun. lano di Cremona con trecento fanti, il quale vi era anda- die di Pavie. to per mantenere a divozione del Duca il paese di là dal Pò, una notte all' improvviso con le scale da tre bande, non essendo sentito dai soldati, la prese di assalto. Restò prigione Pietro da Lunghena, e un figliuolo di Janus Fregoio. Andò poi Antonio da Leva a Biagrafla, e quegli di dentro aspettati pochissimi tiri di artiglierie si arrendero- Federige Bunnno, e volendo poi andare ad Arena, Federigo Buonro- corda con Comei si accordò seco, obbligandosi a seguitare le parti di Ce- fare. fare. Nel quale tempo (a) il Duca di Bransuich partito da Duca di Bran-Trento aveva il decimo di di Maggio passato l'Adice con faich in Ral'esercito, nel quale erano diecimila fanti, scicento cavalli cite. bene armati, e tra loro molti Gentiluomini, e quattrocento moschetti con le zatte, e ributtato dalla Chiusa era sceso in Veronese, e ancorchè presentandosi molto innanzi la venuta fua folle stato trattato che San Polo gli andaffe all'opposito, nondimeno non si usando maggiore diligenza in questa, che nelle altre provvisioni erano i Tedeschi in Italia, innanzi (1) che San Polo fosse in ordine di muoverti, il quale poi fu necessitato a soggiornare molti dì in Asti per raccorre le genti, e per la difficultà delle vettovaglie, delle quali era per tutta Italia, ma in Lombardia specialmente grandissima carestia. Nè si poteva alle cofe comuni sperare maggiore, o più pronto soccorso dal Senato Veneziano, il quale se bene avesse affermato, che l'esercito suo uscirebbe in campagna con dodicimila fani, nondimeno il Duca di Urbino entrato in Verona non pensava ad altro, che alla difesa delle terre più importanti del loro Stato. Però discesi i Tedeschi in sul Lago di Garda ottennero Peschiera per accordo il medesi-

mo di Rivolta, e Lunata, in modo che padroni quali di tutto il Lago riscorevano in molti luoghi taglie di danari,

(a) Dice il Giovio nel 16- che la venuta del Ducadi Branfwich in Italia con l' efercito, cagionò la celerità di San Polo con il campo Franzele.

Tom. IV.

(6) Dice il Giovie, che San Pole ftette due anni in Italia, e che non fece cofa alcuna uctabile.

schi era già entrata la peste, e anche essendo carestia nell' 1528.

esercito, molti partendosi ritornavano per le terre degli Svizzeri, e dei Grigioni alle patrie loro: a che non faceva molta diligenza in contrario il Duca di Bransuich loro Capirano, perchè avendo in Germania, per l' esempio dei fanti condetti da Giorgio Fronspergh, conceptto grandistime speranze, gli riuscivano in Italia le cose più difficili che non si aveva immaginato, ed essendogli mancati i danari gli erano quali impossibile tenere i fanti fermi intorno a Lodi non che condurgli nel Regno di Napoli: nè Antonio da Leva, gli somministrava danari, anzi gliene toglieva ogni speranza, querelandosi sempre della povertà di Milano, perchè poich' ebbe perduto la speranza di ottenere Lodi, non pensava, nè attendeva ad altro che a dare loro caufa di andarfene, dubitando non si fermassero in quello Stato, e così avergli compagni al governo, e alle prede, e aveva attefo, mentre che eglino perdevano tempo a fare battere i grani e le biade per tutto lo Stato di Milano, e portare le ricolte a Milano. Finalmente dovendosi ai tredici di di Luglio dare nuovo affalto a Lodi, (a) i Tedeschi si ammutinarono, e mille se Tedeschi emne andarono verso Como, gli altri restati in grandissimo di- watineti. fordine allargarono l'artiglieria da Lodi, per il che temendosi che non se ne tornassero in Germania, il Marchese del Guafto avuto licenza da Andrea Doria per dieci di sopra la fede andò a Milano per perfuadere a Branfuich, che i soldati non ritornassero in Germania, ma non si potendo intrattenere con le parole, se ne andatono per via di Como, restandone di loro con Antonio da Leva, al quale si era in quei giorni arrenduta Mortara, circa duemila: essendo cosa certa che se fossero soprastati qualche giorno più, pigliavano Lodi per mancamento di vivere. Nella quale spedizione fu deliderata da molti la prontezza del Duca di Urbino, di esfersi quando il campo era intorno a Lodi accollato a Crema, o a Pizzichitone, o almeno tenutovi qual-Rr 2 che

(a) Dei foldati Tedeschi ammutimati ne parla il Giovio distintamente nel 36. quando racconta la mala fe disfazione, che aveva il Brantuich del Le-

va, dicendo il medefimo Gievie, che la venura a Milano del Guafto, fu per tratture di condurre il Doria ai fervigj di Cefare.

= che fonima di cavalli leggieri per infestargli, benchè quando erano nel Bresciano gli avesse qualche volta costeggiati, e infestati, ma non si accostando mai a loro viù di tre miglia, e contento di difendere lo Stato dei Veneziani, non passò mai il fiume dell' Oglio, non esfendo anche stata più pronta la passata di San Polo, il quale non ostante tutti i disegni, e le promette fatte dal Re di mandare per interesse suo gente

con i Collegati.

contro ai Tedeschi, non arrivò in Piemonte se non in tempo, che già i Tedeschi se ne andavano, e anche con numero di Papa perchi gente molto minore, che non avevano pubblicato. Non renon fi diebiari stavano perciò i Collegati di fare di nuovo instanza col Pontefice, che si dichiaratle per loro, e che procedendo contro a Cesare con le armi spirituali, lo private dell' Impero, e del Reame di Napoli, (e) il quale poichè si fu scusato, che dichiarandos non sarebbe più mezzo opportuno alla pace, che la dichiarazione fua fusciterebbe maggiore incendio tra i Principi Cristiani, senza utilità dei Collegati per la povertà, e impotenza fua, e la riputazione di Cesare solleverebbe la Germania per sospetto che non volesse applicare a se l'autorità di eleggere l'Imperatore, ed eleggesse il Re di Francia: dimostrava il pericolo imminente dai Luterani, i quali continuamente ampliavano: finalmente non potende più refistere si offerse parato a entrarvi se i Veneziani gli restituivano Ravenna, condizione proposta da lui come imposfibile, offerendo anche di obbligarii a non molestare lo Stato di Firenze. Però il vigesimo giorno di Giugno arrivarono a Venezia gli Oratori del Re d'Inghilterra a instare con quel Senato, che restituisse Ravenna, promettendo per lui la offervanza delle promefle, ma non l'avendo potuto ottenere, partirono male satisfatti. Ricuperò in questi tempi il Pontefice la Città di Rimini, la quale tentata prima in vano da Giovanni da Sassatello, si arrende finalmente con patti, pa verso le co- che fossero salve le robe, e le persone. Ma già cominciase di Firenze. vano a non si potere (6) più distimulare i suoi più profondi,

(a) Dice il Giovie nel 26. che le Scufazioni del Papa perchè non fi dishiarò con i Collegati , erano e per le negligenze, che ulavano a danno proprio, e perche non vedeva modo di potere ritornate i fuoi in Firenze. (b) Il frievie nei :6 fa lunga narrazione di questi pensieri del Papa, e come foffero dispuran da Niccolò Capponi in quel Senato .

e più occulti pensieri, dissimulati prima con molte arti, perchè essendogli infilla nell'animo la cupidità di restituire alla famiglia sua la grandezza di Firenze, si eta sforzato, pubblicando efficacillimamente il contrario, persuadere ai Fio- Fiorentini di zentini niuno pensiero estere più alieno da lui, nè deside- malanimoconrare se non che quella Repubblica lo riconoscesse solamen- te, non escolte fecondo l' efempio degli altri Principi Cristiani come tano un fuo Pontefice, e che nelle cose private non perseguitassero i mandato. fuoi, nè levassero le insegne, e gli ornamenti propri della fua famiglia: con le quali committioni avendo, come fu liberato, mandato a Firenze un Prelato Fiorentino per Imbasciarore, nè essendo stato udito, aveva molto instato, e per mezzo del Re di Francia che mandassero a lui un Imbasciatore, sforzandosi col levare loro il sospetto, e col dimesticarsi con loro, rendergli più opportuni alle sue insidie. Ma tentate in vano queste cose si sforzò di persuadere a Lautrech, che essendo quegli che reggevano in Siena dependenti da Cefare, era spediente alle cose sue rimettervi Fabio Petrucci, il che benchè egli fosse capace, se ne astenne per la contradizione dei Fiorentini. Non gli succedendo Pirro da Cas per questa via, operò occultamente che Pirro da Castel di fed di Piero. Piero pretendendo querele contro ai Senesi occupò con ottocento fanti per mezzo di alcuni Fuorusciti di Chiusi quella terra, per travagliare con questo mezzo il governo di Visconte di Siena, ma avendo i Fiorentini fatto capace il Visconte di Turrena Ora-Turrena Oratore del Re di Francia, il Papa non tendere ad Francia. altro fine che di perturbare con la opportunità di Siena le cose di Firenze, l'Oratore procurò col Pontefice, che il movimento di Chiusi si posasse. Procedevano in questi tempi le cofe del Reame di Napoli variamente, perchè era Conte Barello venuto in Sicilia in Calabria il Conte di Burella con mil- Galabria. le fanti, e unitoli con gli altri: e da altra parte Simone Romano aveva ottenuto con le mine la Fortezza di Co-pi, lia Coj. mad. fenza a discrezione, benchè l'esservi stato ferito di uno archibufo nella spalla ritardò in qualche parte il corso della vittoria, e unitoli poi col Duca di Somma, il quale con fanti del paese assediava Catanzaro, terra molto forte, ma in necessità di vertovaglie, nella quale era il genero di

tenendo, restavano Signori di eutto il paese insino alla Calabria soprana, ma la necessità gli costrinse a volgersi contro alle genti unitefi col foccorfo venuto di Sicilia, le quali avevano già fatto qualche progreflo, ma effendo ftato Simone abbandonato da una parte dei suoi fanti paesani, fu necessitato a ritirarsi nella Rocca di Cosenza, gli altri fanti suoi con morte di qualcuno, si risolverono: i Corsi si andavano ritirando verso l' esercito, in modo che (4) restava non folo la Calabria in pericolo, ma si temeva che i vincitori non s'indirizzassero verso Napoli. Ma per contrario ebbero nell' Abruzzi prosperità le cose dei Franzesi, perchè essendosi approssimato a dodici miglia all' Aquila (4) il Vescovo Colonna per sollevare l' Abruzzi su rotto, e morto dall' Abate di Farfa, morti quattrocento fanti, e circa ot-

Vefcopo Colon en morto.

Campeggio Lezbilterra .

tocento prigioni. Intorno a Gaeta gli Spagnuoli per la giunta del Principe di Melfi si andavano titardando, e quegli di Manfredonia, per la poca virtù delle genti Veneziane, facevano danno affai. Perseverava in questo tempo il Pontesice nella deliberazione di non dichiararfi per alcuno, ma perchè teneva diverse pratiche, già sospetto al Re di Francia, nè grato a Cesare, se non per altro perchè aveva destinato Cordinale Legato in Inghilterra il Cardinale Campeggio, per trattare gato in In- in quella Isola la causa delegata a lui, e al Cardinale Eboracense, perchè instando quel Re per la dichiarazione della invalidità del primo matrimonio, il Pontefice, il quale fi era molto allargato di parole con i ministri suoi, perchè trovandosi in piccola sede appresso agli altri si sforzava di conservarsi il suo patrocinio, fece segretissimamente una Bolla decretale declaratoria, che il matrimonio folle invalido, la quale dette al Cardinale Campeggio, e gli commesse che mostratala al Re, e al Cardinale Eboracense dicesse avere commissione di pubblicarla, se nel giudizio la cognizione della causa non succedelle prosperamente, acciocche più facilmente consentissero che la causa si conoscesse giuridicamente, e tolleraffero con animo più quieto la lunghezza del

> (a) Dice il Giovio nel 16. che la desciszione di questo esercito in Calabria procedè e per difetto delle vettovaglie, e delle paghe.

(b) Dice il Giovio, che il Vesco-vo Colonna su morto dai foldari dell' Abate di Farsa con molti altri suoi aderenti.

giudizio, il quale aveva commello al Cardinale Campeggio, che all'ungafte quanto potesse, nei desse la Bolla se prima non aveva nuova commissione da lui, ma si sforzò di perfuadergli, come anche è verifimile, che allora aveffe in animo; la intenzione sua effere che finalmente si avesse a dare, della quale destinazione del Legato, e delegazione della caula facevano querela grave in Roma gl' Imbalciatori Cefarei, ma con minore autorità per la difficultà, che avevano le cole di Cefare nel Regno Napoletano. Ma intorno a Napoli fi feoprivand per l'una parte, e per l'altra molte difficultà, ma tali che raccolte tutte le ragioni fi sperava più presto la vittoria per i Franzesi ritardata dalla virtù, e dalla ostinazione degl' inimici, perchè in Napo- Napoli in gram li augumentava giornalmente la careftia maffimamente di feompiglio. vino, e di carne, non vi entrando più per mare cos' alcuna : conciosia che le galee dei Veneziani in numero ventidue fossero pure dopo sì lunga espedizione giunte a dieci di di Giugno nel Golfo di Napoli, perchè se bene i cavalli di dentro uscendo continuamente, non verso l'esercito, ma in quelle parti, nelle quali credevano poter trovare vettovaglie, riportassero quasi sempre prede massiniamente di carnaggi, nondimeno benche giovasfero molto rion erano tante, che privati della comodità del mare poteffero lungamente sostentarsi : affliggevagli la peste grande; il manca? mento dei danari, la difficultà di fosfenere i fanti. Fedeschi, ingannati molte volte da vane speranze, e promesse, e dei quali qualcuno alla sfilata andava nell'efercito Franzese , benche a ritenergli potesse molto la grazia, e l'autorità che aveva appreflo a foro il Principe di Ocaniges, restato per Principe di Ola morte di Don Ugo con autorità di Vicere; il quale fes in lialia. ce prigione il Capitano Catta Guascone delle reliquie del Cotta Capita-Dica di Borbone con molti dei fuoi, e poco dopo per no Guafcone, fospetto vano fece il simigliante di Fabrizio Maramaus, ben- profechè presto lo liberasse. Da altra parte nell'esercito Franzese augumentavano continuamente le infermità dell' efercito. le quali erano cagione che Lautrech, per non avere a guardare tanto spazio, non procedesse alla persezione delle ultime trincee,, le quali anche per l'impedimento di certe acque

1528

tagliate, aveva difficultă di finire. Era anche nell'efercito carevitteria .

careftia, più per poco ordine, che per altro, nondimeno (4) Lautrech sperava più nelle necessità che erano in Napoli. Speranza di che non temeva delle difficultà, e o per quella cagione confignire la persuadendosi aversi presto a finire la espugnazione, o per mancamento di danari, non faceva nuovi fanti, come da

tutto l'esercito si desiderava per la diminuzione grande delle genti, per i morti, e per gl'infermi, non folamente nelle genti basle, e nei soldati privati, ma già nelle persone

fano morti .

grandi, e di autorità, perchè il quintodecimo di erano morpa, e Luigi Pi. ti il Nunzio del Pontefice, e Luigi Pifano Provveditore Veneziano. Sperava anche di far paffare all'efercito tutti, o la maggior parte dei fanti Tedeschi, ch' erano in Napoli, pratica, pella quale prima il Marchefe di Saluzzo, e dipoi egli avevano lungo tempo vanamente confidato. Le medelime cagioni, e la speranza che gli era data di far pasfare all' efercito alcuni cavalli leggieri ch'erano in Napoli, lo ritenevano da foldare cavalli leggeri fommamente neceffari, i quali se pure nè avesse soldati almeno quattrocento. gli farebbero flati in grandishma utilità, però scorrevano i cavalli di dentro più liberamente : benchè ritornando un giorno a Napoli con un grosso bottino di hestiame, (6), rifcontrate le bande nere, ch' grand il nerbo dell' efercito, e senza le quali non si sarebbe stato intorno a Napoli, su tolto loro con perdita di forse sessanta cavalli, non ostante che gli Spagnuoli usciffero tutti di Napoli, ma tardi per foccorrergli . Sperava Lautrech che gl' inimici fossero necessitati a partirsi presto da Napoli, e perciò volendo privargli della facultà di ritirarfi in Gaeta, ordinò folle guardata Capua, e il Castello a mare di Vulturno: e per corre anche loro la facultà di ritirarsi in Calabria, oltre al fare ragliare certi passi ricominciò a far lavorare alla trincea cominciata più volte, ma intermella per varj accidenti, ripiglian-

> (a) Dice il Ballai nel 3. che le fpe-Te furono Scritte da Pietro Calicroni wante di Lautsch a centeguire la sit-toria, ciano tutte ripofte nel nuovo prefidio, che gli veniva di Francia, e nelle difficultà che avevane gl' Impe-

<sup>(</sup>b) Queste fazioni delle bande ne-

da Faenza, uno dei Capitani. di Gio-vanni dei Medici, dal guale io cavai molti particolari, e fra gli altri, che fenza la feorca loro, Napoli non fa-robbe fiato affediato dai Franzesi dopo la presa di Clemente.

gliandola tanto alto, che le acque che impedivano restassero di fotto, e difegnava anche di mettere in Fortezza na Cafale molto vicino a Napoli, e guardarlo con mille fantithe per questo voleva soldare, favorendosi eziandio delle galee Veneziane furte al diritto della trincea, la quale ferviva ancora a far venire più facilmente all'efercito le vettovaglie dalla marina, e a tagliare la strada agl'inimici. quando tornavano con le prede per quel cammino, perchè per i fossi grandi, e le acque tagliate di Poggioreale sa andava dall' efercito al mare per circuito grande, e pericofo. Sforzavansi gl'Amperiali impedire quegli che lavoravano alla trincea, contro alla quale essendo usciti un di molto grossi i guastatori per ordine di Pietro Navarra, il quale follecitava questa opera si fuggirono, in modo che seguitandogli incautamente gl'Imperiali furono condotti in una imboscata, e ne su tra morti, e seriti più di cento: nondimeno la trincea non era ancora ammezzata quando per mancamento dei guaffatori, quando per altra cagione, perchè la negligenza interrompeva spesso gli ordini buoni, che si facevano, nei quali per effere la strettezza di Napoli grandiflima, fe si fosse continuato, è giudizio di molti che Lautrech avrebbe indubitatamente otrenuta la vittoria. Succedette nei di medefimi occasione di grandissimo momento, se tali fossero stati gli esecutori, quali furono gli ordinatori. Presenti Lautrech che i soldati di Napoli erano per predare, usciti suora per la via di Pie di Grotta molto groffi, però per opprimergli mandò la notte dei venticinque di di Giugno i fanti delle bande nere, i cavalli dei Fiorentini, e sessanta lance Franzesi, e una banda di Svizzeri, e i Tedeschi alla volta di Belvedere, e di Pie di Grotta per incontrarghi, e per impedire loro il ritirarli, ordinò che il Capitano Buria con i fanti Guasconi postosi in sul Buria Capitano che il Capitano Buria con i fanti Guasconi postosi in sul ma di Guasconi monte eminente alla grotta scendesse subito levato il ro- wi. more per impedire che gl'inimici non potessero entrare nella grotta. Succedette il principio di questa fazione felicemente, perchè le genti di Lautrech avendogli incontrati gli combatterono, e gli mellero in fuga, avendo tra morti e preli più che trecento uomini, e cento cavalli utili, e mol-

Tom. IV.

tissime bagaglie. Fu scavalcato (a) nel combattere Don Fer-

rando da Gonzaga, e fatto prigione, ma la furia dei Tede-Ferrando Gon- Schi lo riscatto. Ma il Capitano Buria, o per negligenza, o zoga prigione, per timore non si rappresentò al luogo destinato, il che se avesse fatto si crede sarebbero periti tutti. Aveva anche Lautrech mandato a Gaeta sei galce dei Veneziani, e due ne erano restate alla bocca del Garigliano per dare favore al Principe diMelfi, e perchè le galee non potevano proibire che con le regate non entrasse in Napoli qualche rinfrescamento. messe in mare certe piccole barchette per impedirle: ordinò anche che i bestiami si discostassero per tutto quindici miglia da Napoli, perchè non fossero così facili a essere tolti dagl' Imperiali, i quali in tutte le scaramucce ricevevano danno.

mart.

Frances, per quando non si facevano nel forte loro. Ma nuovo accidenche commensi te che si scoperse, e del quale era molto prima apparito qualche indizio perturbò gravemente le cofe Franzeli, perchè (6) Andrea Doria deliberò di partirsi dagli stipendi del

Audrea Doria Re di Francia, ai quali era obbligato per tutto il mese di vizio di Fran- Giugno: deliberazione per quel che si potelle congetturare fatta più mesi innanzi, donde era proceduto che ritiratofi a Genova non era voluto andare con le galee nel Regno di Napoli, e che offerendogli il Re di farlo Capitano dell'armata, la quale si preparava a Marsilia lo ricusò, allegando che per la età era inabile a tollerare più queste fatiche. La origine di tale deliberazione fi attribuiva poi da lui, e da altri a vaste cagioni : esso si lamentava che il Re dopo averlo servito con tanta fedeltà cinque anni avesse fat-Barbigios fat- to Ammiraglio, e dato la cura del mare a Montignore di to Ammidalio Barbigios, quali parendogli conveniente che il Re dopo la fua ricufazione avesse dovuto replicare, e fargli instanza,

che l'accettaffe: che non pagaffe i ventimila ducati degli

(a) Il Giovio nel 26. dice, che Don Ferrante fu bene in pericolo di effere preso, ma che scampò per opera di Francesco di Arco, calandosi giù di una ripa, e poi con un rinzorio di un trom-berta si condusse al campo, essendo il Giovio in tutta quelta narrazione diverfo e dal Beller nel 3. e dal Tarcog notsa nel 2. del vol. 4.

(6) Le cagioni, perchè il Doria da Francia passasse a Cesare, chi desidera faperle più particolarmente, fe bene non così veridicamente , legga il Giovio nel 26 che non contento di ampliarle in varj modi, fa una particolar descrizione di entro quello, che fece il Doria a inftanza dei Franzesi dal 1546, fino al

ftipen-

stipendi passati, senza i quali non poteva sostentare le sue galee : non avere voluto fatisfare ai giusti preghi suoi di 1528 restituire ai Genovesi la solita superiorità di Savona, (e) anzi esfersi trattato nel Consiglio Regio di farlo decapitare, come uomo che superbamente usasse la sua autorità. Altri allegavano esfere stata ptima origine della sua indegnazione le contenzioni succedute tra Renzo da Ceri, e lui nella impresa di Sardigna, nella quale pareva che il Re avesse più udito la relazione di Renzo, che le sue giustificazioni: effetti sdegnato pet la instanza grande fattagli dal Re che gli concedelle i prigioni, i quali come cosa impottante molto desiderava, massimamente il Matchese del Guasto, e Ascanio Colonna benchè con offerta di pagargli la taglia loro. Allegaronfi queste e altre cagioni, ma si credette poi, che la più vera, e principale fosse non tanto lo sdegno di non esfere stato tenuto conto dai Franzesi di lui, quanto gli pareva meritare, o qualche altra mala satisfazione, quanto che pensando alla libertà di Genova per introdurre forto nome della libertà della patria la fua grandezza, nè potendo conseguite questo fine con altro modo avefle deliberato non feguitare più gli ttipendi del Re, ne aiutarlo a confeguire con le sue galec la vittoria di Napoli, come si credeva che per interrompete l'acquisto di Sicilia avelle propolta la impresa di Satdigna. Però indrizzato l'animo a questi pensieri trattava per mezzo del Marchese del Guasto di condursi con Cesare non ostante la professione dell'odio grande che per la memoria del sacco. di Genova aveva fatta molti anni contto alla nazione Spagnuola, e l'acerbità con la quale gli aveva trattati quando alcuno di loro-era venuto nelle fue mani: ma procedendo fimulatamente non era ancora noto al Re il suo disegno però non era flato sollecitato a procurare i timedi a infermità tanto importante, ancorchè ne avesse conceputo qualche sospetto, perchè su presa una galea che portava in lipa-

(s) Il Bellai nel 3. Scrittore Fran-zefe, dice molte cose con poca riputa-zione del Doria, Il Tercognetto dice nel a. del vol. 4. che la cagione, per-chè il Doria fi liberò dalla fervitu di

Francia, fu, perchè il Re non volse mai restituire ai Genovesi la Città di Savona, ma la diede a Monsig, Memoransi, e il Bugatto, nel 6. dice il medefimo.

gna uno Spagnuolo mandato fotto pretesto della taglia di certi prigioni, al quale si trovò una lettera credenziale di Andrea Doria a Cesarc, benchè per le querele sue grandi. gli fu permesso che senza essere esaminato continualle il suo cammino. Finalmente essendo atrivato Barbigios con quattordici galee a Savona, Andrea Doria temendo di lui fi ritirò a Genova con le sue galee, e con i prigioni a Lerice, la qual cofa (a) come il Re intese gustando il pericolo-Francesco Re quando era fatto irremediabile mando a lui Pierfrancesco tenta di recon. da Nocera per ricondurlo agli stipendi suoi, per il quale. durreil Doria gli offerse satisfare al desiderio suo delle cose di Savona: pagargli i ventimila ducati dei soldi corsi : pagargli altri ventimila ducari per la taglia del Principe di Oranges preso altra volta da lui, e dipoi liberato dal Re quando a Madril fece la pace con Cefare, e in caso volesse concedergli. i prigioni pagare innanzi uscissero delle sue mani la taglia, loro, quando anche ricufasse di concedergli non volere il-Re gravarnelo. Non prostò il Doria orecchie a queste offerte giustificando la partita sua dal Re con le querele, donde Barbigios fu sforzato con detrimento grande delle cose del Reame di Napoli soprastare a Savona, nondimeno patlando.

poi più innanzi lasciò per la guardia di Genova cinquecento fanti a dieci miglia appresso a quella Città, perchè dentro era peste grandissima, e per la medesima cagione pose in terra trenta miglia appresso a Genova mille dugento fanti Tedeschi venuti nuovamente, i quali avevano avuta la prima paga dai Franzesi, ma per non avere i Veneziani pagata la seconda, come erano obbligati, su necessario che il Triulzio Governatore di Genova gli provvedesse. In queste agitazioni (6) del Doria il Pontefice presentendo quel che trattava con Cefare fignificò il vigefimo primo giorno di Giugno la cosa a Lautrech dimandandogli il consenso di condurgli agli stipendi suoi per privarne Cesare, e afier-

al fuo fervizie .

> (a) Il Giovio dice, che mancò poon, che i Franzefi non perdeffero i danati, e che Ugo dei Peppeli fu prigio-no degl' Imperali, e fu liberato in cam-bio del Doria, e del Mencada Gapitanl Spagnuoli-,

(b) Dice il Bellai nel 3. che il Rotentà di ricondurre il Doria ni fuoi: fripendi, ma furono tradotte le provvilioni, effendofi accostato all' Impera-

ridot-

mandogli che Filippino con le galee partirebbe tra dieci : giorni da Napoli, perciò Lautrech restituì a Filippiao per non lo esasperare il Segretario Serenon ritenuto sempre per avere lume da lui di molte cose segrete: e nondimeno per sospetto già conceputo del Pontefice interpretò finistramente l'avviso suo. Finalmente Andrea Doria benchè Barbigios nel passare innanzi con l'armata ch'era di diciannove galce, due fuste, e quattro brigantini, e vi era su il Principe di Navarra avesse parlato seco, non dissimulando più Convenzioni quel che avevano in animo di fare mandò un uomo suo a di Cefare cal Cefare in compagnia del Generale creato Cardinale mandato dal Pontefice a stabilire le sue convenzioni, le quali furono, la libertà di Genova fetto la protezione di Cefare, la suggezione di Savona ai Genovesi, venia a lui che tanto aveva perseguitato il nome Spagnuolo condotto a servizio di Cefare con dodici galee, e per soldo sessantamila ducati l'anno, e con altri patti molto onorevoli. Per le quali cofe. Filippino con tutte le galee parti il quarto giorno di Luglio da Napoli, la partita del quale procedendo, come già aveva cominciato a procedere non noceva ai Franzeli, le non per la riputazione, perchè già molti giorni non folofaceva mala guardia, anzi talvolta i suoi brigantini conducevano furtivamente vettovaglie in Napoli, ed egli oltre all' avere parlato con alcuni di Napoli aveva portato i figliuoli. di Antonio da Leva a Gaeta, e fatto molti giorni spalle che in Napoli entrassero vettovaglie: ma se avelle servitofedelmente come nel principio ne avrebbero ricevuto danno grandissimo. Perciò sollecitava tanto più Lautrech la venuta dell'armata Franzese, la quale si era fermata confomma imprudenza per ordine del Pontefice a pigliare Civitavecchia, per la partita di Filippino con le galce. L'armata Veneziana, la quale aveva preso l'assunto di lavorare dalla marina infino rincontrava la trincea di Pietro Navarra fu necessitata intermettere per attendere alla guardia del niare, il quale perchè stelle più serrato si era ordinato che alcune fregate armate scorressero di e notte la costa, e si usava anche per terra maggiore diligenza opponendoli agli Spagnuoli che ogni di scorrevano, ma incon-

trati fuggivano fenza combattere, in modo che Napoli era

1528.

ridotto in eftrema necessità, e i (4) Tedeschi protestavano di partirfi, se presto non fostero soccorsi di danari, e di vet-

tovaglie: donde Lautrech fottentandolo affai la speranza di queste cose si persuadeva che per la pratica tenuta lungamente con loro di giorno in giorno passerebbero all'efercito. Ma il quintodecimo giorno di Giugno le galee Veneziane, eccetto quelle ch'erano intorno a Gaeta, ritornarono in Calabria per provvedersi di biscotti, e però essendo restato aperto entrarono in Napoli molte fregate con vettovaglie di ogni forte, da vino in fuora, cola molto opportuna, perchè in Napoli non cra grano per tutto Luglio. Ma nell'esercito, nel quale era anche pastata la peste per sefe in molte contagione di gente uscita di Napoli moltiplicavano gran-

difficultà.

Napoli .

demente le folite infermità. Valdemonte era vicino alla Laurrech am. morte, e Lautrech ammalato, per la infermità del quale malato fotto disordinandosi le cose, gl' Imperiali, i quali correvano senza oftacolo per tutte le strade toliero le vettovaglie che venivano all'esercito che ne aveva strettezza, e nondimeno

Valerio Orfino fi foldavano nuovi cavalli leggeri, anzi Valerio Orfino conf parte dall' dottiere dei Veneziani con cento cavalli leggieri fi parti efercite, per dell'efercito per non estere pagato, e gli altri cavalli leggato dail'eue- gieri parte fi erano partiti per non effere pagati, parte per

le infermità erano inutili: la gente d'arme Franzese si era ridotta in guarnigioni nelle terre circostanti, e i Guasconi sparsi per il paese attendevano a fare le ricolte, e guadagnare: speravasi pure nei fanti, i quali si diceva condurre l'armata, la quale soprastata più di venti giorni da poichè fi era partito da Livorno arrivò finalmente il decim' otcavo di di Luglio con molti Gentiluomini, e con danari per l'esercito, ma non aveva se non ottocento fanti, perchè gli altri, che portava erano restati parte per la guardia di Genova, parte alla impresa della Fortezza di Civitavecchia, alla venuta della quale avendo Lautrech mandato gente alla marina per ricevere i danari non potettero le galee per il mare ingrossato venire a terra : però vi ritor-

(a) Il Giovio, e il Bellai nel 3. di-cono, che il Doria partitofi dal Ru, raccolfe molti foldati a fuo notne con animo d'introdurgli in Genova con o ccasione della pelle, sperando di ritorla ai Frangeff .

ritornò il di feguente il Marchefe di Saluzzo con le sue lance, e con grossa banda di Guasconi, Svizzeri, e Tedeschi, e con le bande nere, ma nel ritorno loro incontrarono gl' Imperiali che erano usciti grossi di Napoli, i quali caricarong in modo i cavalli Franzesi, che voltarono (4) le spalle, e nel fuggirli urtarono talmente i fanti loro medelimi, Uto dei Peppo che gli disordinarono, e trovandosi il Conte Ugo dei Pep-li prigioni de poli, che dopo la morte di Orazio Baglione era succeduto nel governo delle genti dei Fiorentini, a piede con quaranta archibusieri innanzi alla battaglia delle bande nere un tiro di archibufo, restò prigione dei cavalli: e fu tale l'impeto degl' Imperiali, che se la battaglia delle bande nere non gli riteneva facevano grande strage, perchè combatterono massimamente la cavalleria loro egregiamente. Restarono morti dei Franzesi più di cento, e altrettanti presi, tra i quali parecchi Gentiluomini Franzeli fmontati dell'armata: Ciandale di e fu preso anche Ciandale nipote di Saluzzo: nondimeno i Saluzzo farto danari li condustero salvi, e su attribuito il disordine ai ca-prigione. valli Franzesi molto inferiori di virtù ai cavalli degl'inimici, donde si diminuiva l'animo ai fanti dell' esercito conoscendo non potersi fidare del soccorso dei cavalli. Ma avea nociuto sommamente all'esercito la infermità di Lautrech, fermo è di il quale benchè si sforzasse di sostentare con la virtù dell' gran nocumenanimo la debolezza del corpo, nondimeno non poteva nè to al fuo efervedere, nè provvedere a tutte le cose, le quali continuamente declinavano, perchè gl'Imperiali scorrendo fuora non folo si provvedevano di tutti i bisogni, eccetto che di vino che non potevano condurre, nia toglievano spesso le vettovaglie dell'efercito, e pigliavano le bagaglie, e i faccomanni infino in fui ripari, e i cavalli infino all' abbeveratoio, in modo che all'efercito diminuito molto per le infermità cominciavano a mancare le cose necessarie, diventato di affediato affediante, e in pericolo, che fe non si fosse fatto guardia ai passi tutti i fanti sarebbero fuggiti : e per contrario in Napoli crescendo e la como-

dità.

(a) I pratefii dei Tedefchi, e la. 10 ufatz più diligenza, prendovano Na-prautia di Napoli, dice il Bellai nel 1. erano tali, che fe i Francti avello.

dità, e la speranza i Tedeschi non più tumultuavano. 1528. e gli altri pigliavano in gloria il patire: dai quali pericoli tanto manifesti vinta pure finalmente la pertinacia di Lautrech, il quale pochi di innanzi aveva spedito in Francia, perchè mandassero per mare seimila fanti, mandò Renzo da Ceri venuto in su l'armata verso l'Aquila, perchè conducesse quattromila fanti, e scicento cavalli, aslegnandogli il Tesoriere dell' Aquita, e dell' Abruzzi, il quale prometteva condurgli in campo in brevi dì, provvisioni che fatta prima farebbe stata di somma utilità. Ai ventinove erano rotte le strade che non che altro insino a Capua. quale avevano alle spalle, non si andava sicuro, e nell' esercito ammalato quasi ciascuno. Lautrech sollevatosi prima dalla febbre ritornato in maggiore indisposizione che il folito, la gente d'arme quasi tutta sparsa per le ville, o per estere ammalati, o per rinfrescarsi sotto quella scusa, e fanti quasi ridotti a niente, ed essendo in Napoli declinata la peste, e le altre infermità, per le quali erano ridotti a fettemila fanti, si temeva non assaltassero il campo. Però Lautrech fermò i cinquecento fanti di Renzo mandati dopo la rotta di Simone Romano per impedire che le genti

nefe ai foldi

intorno nel paese a soldarne mille. Conduste il Duca di No-Rinuccio Far- la con dugento cavalli leggieri, e Rinuccio da Farnese con cento, che promettevano menargli presto: chiamò dugento Stradiotti dei Veneziani dalla impresa di Taranto: ricovò con gravi pene tutti gli uomini d'arme fani: follecitava ogni di Renzo, e rifcaldava, ma tardi, con grandissima veemenza, ed efficacia tutte le provvisioni. Ai due di Agofto non crano nel campo Franzese pure cento cavalli, e gl' Imperiali correvano ogni giorno in fulle trincee, e la notte dinanzi avevano scalato, e saccheggiato Somnia, dov'era una banda di uomini d'arme, e di cavalli leggieri. (a) Petò Lautrech vedendoli quali affediato follecitava San Polo che gli mandasse gente per mare, e i Fiorentini che vol-

inimiche di Calabria non venissero verso Napoli e mandò

provviñoni, e gli aiuti, ch' egli anda-va precurando, ellendo pieno di difor-dini nel campo Franzefe.

<sup>(</sup>a) Il Giovio nel 26. dice, che Lautrech effendo ammalato, tutto il campo andava in disordine, non oftante le

voltaflero a lui duemila fanti, i quali avevano ordinato di mandare a San Polo, ed eglino prontamente lo confentivano. Era morto in campo Ciandale lasciato in su la fede: era ammalato il Navarra, Valdemonte, Cammillo da compo frau-Triulzi, il Maestro del campo nuovo, e vecchio, Lautrech =/: era ricaduto, ammalati tutti gli Oratori, tutti i Segretari, e tutti gli nomini di conto, da Saluzzo, e il Conte Guido

in fuora, nè si trovava in tutto il campo quali una persona sana. Morivano i fanti di fame, ed essendo mancate quali tutte le cisterne vi si pativa anche di acqua, nè poteva fare altro l'esercito che starsi nel suo forte a buona guardia aspettando il soccorso, e la negligenza anche accresceva i difordini. Roppero poi gli Spagnuoli l'acqua di Poggio reale, e benchè si rassettasse non si usava senza grave pericolo. Aspettava Lautrech fra due di il Duca di Somma con mille cinquecento fanti, e presto i cavalli, e fanti dell' Abate di Farfa, il quale, Lautrech poichè aveva rotto il Vescovo Colonna, aveva mandato a chiamare. Ritornarono in questo tempo le galec dei Veneziani malissimo armate, e sì male provviste di vettovaglie, che bisognava per guadagnare da vivere, lasciata la cura del guardare il Porto di Napoli, fcorressero per le marine circostanti. Agli otto gli gliata Spagnuoli tornati a Somma, di nuovo la spogliarono, e pre- Imperiati. sero ogni resto di cavalli che vi aveva il Conte Guido in guarnigione: affaltarono ancora la scorta delle vettovaglie, con la quale erano dugento Tedeschi, che rifuggiti in due case si arrenderono vilniente, oude spesso in campo non era da mangiare, e accresceva tutte le incomodità il circuito largo dell' alloggiamento che infino da principio era flato giudicato troppo grande, il che faceva pericolo, e confumava i fanti per le troppe fazioni : e nondimeno Lautrech intrattenendosi in su la speranza del soccorso non voleva udire di ristrignerio, e ancora non bene riavuto scorreva per tutto il campo per mantenere gli ordini, e le guardie, temendo non fosse assaltato. Declinavano le cose giornalmente in modo che a quindici di per la troppa potenza dei cavalli Imperiali non era più commercio tra il campo, e le galce, nè potevano quei del campo per non avere cavalli ulcire delle firade: davasi ogni notte all' ar-

Tom. IV.

incoduci o tre volte, però gli uomini confumati da tante fariche e incomodità non potevano andare alle scorte delle verrovaglie quanto bifognava, e quel che aggravò tutti i disordini su' che la notte medetima venendo i sedici (4) morì Lautrech, in sa l'autorità e virtù del quale si ripofavano tutte le cose, credendosi per certo, che le fatiche grandi che aveva aveflero rinnovata la sna infermità. Reftò il pondo del governo nel Marchefe di Saluzzo non pari a tanto pelo, e moltiplicando ogni di i difordini arrivò Andrea Doria come foldato di Cefare con dodici galee a Gaeta, in modo che l'atmata! Pranzele allentò la guardia, Conte di Sarni il Conte di Sarni in quei di con mille fanti Spagnuoli prese Sarni, cacciatine trecento fanti che vi erano alle stan-

ripiglia Sar-

ze, dipoi andato il vigetimo fecondo di di Agosto con più Nels profestal gente di notte a Nola la prese, e Valerio Orlino che vi era a guardia si ritirò nella Fortezza, dicendo essere ingannato dai paefani, e avendo mandaro a Saluzzo per foccorfo gli mandò duemila fanti, i quali venendo di notte affaltati dalle genti di Napoli furono sotti. Ai ventidue il campo quali fenza gente, e fenza governo fi fostentava folo dalla foeranza della venuta di Renzo, ch'era ancora all' Aquila, non desiderato più per pigliare Napoli, nè per speranza di poter refistere in quello alloggiamento, ma folo per poterli levare ficuramente. Era morta Valdemonto, e il Marchefe di Saluzzo, Conte Guido, Conte Ugo, e Pietro Navarra ammalati, Maramus uscito di Napoli con quattrocento fanti per privargli in tutto delle vettovaglie, e trovata Capua quali abbandonata vi entrò dentro: per il che i Franzesi abbandonato Pozzuolo mestero la guardia che vi era in Aversa, laogo molto importante al campo, ma perduta Capua, e Nola restavano serrate quali tutte le vettovaglie all' efercito, in modo che non potendo più sostenerfi, per ultimo partiro fi levarono una notte per ritirarfi in Aversa, ma presentita dagl' Imperiali che stavano intenti a questo caso la levata loro gli roppero nel cammino, do-

morte.

<sup>(</sup>a) La morte di Lautrech successe con tanto denno dei Franzen, che il Giovio nel 16. dice, che fu l' ultima

rovina loro, chiamando particolarmente quelto Capirene imprudente, e tumulcuario .

ve fu preso Pietro Navarra, e molti altri capi, e uomini di condizione, e il Marchese di Saluzzo si miritò con u- 1528. na parte delle genti in Aversa; dove lavendolo seguitato gl' Pietro Napar-Imperiali, non potendo difendersi mandato suora il Conngione. te Guido Rangone a parlare col Principe di Oranges capitolò per mezzo suo con lui: lasciasse Aversa con la For- Mirchese di proto per mezzo tuo con inti inclante estitue con altri Ca- Soluzzo copi-tezza, artiglierie, e munizione: restasse egli, e gli altri Ca- tela con glimpitani prigioni, (a) dal Conte Guido in fuora, al male in periali. premio della concordia fu consentita la libertà : facesse il Marchele ogni opera che i Franzeli, e i Veneziani restituilfero tutto il Regno, i foldati, e quegli che per l'accordo. restavano liberi: lasciassero le bandiere, le armi, i cavalli, e le robe, concedendo però a quegli di più qualità ronzini, muli, e cortalti: i foldati Italiani non servislero per sei mesi contro a Cesare. Così restò tutta la gente rotta; ses site sue tutti i Capirani, o morti, o presi nella fuga, o nell'ac- poli. cordo restati prigioni. Aversa su saccheggiata dall'esercito Imperiale che si ritirò poi a Napoli dimandando otto paghe. Renno che il giorno seguente si era apprellato a Capua col Principe di Melfi, e l'Abate di Farfa, inteso il Abate di Farcafo, fe ne andareno in Abruzzi, il quale prefe folo, e bruzzi, qualche terra di Puglia, e di Calabria, si tenevano in nome dei Consederari. Questo ilne ebbe la impresa del Regno di Napolia disordinata per molte cagioni, ma condutta all' ultimo precipizio per due dagioni principalmente, l'una per le infermità causate in gran parte dall'avere tagliato gli acquedotti di Poggio reale per torre a Napoli la facultà del macinare, perchè l'aggua sparsa per il piano non avendo efito corroppe l'aria, donde i Franzesi intemperareti) e impazienti del caldo fi ammalarono. Aggiunfeli la pefle, la contagione della quale penetrò per alcuni inferti di peste mandati studiosamente da Napoli nell'esercito, l'altra che Lautrech, il quale aveva menati di Francia la maggior parte dei capi spérimentati nelle guerre, sperando più che non era conveniente, nè si ricordando ellergli stato di

T t 2

(a) Il Giovio dice, che il Conte Guido Rangone, hiafimando l'accordo, che tece il Marchefe di Saluzzo, proteftò di effere libero, e che antrati gl' Im-

periali in Averla, fecero prigioni tutti i Capitani Franzeli, e laccheggiarono la Cattà.

Combardia .

poco onore l'avere, quando era alla difefa dello Stato di Milano, scrieto al suo Re che impedirebbe agl'inimici il passo del fiume dell' Adda, aveva in questo assedio scrittogli molte volte che piglierebbe Napoli: perciò per non fare da fe stesso falso il suo giudizio stette ostinato a non si levare contro al parere degli altri Capitani, che vedendo il campo pieno d'infermità lo configliavano a ritirarlo a Capua, o in qualche altro luogo falvo, perchè avendo in mano quasi tutto il Regno, non gli sarebbe mancato nè vettovaglie, nè danari, e avrebbe confumato gl'Imperiali, ai quali mangava ogni cofa. Non erano in questo mezzo state le cose San Polo in di Lombardia fenza travaglio, perchè San Polo raccolte le genti, e le provvilioni delle vettovaglie, prese di là dal Pò alcune terre, e Castella occupate prima da Antonio da Leva, che aitre di Agosto era alla Torretta, attendendo a condurre più vettovaglie poteva in Milano, perchè in tutto lo Stato erano sì trifte le ricolte, ch'era giudicato vi fosse da vivere per otto mesi solamente per gli uomini del paese: dipoi si ritirò a Marignano, non potendo anche per mancamento di danari soprastare molto in quel luogo: nel quale tempo il Duca di Urbino era ancora a Brescia, e San Polo a Castelnuovo di Tortona, donde venuto a Piacenza si abboccarono agli undici giorni a Monticelli in sul Pò, dove si conchiuse che gli eserciti si unissero intorno a Lodi, Paísò poi San Polo il Pò presso a Cremona, sendogli comportato tacitamente a Piacenza che avelle barche per fare il ponte, e però Antonio da Leva, che aveva il ponte a Cafciano, c a sua divozione Caravaggio, e Trevi, levò il ponte, e abbandonò i luoghi di Ghiaradad ta, come prima anche aveva abbandonata Novara: ma in Pavia aveva mello i settecento fanti, e in Sant' Angelo cinquecento. (4) Aveva San Polo quattrocento lance, cinquecento cavalli leggeri, mille

> fi aspettavano avevano convenuto i Veneziani di pagare (a) Il Tarcagnotta dice che questi cendo il numero dei fanti effere magdue elerciti fi conginalero inceme, digiore, che quello dell' Autore .

cinquecento fanti Tedefchi a pagamento, ma in numero per la negligenza sua, e per la fraude dei ministri suoi molto minore, per i quali, e per gli altri Tedeschi e Sivizzeri che

cia-

ciascuno mese a San Polo dodicimila ducati, e trecento Svizzeri pagati a Iurea per novecento, e tremila fanti Franzesi: avevano i Veneziani trecento uomini d'arme, mille cavalli, leggieri, e seimila fanti, e il Duca di Milano più di duenila fanti eletti, il Leva quattromila Tedefchi, mille Spagnuoli, tremila Italiani, e trecento cavalli leggieri. Paffarono le genti dei Collegati Adda, e fi unirono ai ventidue di di Agosto, stando ancora fermo Antonio da Leva a Marignano. Da quello alloggiamento mandò il Duca di Urbino a Sant' Angelo tremila fanti, e trecento cavalli leggieri con sei cannoni sotto Giovanni di Naldo, che nello Giovanni di accamparli fu morto da un' artiglieria, però vi andò egli in persona, e l'ottenne. Alloggiarono il vigetimo quinto giorno di Agosto le genti dei Collegati a San Zenone in sul fiume del Lambro propinguo a due miglia e mezzo a Marignano: ai ventifette passato Lambro si accostarono a Marignano, i quali accostandosi, gli Spagnuoli si ritrassero in Marignano a un riparo vecchio, e dopo una fearamuccia di più ore uscirono al largo, e si credette volessero combattere, e rirato per un'ora da ogni banda le artiglierie, approffimandoli già la notte si ritirarono in Marignano, e Riozzo, e in full'alloggiare il campo l'assaltarono bravamente: il giorno feguente si ritirò Antonio da Leva con tutta la gente a Milano, i Collegati a Landriano. Consultossi poi se fosse da tentare di sforzare Milano, il che mentre si praticava andò l'efercito con difegno di entrare in Milano per furto. il che fu interrotro da una pioggia groffa che impedì per la trifta via l'andare a Porta Vercellina, dove fi aveva a entrare: però esclusi da quello disegno, ed estendo riferito da chi fu mandato a riconoscere Milano non ellere riuscibile quella imprefa, si deliberò di andare per il cammino di Biagraffa, che altro non si poteva fare, a campo a Pavia, sperando pigliarla facilmente, perchè non vi eran più di dugento fanti Tedeschi, e ottocento Italiani: così andando a quella volta spinti certi fanti di là dal Tesino su preso Vigevene: e ai nove giorni di Settembre arrivò San Polo a Santo Alesso a tre miglia di Pavia, dove accostatisi l'uno e l'altro esercito, sopravvenne avviso che gli messe in maggiore disputazione, perchè essendo in Genova la peste grandissima, e

per questo (\*) abbandonara quasi da ciascuno, eziandio quasi da tutti i foldati, e per il medelimo pericolo Teodoro Governatore ritiratofi in Castello, Andrea Doria presa questa pata dal De occasione si approssimò alla Città con alcune galce, ma non avendo più che cinquecento fanti, con poca speranza di sforzarla: ma l'armata Franzese ch'era nel porto temendo non gli fosse chiuso il cammino di andarsene in Francia, senza avere cura alcuna di Genova, fi parti per andare verso Savona, dove la prima che arrivasse su la galea di Barbigios, donde effendo nella Città pochi foldati, fe bene Teodoro fosse tornato ad abitare nel palazzo, e il popolo per la ingiuria della libertà data a Savona inimico al nome di Francia, il Doria avuta poca relistenza vi entrò dentro. Fu cagione di tanta perdita la negligenza, e il troppo prometterli del Re, perchè non penfando che le cofe fue nel Regno di Napoli cadeffero sì pretto, e perfuadendoli che in ogni caso la ritirata dell'armata a Genova, e la vicinità di San Polo bastasfero a salvarla pretermesse di farvi le provvisioni necessarie. Teodoro ritirato nel Castello dimandava soccorso a San Polo, dando speranza di ricuperare la terra, se gli fossero mandati subito tremila fanti, sopra che consultandosi tra i Capitani dei Collegati, i Franzeli erano disposti ad andarvi fubito con tutto il campo, e il Duca di Urbino mostrava che il provvedere le barche per fare un ponte il sul Pò, e il provvedere le vettovaglie che bisognavano, era cosa più lunga, che non ricercava il bisogno presente: però secondo il fuo configlio si risolvè che Montigian voltasse da Alessandria, dove erano arrivati a Genova tremila fanti Tedeschi, e Svizzeri, i quali di Francia venivano all'esercito di San Polo, e quando pure non volessero andare, gli conducesse in campo, e in cambio loro non vi si mandassero tremil'altri fanti, e che intrattanto fi attendelle a stringere a Pavia, e i Veneziani davano intenzione, eziandio in cafo non si pigliasse, di soccorrere Genova con tutte le genti, purchè reltassero assicurati delle cose da quella banda. Continuossi adunque la oppugnazione di Pavia, per la quale ai quat--701

> (a) La ticuperazione di Genova con tutti i fuoi particolari è ficritta molto particolarmente dal Giovio nel 26.

tordici erano stati piantati in sul Tesino di quà nel piano dalla = banda di fotto nove cannoni a un bastione appiccato con l'Arzana, che in pocheore lo rovinarono quali mezzo, e di là dal Telino tre cannoni per battere, quando si desse l'assalto, un fianco che risponde all' Arzana, e in su un colle di quà dal Tefino cinque cannoni, che battevano due altri bastioni, e al finire del colle, tre altri che tiravano alla muraglia tutta artiglieria dei Veneziani, servendo l'artiglieria di San Polo per levare le difese : e il di seguente Annibale Castellano di Cremona si era condotto con una trincea in su il fosso del bastione dal canto dell' Arzana, ch' era già in terra più che i due terzi, in modo che quegli di dentro l'avevano quasi abbandonato: nel qual di fu morto da un' artiglieria Malatesta da Sogliano condottiere dei Veneziani . Sociano mer-Così continuato a battere tutto il giorno, e la notte seguen- ". te si preparò l' esercito per dare la battaglia, essendo da ogni banda da tre baltioni gettata muraglia allai, ma volendo la mattina cavare l'acqua dei fossi vi trovarono un muro sì gagliardo, che vi confumarono tutto il di, ed eziandio il di seguente, tanto che l'assalto si prolungò insino al di diciannove, essendo levata quali tutta l'acqua: nel qual di effendo al principio della mattina flato preso il bastione del canto si cominciò a dare l'assalto, del quale essendo divifa la gente in tre parti toccava il primo affalto ad Antonio da Castello con le genti dei Veneziani, il secondo a Lorges con quelle di San Polo, l'ultimo al Castellano di Cremona con le genti di Milano . ch' erano mille dugento fanti, e il Duca di Urbino li melle a piede con dugento uomini d'arme, affrontò i bastioni, che si difesero più di due ore ferocemente effendo alla difesa dugento Tedeschi, e ottocento Italiani con pochi Spagnuoli, i quali benchè ti portallero egregiamente, pure per il poco numero si difendevano con difficultà, massimamente che l'artiglieria piantata di là dal Telino strisciava tutti i loro ripari. Fu feri- Pietro da Bito nell'affalto in una cofcia di uno scoppio Pietro da Bi- rago morto. rago, che morì fra pochi dì, ma non volle effere levato di Pietre Butiterra, acciocchè i fuoi non abhandonaffero la battaglia, e cella Capitano

fu ferito anche di scoppio Pietro Botticella, che si parti del Duca di dalla battaglia, Capitani ambedue del Duca di Milano: fi-Milano, feri-

= nalmente a ore ventidue si entrò dentro con poco danno. e con laude grande del Duca di Urbino. Di quegli di dentro furono ammazzati da seicento in ottocento soldati, tra i quali quali tutti i Tedeschi: ma cominciato ad entrare den-Galeazzo Bi- tro l'esercito Galeazzo da Birago con tutti i soldati salvi. raza abbando e molti uomini della terra si ritirò in Castello: la Città tur-

na Pavia . giata .

ta andò a facco, poco utile per i due facchi precedenti : il Pavia facchez. Castello si accettò a patti, perchè era necessario batterlo, e in campo non era munizione, e i fossi larghistimi, e profondissimi da non si riempiere sì presto, e dentro cinquecento uomini di guerra. I patti furono che gli Spagnuoli con le artiglierie e munizioni che e' potessero tirare a braccia . e ogni loro arnese, avessero facultà insieme con i Tedeschi ch' erano restati pochissimi di andarsene a Milano, e gl'Italiani in ogni tuogo, fuori che a Milano, Prefa Pavia configliò il Duca di Urbino che non si pensasse a sforzare Milano, perchè bisognava esercito bastante a due batterie, ma per fargli danno grando si pigliasse Biagrassa, San Giorgio, Moncia, (a) e Como, e che fi attendesse al soccorso di Genova, perchè se bene i Tedeschi e gli Svizzeri avevano risposto a Montigian di voler andare a Genova, nondimeno i Tedeschi per non essere pagati se ne andarono a lurea, in modo che non si era mandato soccorso alcuno al Castelletto, dove Andrea Doria minava sollecitamente. Però San Polo ch'era restato con cento lince, e duemila fanti parti ai ventisette per la volta di Genova, passando il Pò a Porto Stella in bocca del Telino al cammino di Tortona, promettendo di ritornare indictro se intendesse il foccorso esfere non riuscibile, e che il Duca di Urbino in tanto l'aspettasse in Pavia, al quale crano restati quattronila fanti dei Veneziani, e mille del Duca di Milano. Nel qual tempo Antonio da Leva ritirato in Milano proibì che alcuno non potesse fare pane in casa, o tenervi farina, eccetto i conduttori di quel dazio, i quali gli pagarono nove ineli continui per ogni moggio di farina tre ducati, con i quali danari pagò tutto quel tempo i cavalli, e i fanti Spagnuoli, e Tedeschi: il che non solo lo difese dal pericolo

(a) Quefte deliberazioni fono raccontute diversamente dal Giovio nel 26.

presente, ma lo sostenne tutta la vernata futura, avendo alloggiati i fanti Italiani a Novara, e in alcune terre di Lomellina, e per le ville del contado di Milano, nei quali luoghi comportò che tutta la vernata predaffero, e taglieg- San Polo alla giaffero. Giunfe al primo di Octobre San Polo a Gavi, lon-volta di Genetano venticinque miglia da Genova, lasciata l'artiglieria a ". Novi, e il giorno seguente prese la Rocca del Borgo dei Fornari, e fattofi più innanzi verso Genova, dov' erano entrati settecento fanti Corsi, si ritornò al Borgo dei Fornari, non si trovando in tutto per mancamento di danari quattromila fanti tra i suoi, quegli condutti da Montigian, e Niccole Deris mille ch' crano stati mandati dal campo con Niccolo Doria, contro Genera e quei pochi che gli erano restati continuamente passavano per Francia. in Francia, però disperato della impresa mandò Montigian

con trecento fanti a Savona, dove i Genovesi erano a campo. ma non vi poterono entrare perchè era ferrata con le trincee, e preli attorno tutti i paffi: ritiroffi (e) ai dieci giorni

di Ottobre in Alcsandria, e dipoi a Senazzara tra Alessandria. e Pavia ad abboccarsi col Duca di Urbino, ma restato quali fenza gente, dove confultando le cose comuni il Duca dimostrando che tra i Veneziani, e il Duca di Milano non crano restati quattromila fanti, e che Antonio da Leva aveva tra Milano, e fuora quattromila Tedefchi, feicento Spagnuoli, e mille quattrocento Italiani, si risolvè di ritirarli in Pavia, e che San Polo si ritiralle in Alessandria, che gli fu conceduta dal Duca di Milano, ragionando di foldare tutti nuovi fanti, e poi se i tempi servissero fare la impresa di Biagraffa, di Mortara, e del Castello di Novara. Succede che ai ventuno di Ortobre veduto che Montigian non vi era potuto entrare Savona fi arrende; in ca- Samus profe fo che fra pochi giorni non fosse soccorsa: però San Polo per non assesse desideroso di soccorrerla, ma avendo da se in rutto mil- socresia da S. le fanti, dimandò tremila fanti al Duca di Urbino, e Polo. al Duca di Milano, i quali gliene mandarono solo mille dugento, in modo ch'egli non si assicurando con sì po-

co numero di gente poterla foccorrere la lasciò perdere. (a) Queste provvisioni del Leva fu- gatto, per cavar più danari del popolo sono fatte, per quello che dice il Bu- di Milano.

Tom. IV.

e il Castelletto di Genova si arrendè per la fame, il quale acquistato su spianato dai Genovesi, e il porto di Savona per renderlo inutile, i quali con l'autorità di Andrea Doria Teodoro Triulstabilirono in quella Città un governo nuovo trattato prizio rende ilCofelle aparii. ma (d) fotto nome di libertà: la fomma del quale fu che

da un Consiglio di quattrocento Cittadini si creassero tutti i Magistrati, e dignità della loro Città, e il Doge princi-Genova fa nus. palmente, e il supremo Magistrato per rempo di due anni, nelle famiglie, levata la proibizione ai Gentiluomini che prima per legge n' erano esclusi, ed essendo il fondamento più importante a conservare la libertà, che si provvedesse alle divisioni dei Cittadini, le quali vi crano state lungamente maggiori, e più perniciose che in altra Città d'Italia: conciosiache non vi fosse una divisione sola, ma la parte dei Guelsi, e la oppolita dei Ghibellini, quella tra i Gentiluomini, e i popolari, nè anche i popolari tra loro di una medelima volontà, e la fazione molto potente tra gli, Adorni, e i Fregoli: per le quali divisioni si poteva credere che quella Città opportunissima per il sito, e per la perizia delle cose navali all' Impero marittimo fosse stata deptessa, e molto tempo in quali continua foggezione, però per medicare dalle radici quelto male, spenti tutti i nomi delle famiglie, e dei cafati della Città ne confervarono solamente il nome di ven t' otto delle più illustri, e più chiare, eccettuate l'Adorna, e la Fregofa, che del tutto furono fpente, ai nomi, e al numero delle quali famiglie (4) aggregarono tutti quei Gentiluomini, e popolari che restavano senza nome di casato, avendo rispetto per confondere più la memoria delle fazioni di aggregare dei Genriluomini nelle famiglie popolari, dei popolari, nelle famiglie dei Gentiluomini, dei seguaci stati degli Adorni, nelle cose che avevano seguirato il nome Fregoso, e così per contrario dei Fregofi in quelle ch'erano state seguaci

> · la quale ottenuta, i Colonnesi empierono subito quel porto, con malti faffi per renderlo inutile, nel qual tempo disperato Teodoro da Triulzi del foccorfo, e non avendo ptù danari si arrese a patti, acquistato il Castelletto, su a surore di popolo spianato dai Genovesi,

(a) Dice il Giovio, che San Polo, ritiratoli in Aleffandria, fi accompagnò col Duca di Urbino, e che prese Novara.

(b) Il Giovio non folo nel 26, dice che i Genovesi ricuperarono la libertà mediante il Doria, ma descrive l' Epitafio, che fecere al medefimo Doria.

degli Adorni: ordinato ancora che tra loro non fosse distinzione alcuna di effere proibiti più questi che quegli agli onori, e ai Magistrati: con la quale confusione degli uomini, e dei nomi speravano conseguire, che in progresso di non molti anni fi spegnelle la memoria pestifera delle fazio- Andres Doris ni, restando in quel mezzo tra loro grandistima l'autorità in Genera. di Andrea Doria, senza il consenso del quale per la riputazione dell' uomo, per l'autorità delle galee che aveva da Cesare, che nei tempi che non andavano alle fazioni dimoravano nel Porto di Genova, e per le altre sue condizioni non si sarebbe fatto deliberazione alcuna di quelle più gravi, effendo manco molefta la potenza, e grandezza fua, perchè per ordine suo non si amministravano le pecunie, nè s' intrometteva nella elezione del Doge, e degli altri Magistrati, e nelle cose particolari e minori, in modo che i Cittadini quieti, e intenti più alle mercatanzie, che all' ambizione, ricordandoli massimamente dei travagli, e delle foggezioni paflate, avevano cagione di amare quella forma Abbecamente di governo. Appiccaronti poi l'armata Franzese, e quella del Duca di Urbino, e S. di Andrea Doria tra Monaco e Nizza, dove una galea del Polo. Doria fu messa in fondo. (a) Abboccaronsi petduta Savona di nuovo il Duca di Urbino, e San Polo a Senare tra Aleflandria e Pavia, dove il Duca con poca fatisfazione di Francesco Sforza, e di San Polo risolve di andarsene di là da Adda, lasciando al Duca di Milano la guardia di Pavia, e confortando San Polo a fermarfi quella vernata in Aleffandria. Delle quali cose non solo si satisfaceva poco ai ministri, ma ancora il Re di Francia, non accettando alcune scuse leggieri dategli dai Veneziani, si lamentava sommamente ch' eglino non aveflero dato foccorfo al Castelletto di Genova, e alla Città di Savona, la quale i Genovesi Valdicerca in sfasciavano. Vennero poi a San Polo mille fanti Tedeschi, con i quali competari mille fanti che aveva Valdicerca in Tumulto nel Lomellina si trovava quattromila fanti. Nacque in questo Saluzzo. tempo rumulto nel Marchesato di Saluzzo, perchè avendone preso dopo la morte del Marchese Michelantonio il

(a) L' abboccamento del Duca di 16. dal Bugetto nel 6. e dal Bellai Urbino, e San Polo è scritto particonei 3. larmente dal Ginfliniane, dal Grovio nel

1528

dominio Francesco Monsignore suo fratello, ch' era entrato dentro, perchè Gabbriello secondogenito, eziandio vivente il fratello maggiore era stato tenuto prigione nella Rocca di Ravel per ordine della Madre, che in puerizia aveva governato i figliuoli, fotto titolo ch' egli fosse quasi mentecatto, il Castellano di Ravel lo liberò, però presa la madre che lo teneva prigione acquistò, accettato dai popoli, tutto lo Stato, del quale fuggi il fratello, che poco dopo entrò in Carmignuola, e raccolte genti roppe poco dipoi Gabbriello. Non ii fece più in questo anno cosa di momento in Lombardia, se non che il Conte di Gaiazzo scorse insino a Milano, perchè i Veneziani non davano i fanti promessi a San Polo per la impresa di Serravalle, Gavi, e altri luoghi del Genovese: tentossi bene una fazione importante. Villaceres ten. perchè Montigian , e Villacerea con duemila fanti , e cinsusso di pren- quanta cavalli partitono a ore ventidue da Vitade per pigliare Andrea Doria nel fuo palazzo, il quale posto a canto al mare è quasi contiguo alle mura di Genova: non cbbe effetto quelto disegno, perchè i fanti stracchi per la lunghezza del cammino, che è ventidue miglia, non arrivarono di notte, ma che già era qualche ora di dì: però esfendoli levato il rumore Andrea Doria dalla banda di dietro saltato in su una barca campò il pericolo, e i Franzesi non fatto altro effetto, che faccheggiato il palazzo falvi coffo tornarono indietro, e il Conte di Gaiazzo fatta una im-

ignominiofa- boscata tra Milano, e Moncia roppe cinquecento Tedeschi, e cento cavalli leggieri, che andavano per fare scorta alle, vettovaglie, benchè dipoi mandato da loro a Bergamo afflisse con le ruberie in modo quella Città, che il Senato Veneziano, il quale lo aveva fatto Capitano Generale delle fanterie sue, non potendo più tollerare tanta insolenza, e avarizia lo rimose ignoniniosamente dagli stipendi suoi. Nel qual tempo gli Spagnuoli presero la terra di Vigevene, e il Belgioioso, il quale era fuggito di mano dei Franzefi, mandato da Antonio da Leva con duenila fanti per occupare Pavia di furto, dove erano cinquecento fanti del Duca di Milano, presentatosi una notte alle mura fu scoperto, e astretto a ritirarsi senza frutto. Sopravvennero in quel dì a Genova duemila fauti Spagnuoli mandati di Spa-

gna

gna da Cesare per difendere Genova, o per andare a Milano fecondo fosse di bisogno, ai quali per condurgii andò il Belgioioso. Preparavasi San Polo per impedire la venuta di quelli fanti, i quali accennavano fare il cammino, odi Cafale, o di Piacenza, e instava che le genti Veneziane si facessero forti a Lodi, perchè da Milano non fosse satto loro fpalle, e cercava anche perfuadergli a fare comunemente la impresa di Milano (a) inanimito dalla carestia, e disperazione di quel popolo, la quale il Duca di Urbino diffuadeva: ma procedevano i Veneziani freddi alle fazioni gagliarde, e in questo tempo molto più , perchè per le relazioni di Andrea Navagiero, che era tornato loro Oratore di Spagna fatte in favore di Cefare, e per qualche pratica, che ii teneva in Roma con l'Oratore Cesareo, erano vari pareri nel loro Senato, inclinandoli molti a concordare con Celare, pure finalmente fu rifoluto continuare la confederazione col Redi Francia. Nel qual tempo il Torniello passato Tesino con duemila fanti prese Basignana, e andava verso Lomellina, e l' Abate di Farfa andato a Crescentino luogo del Du- fa fatto pricato di Savoia con i suoi cavalli su di notte rotto, e sat-gione, roppe to prigione, ma liberato per opera del Marchese di Mon poi le genti del ferrato, e il Marchele di Mus roppe alcune genti di Antonio da Leva, e tolse loro le artiglierie. Dubitavasi che il Pontefice non inclinaffe alle parti di Cefare, perchè il Cardinale di Santa Croce arrivato a Napoli fece liberare i tre Cardinali ch' erano quivi statichi, e si diceva che aveva commissione da Cesare di far restituire Ostia, e Civitavecchia, per opera del quale avendone supplicato al Pontefice, Andrea Doria restituì Portercole ai Senesi. Ma si scopriva ogni di più l'animo del Pontefice intento a cose nuove, perchè per opera fua, benchè occultamente, Braccio Baglione molestava nelle cose di Perugia Malatesta; benchè fosse agli stipendi suoi, e inteso il Duca di Ferrara essere venuto a Modana, tentò di pigliarlo nel ritorno a Ferrara con uno aguato di dugento cavalli fatto da Paolo Luzzasco alla Cafa

(a) Dice il Giovio nel 26. che il popolo di Milano era in foruma penutia, perchè non aveva mai Cefare voluto confentire, che si scemassero le genti che vi erano.

= Cafa dei Coppi nel Modanese, ma non essendo partito il Duca la cofa si scoperse. Non era in questo tempo il Reame Napoletano per la rotta dei Franzesi liberato intera-

mente dalle calamità della guerra, perchè Simone Romano, raccolte di nuovo genti aveva preso Navo, Oriolo, e Amigdalara, terre poste in sul mare nel braccio dell' Appennino, e unitoli con lui Federigo Caraffa mandato dal Duca di Gravina con mille fanti, e molti altri del paese aveva esercito non contennendo: ma dopo la vittoria degl'Im-

periali intorno a Napoli abbandonato dalle genti del Duca di Gravina, faccheggiata Barletta, nella quale Città fu intromesso per la Rocca si fermò quivi, tenendosi nel tempo medelimo per i Veneziani Trani guardato da Cant-

Gioneurrado millo, e Monopoli guardato da Giancurrado tutti due del-Orfino a guar-dia di Mone. la famiglia degli Orlini: vennero poi Renzo da Ceri, e il Principe di Melfi con mille fanti, i quali estendosi ridotti tra Nocera, e Gualdo, e dipoi partititi per comandamento del Pontefice, il quale non voleva offendere l'animo dei vincitori, imbarcatiti a Sinigaglia si condussero per mare a Barletta con intenzione di rinnovare la guerra in Puglia, cofa deliberata con confentimento comune dei Collegati, perchè l'esercito Imperiale fosse necessitato a fermarsi nel Regno di Napoli infino alla primavera, al qual tempo fi ragionava di fare per la salute comune nuove provvisioni: però il Re di Francia mandò a Renzo soccorso di danari, e i Veneziani defiderando il medefimo, eziandio per ritenere più facilmente con gli aiuti degli altri le terre occupate nella Puglia, offerivano di accomodarlo di dodici galee, ma instando il Re ch'essi l'armassero, e che la spesa si computasse negli ottantamila ducati, ai quali erano tenuti per la contribuzione promessa a Lautrech, non udivano: e il Re d' Inghilterra prometteva di non mancare delle provvitioni ordinarie, e i Fiorentini si crano composti di pagare la terza parte delle genti che vi aveva condotte Renzo. Non erano pronti a estinguere questo incendio gl'Imperiali occupati in efigere danari per fatisfare ai foldati dei pagamenti decorfi: le quali efazioni per fare più facili, e per afficurare il Reame con gli esempi della severità sece il Principe

cipe di Oranges (a) decapitare pubblicamente in su la piazza = del mercato di Napoli, dov' era la peste grande Federigo Gaetano figliuolo del Duca di Traietto, ed Enrico Pandone Felerigo Gre-Duca di Boviano, nato di una figliuola di Ferdinando vec-tano, e il Dachio Re di Napoli, e quattro altri Napoletani, usando an- decapitati. cora fimili fupplizi in altri luoghi del Regno: col quale efempio spaventati gli animi di ciascuno, procedendo contro agli affenti che avevano feguitato i Franzeli, e confiscando i loro beni gli componevano poi in danari non pretermettendo acerbità alcuna per eligerne maggiore quantità po. Ducate di Boteffero. Le quali cose tutte si trattavano da Girolamo Mo-Morene. rone, al quale in premio delle opere sue su donato il Ducato di Boviano. Aggiunfesi a questi movimenti che nell' Abruzzi Gianiacopo Franco entrò per il Re di Francia nella nella Metrice Matrice, ch'è vicina all'Aquila, per il che tutto il paese a mome di Pranera follevato, e nell'Aquila si stava con fospetto, dove era cia. Sciarra Colonna ammalato con scicento fanti. Provvede- sciarra Colonvano anche i Veneziani le cofe di Puglia, e mandando per mare alcuni cavalli leggeri per fornir Barletta, parte dei legni che gli conducevano dettero a traverso nella spiaggia di Barletta, e di Trani, dove il Provveditore loro annegò, ch' eta montato in su un battello: i cavalli, dei quali era capo Giancurrado Orfino, mal trattati diedero nelle mani degl' Imperiali, è Giampaolo da Ceri che roppe presso al Guafto restò prigione del Marchese. Dettesi nella fine dell' Aquita fi da anno l'Aquila alla lega per opera del Vescovo di quella Città, a: Collegati . e del Conte di Montorio, e di altri Fuorusciti, a che dette causa l'essere mal trattata dagl'Imperiali. Seguita l'anno mille cinquecento ventinove, nel principio del quale cominciò ad apparire qualche indizio di disposizione da qualunque parte (b) alla pace, dimostrandosi di volerla trattare ap- di pace. presso al Pontefice, perchè sapendoti, che il Cardinale di Santa Croce ( così era il titolo del Generale Spagnuolo ) an-

1529.

(a) Il Giovie particolarmente nel 26. dice , che oftre a Federigo Gaerano , e il Duca di Boviano decapitati, furono fatte per gl' Imperiali molte efazioni severe verso coloro, che furono fosperti, cavandone il fisco gran somma di danari

(b) Il Gipnie nel 16, dice brevemente quefto trattamento di pace, ma il Bellat nel 3 e il Tarcagnetta ne fcrivono particolarmente.

dava a Roma con mandato di Cefare a poter conchiudere la pace, il Re di Francia che ne aveva fommo delide-1529. rio spedì il mandato agl'Imbasciztori suoi, e il Re d' Inghilterra mandò Imbasciatori a Roma per la medesima cagione. Le quali pratiche aggiunte alla itracchezza dei Principi facevano che i Collegati alle provvitioni della guerra procedevano lentamente, perchè e in Lombardia era il maggiore pentiero fe gli Spagnuoli venuti a Genova avrebbeto facultà di passare a Milano, donde per mancamento di danari erano partiti quasi tutti i Tedeschi, ai quali condurre andato il Belgioioso con cento cavalli insino a Casè passò

D.liberazioni deel Imperials nel Regno .

di quivi sconosciuto a Genova: donde condusse i fanti a Savona per raccorre cinquecento fanti venuti di nuovo di Spagna, e sbarcati a Villafranca. Ma nel Regno di Napoli dubitando gl' Imperiali che la ribellione dell' Aquila, e della Matrice, e la telta fatta in Puglia non partoriflero cofa di maggiore momento deliberarono voltare alla espugnazione di quei luoghi le genti che avevano: però fu deliberato che (a) il Marchele del Guasto andasse con i fanti Spagnuoli alla ricuperazione delle terre di Puglia, e il Principe con i fanti Tedeschi andasse alla ricuperazione dell' Aquila, e della Matrice, il quale come si accostò all' Aqui-Coffa di argen la quegli che vi erano dentro se ne uscirono, e Oranto di San Ber. ges compose la Città, e tutto il suo Contado in cen-

dalf Oranges .

nerdino telto tomila ducati, tolta ancora la cassa di argento, la quale Luigi Decimo Re di Francia aveva dedicata a San Ber-Matrice ab nardino. Di quivi mandò gente alla Matrice, dov'era a

rende .

baudenata dal guardia Cammillo Pardo con quattrocento fanti, il quale se n'era uscito pochi di prima con promessa di tornare, ma, o temendo, perchè non vi era vino, e tolto l'acqua, e discordia tra la terra, e i fanti, o per altra cagione, non folo non vi tornò, ma non mandò anche loro tutti i danari che gli mandarono i Fiorentini per sostentare quel luogo, però i fanti se ne uscirono per le mura, e la terra si Promesse del arrende. Per i quali successi così prosperi si temeva che

Papa di com- Oranges non passasse in Toscana a instanza del Pontefice, il porficon i Col- quale liberato di pericolofissima, benchè breve, infermità non

(a) Il Gievie dice, che fu it Gonzaga .

non desisteva di trattare, e di dare speranza a ciascuno, per-1529.

chè ai Franzeti prometteva aderire alla lega se gli era restituita Ravenna, e Cervia, componendo eziandio con oneste condizioni con i Fiorentini, e col Duca di Ferrara, ilquale nel pagamento dei danari fatto prima a Lautrech aveva affermato pagargli per sua liberalità, non già perchè fosse obbligato, non avendo il Pontesice ratificato. Da altra parte avendo ricuperato, benchè con groffi beveraggi per la commissione portata al Cardinale di Santa Croce, le Fortezze di Ostia, e di Civitavecchia aveva pratiche più occulte, e più fidate con Cesare, trattando più insieme le cose particolari, che le universali della pace, le quali cominciavano ad avere più fegreto, e più fondato maneggio per altre mani. (a) Ma in Puglia questo era lo stato delle cose. Tenevasi Barletta per il Re di Francia, nella quale era Renzo da Ceri, e con lui il Principe di Melfi, Federigo Caraffa, Simone Romano, Cammillo Pardo, Galeazzo da Farnese, e Gian- Cammitia Parcurrado Orfino, e il Principe di Stigliano. Tenevano i Ve-do in Barletneziani Trani, Pulignano, e Monopoli, avendo in questi luoghi duemila fanti, e seicento Cappelletti, dei quali ne erano in Monopoli dugento: tenevano anche il Porto di Biestri: ma a queste genti il Re di Francia mandata ch'ebbe da principio piccola quantità di danari non faceva alcuna provvisione, nè aveva accettati i corpi delle dodici galee offertigli dai Veneziani, dei quali si roppero nella spiaggia di Bestrice tre galee, e una fusta grossa che andavano a provvedere di vettovaglie Trani, e Barletta: ma in più volte ne avevano perdute cinque, ma ricuperata l'artiglieria, e gli altri armamenti. Tenevali ancora per i Franzeli il monte di Santo Angelo, Nardoa in terra di Otranto, e Castro, dov'era il Conte di Dugento, e sacendo la guerra con gli uomini del Regno, e con le forze del paese erano adunati in vari luoghi molti ribelli di Cesare, e molti che seguitavano come foldati di ventura la guerra folamente per rubare: donde era più che non si potrebbe credere miserabi. Puglisingran le (b) la condizione del paese sottoposto tutto a ruberie, miserie.

Хx

(a) Il Giovio nel 26. ferive particolarmente le cofe di Puglia, e in che

Tom. IV.

termine fi trovaffero .

(b) Dice il Giovio nel 26. che la Puglia era in gran miferie per le d> predazioni dei foldati.

a pre-

a prede, a taglie, e a incendi da ciascuna delle parti. Mapiù che di altri erano famole le incursioni di Simone Romano, il quale correndo con i suoi cavalli leggieri, e con dugento cinquanta fanti per tutti i luoghi circontlanti con-duceva spesso in Barletta bestiami, scumenti, e altre cose di ogni forte, talvolta uscendo con maggiore numero di fanti, ora per furto, ora per forza saccheggiava questa, e quell'altra terra, come accadde in Canofa: nella qual terraentrato di notte con le scale la svaligiò, e ne menò molti cavalli di quaranta uomini d' arme alloggiati nel Castello. Morchefe del Finalmente il Marchefe del Guafto non tentata Barletta, compa interno terra fortissima, e ben fortissicata, si pose del mese di Marzo

a Mouspoli .

a campo a Monopoli con quattromila fanti Spagnuoli, e duemila fanti Italiani, dov' era Cammillo Orfino, e Giovanni Vitturio Provveditore, perchè i Tedeschi in numero duemila cinquecento fermatili nell' Abruzzi ricufarono di andare in Puglia, e alloggiò in una valletta coperta dal monte in modo che non poteva esfere offeso dalle artiglierie della terra, nella quale Renzo mandò fubito in fu le galce trecento fanti. Ha Monopoli terra di circuito piecolissimo il mare da tre bande, e di verso la terra è la muraglia di trecento, o trecento cinquanta paffi col foflo intorno: a rincontro della muraglia fece il Marchefe il baftione vicino a un tiro di archibufo, e due altri in ful lido del mare, uno da ogni parte, ma questi tanto lontani che battevano il mare, e la porta di verso il mare per impedire che le galce non vi mettesfero soccorso, o vettovaglie. Dette al prin-Rotta data al cipio di Aprile (a) il Guafto l'affalro a Monopoli, dove perdè più di cinquecento uomini, e molti guaftatori, rotti tre pezzi di artiglieria, e si discostò un miglio e mezzo, perchè l'artiglieria della terra gli danneggiava affai: donde i Veneziani usciri fuora scorsero tutti i bastioni fuoi ammazzando più di cento uomini, 'avendo afficurato il Porto con un bastione fatto in sul lido a rincon-

Guafto fasso Monopoli

tro di quello degl' inimici. Accostossi di nuovo il Guasto a

(a) Il Gievie , paffandola di leggieso, appena dà ricordo, che la rotta da-sa al Guafte fotto Monopoli soffe di momento alcune, se bene dice, che

vi fu morto un fue Cameriere, e une Spagnuolo, che offese il Papa essenda Monopoli, dove faceva due cavalieri per battere per di = 1529.

dentro, e trincee per condursi in su i fosti, e riempiergli con seicento carra di fascine, ma poco poi usciti di Monopoli dugento fanti abbruciarono il bastione, e accostatosi con una trincea al diritto della batteria, e fatta un' altra trincea al diritto degli alloggiamenti Spagnuoli Iontana al follo un tiro di mano, e di dietro a quella fortificato un bastione vi piantò su l'artiglieria, e battè sessanta braccia di muro d'intorno a quattro braccia da terra: ma intefo che la notte vi crano entrate nuove genti mandate da Renzo ritirò Parriglieria, e finalmente ellendo la fine di Maggio, ne levò il campo . Seguitarono e mentre stava il campo a Monopoli, e dopo la ritirata varie fazioni e movimenti, perche e quegli di Barletta facevano prede, e danni grandissimi, e i fanti ch' erano nel monte di Sant' Angelo, dei quali era capo Federigo Caraffa, presero San Se- Federigo Cavero, e soccorsa la terra di Vico costrintero gl' Imperiali a rafia soccorsa levarne il campo. (4) Andò poi il Caraffa per mare con ventilei vele a Lanciano, dove erano alloggiati cento fellanta uomini d'arme, ed entratovi per forza ne menò trecento cavalli da fazione, e molta preda, non vi lasciando alcuno presidio. Facevano anche molti Fuorusciti danni grandiffimi in Basificata, per le quali difficultà s' impediva molto agl' Imperiali l'efigere le imposizioni: nè è dubbio che se il Re di Francia avesse mandati danari, e qualche soccorso che fariano per tutto il Regno succeduti nuovi travagli, per i quali farebbe flato almeno implicato l'efercito Cesareo alla difesa delle cose proprie: ma non potevano finalmente genti tumultuarie, e colletrizie, e fenza foccorso, o rinfrescamento alcuno, perche solo i Fiorentini divano a Renzo qualche sussidio, fare cose di momento grande, anzi il Duca di Ferrara dinegò a Renzo di mandargli per mare quattro pezzi di artiglierie, e già in Barletta cominciava a mancare framento, e danari, e circa feicento ribelli affediati dal Vicere della Provincia di Calabria in Montelione necessitati ad arrendersi per non avere nè mu-X X 2

(a) Il Gioria nel af. dica, che nella prefente guerra di Puglia non fi fece cofe

Toff s morto.

nizione, nè vettovaglie furono condotti prigioni a Napoli. Andarono poi il Principe di Melfi con l'armata, e Fe-Federigo Ca. derigo Caraffa per térra a campo a Malfetta terra già del Principe, dove Federigo combattendo fu ammazzato di un fasso, donde il Principe sdegnato sforzata la terra la saccheggiò: fimile infortunio accadde a Simone Romano, perchè essendo l'armata Veneziana, la quale da cavo di Otranto infestava tutto il paese, accostatasi a Brindisi, e poste genti in terra, con le quali era Simone Romano, occu-

82 morte.

parono la Città, ma combattendo (a) la Rocca Simone fu morto di un'artiglieria. Mentre che nel Regno fi travagliava con vari successi non stavano quiete le cose di Lombardia, San Polo in perchè San Polo alla fine di Marzo prese per sorza Serraglia Seravalle, valle, e la Fortezza fi accordò di flare neutrale: ma effendo gl'inimici rientrativi di notte di furto, fi temeva non potere più impedire agli Spagnuoli il cammino per Milano: massimamente che ogni di gli diminuivano le genti per mancamento di danari, avendone pochi dal Re, e di quegli, come Capitano di pochissimo governo spendendone una parte per se, e un'altra parte era fraudata dai ministri. Disputavasi tra il Re, e i Veneziani quale impresa fosse da fare, e il Re instava di Genova per la importanza di quella Città, massimamente affermandosi già per cosa certa che Cofare pafferebbe la ftare proffima in Italia, e perchè il Re veduto i Veneziani non l'avere mai aiutato nè a soccorrere, nè a ricuperare quella Città, non ostante si fossero sculati, allegando effere stato romore della venuta in Italia di nuovi Tedeschi dubitava non fosse molesta loro la vittoria di quella impresa: ma i Veneziani allegando esfere restata ad Antonio da Leva pochissima gente, e offerendo, acquistato che fosse Milano, mandare le genti alla espugnazione di Genova si deliberò fare con suo consentimento la impresa di Milano con fedicimila fanti, provvedendo ciascuno alla me-Duca di Urbi- tà. Fu questa deliberazione fatta di Marzo, e assente il Duca no ricond tte di Urbino, il quale per l'esserii approssimati ai confini del Regno il Principe di Oranges, e i fanti Tedeschi ti era

no ricond tte

quafi

Regno, e i progressi di San Polo in Lom-(a) La morte di Simone Romano esgionò la total rovina dei Franteli nel bardis.

quasi contro la volontà dei Veneziani ridorto nel suo Stato: ma i Veneziani lo condustero di nuovo con le condizioni 1529. medetime, le quali avevano prima otrenute da loro il Conte di Pitigliano, e Bartolommeo di Alviano, e gli mandarono trecento cavalli, e tremila fanti per sua difesa, come era-no tenuti, e dettero il titolo di Governatore a lanus Fre- Governatore golo. Erano nell'esercito Veneziano seicento uomini d'ar-dell' esercito me, e mille cavalli leggeri, e quattromila fanti, benchè della Lega. fossero obbligari a tenerne dodicimila, il quale efercito prese il sesto di di Aprile Casciano per forza, e la Rocca a discrezione, e Anronio da Leva, e il Torniello usciti di Milano per divertire vi si ritirarono. Succedette la passata dei fanti Spagnuoli del Genovese a Milano, per impedire la quale fi erano fatte tante pratiche, e tante consulte, perchè avendo creduto San Polo, e i Veneziani che tentaflero (e) di passare per il Tortonese, e l' Alessandrino, partiti da Voltaggio presero per ordine del Belgioioso cammino più lungo per la montagna di Piacenza, e luoghi sudditi alla Chiesa, ed essendo venuti a Varzi nella montagna predetta non oftante che San Polo inviasse in là centocinquanta cavalli, e desse avviso del cammino loro a Lodi, e alle genti dei Veneziani, i quali per ovviare mandarono parte delle loro genti al Duca di Milano, ma più tardi un giorno di quello ch' era necessario, e minore numero di quello che avevano promesso, patlarono di notte il Pò ad Arena serviti di navi di Piacenza, non ti potendo più ovviare la unione loro col Leva, che per facilitarla era venuto a Landriano dodici miglia da Pavia,

dove unitoli con lui, e condottili a Milano, effendo sì po-

si, e dei Veneziani di tutta la vernata, ch' erano stati d' impedire la passata di questi fanti, pigliare Gavi, e i luoghi

veri di ogni cofa che si conveniva loro il nome di bisogno- Declinazioni To, accrebbero la calamità (6 dei Milaneli spogliandogli in- d 11- cofe dei fino per le strade. Così restarono vani i disegni dei Franze-Collegni is

(a) Il Giovio nel 16 ferive diverfamente il paffa gio dei fant. Spagnuoli al campo in Lombardia.

(6) Dice il Giavio, che i Milaneli erano opprefii fuor di mido, e che il pene che fi vendeva, era fegnato con l' Aquila Imperiale, e in questa occafione recita una puntura, che diede al Leva Antonio Cagnuola, dicendo, che fra gli altri titoli acquiftati da Cefare egli aveva acquifrato quello di Fornaio.

rircofianti per conto di Genova, e Cisè che faceva danno grande a tutto il paele. Prele ancora Antonio da Leva Anton da Le- a parti Binafep; ma l'effere stati gli Spagauoli accomodati va piglia Bi- di barcho da Piacenza, e il crederli che non li farebbero nafco. mossi se non avellero avuto certezza di potere in caso di

necessità ritirarsi in quella Cettà, aggiunto a molti altri indizi accresceva ai Collegati sospetto, e massimamente veduta la restituzione delle Fortezze, che il Pontefice non fosse accordato, o per accordare con Cefare, il quale avendo tolto occultamente tutti i suoi pensieri a ricuperare lo Stato di Firenze, se bene aggirando gli Oratori Franzesi tenesse varie pratiche, e proponelle varie speranze a loro, e agli altri Confederati di accordarfi alla lega, nondimeno parro movendolo il timore della grandezza di Cefare, e la prosperità dei suoi successi, parte per lo sperare d'indurre più fadel cilmente lui, che non avrebbe indotto il Re di Francia ad Paya per ri- aiutarlo a rimettere i suoi in Firenze, desiderava ancora in Firenze, estremamente per facilitare questo disegno tirare a sua di-

mettere i suoi

vozione lo Stato di Perugia: però si credeva che fomentaffe Braccio Baglione che tutto di tentava nuovi trava-Braccio Ba- gli in quei confini: per il quale sospetto Malatesta dubiglione favori. per rimetterle so col· suo favore, gli pareva necessario cercarli di altra

in Perugia. protezione, e però mosso, o da questa cagione, o da cupidità di maggiori partiti, o dall' odio antico negava di ricondursi seco, pretendendo non effere tenuto all'anno del beneplacito, perchè diceva non apparirne scrittura, benchè il Pontefice affermasse che gli era obbligato: però trattando di condurli col Re di Francia, e con i Fiorentini e lamentandosi eziandio di pratiche tenute dal Cardinale di Cortona contro a lui, e di una lettera che aveva intercetta del Cardinale dei Medici a Braccio Baglione: ma il Pontefice volendo per indiretto interrompere quella condotta proibl per editti pubblici che niuno suo suddito pigliasse senza sua licenza soldo da altri Principi sotto peua di conficazione, nondimeno non restò per questo (4)

+ aveva maggiore inclinazione a Cefare, che al Re di Francia,

(a) Il Giovia nel 29, dice anogra dotte dal Re di Prancia e dai Fi tenegli le ragioni, perche Malatefta fu contini contro il Paga.

Malatesta di condursi, al quale i Franzesi si obbligarono di dare dugento cavalli, duemila scudi di provvisione, l'Ordine di San Michele, e duemila fanti in tempo di guerra, e i Fiorentini gli dettero tirolo di Governatore, duemila Re di Francia foudi di provvilione, mille fanti in tempo di guerra, cint e da Fiorenquanta cavalli al figliuolo suo, e cinquanta al figliuolo di tini convost-Otazio, e cinquecento scudi per il piatto di tutti due: pre- Popa. fero la protezione del suo Stato, edi Perugia, e tra il Re di Francia, e loro cento foudi il mefe a tempo di pace per intrattenere dieci Capitani : pagavangli (a) i Fiorentinii anche dugento fanti per guardare Perugia, ed egli sì obbligò nei bilogni loro di andare a servirgli con mille fanti soli, non avendo eziandio le genti promeste dai Franzesi. Querelossi molto appresso al Re di Francia il Pontesice di questa condotta come fatta direttamente per impedirgli di potere dispotre a suo arbitrio di una Cirrà suddita alla Chiesa, la animo del quale non volendo il Re offendere differiva il ratificarla, e il Pontefice per questo sperando di poterne rimuovere Malatesta lo perfuadeva che continuasse l'anno del beneplacito, e nel tempo medelimo fomentava occultamente Braccio Baglione, Sciarra Colonna, e i Fuorusciti Braccio Badi Perugia, i quali raccogliendo gente fi erano accampati a po a Norcia. Norcia, cose tutte vane, perche Malatesta era deliberato non continuare negli stipendi del Pontetice, e aintandolo scopertamente i Fiorentini non temeva di questi movimenti, i quali conoscendo il Pontefice non bastare alla sua intenzione presto cestarono. Non lasciava anche il Ponte- Progressi del fice (b) flare quieto il Duca di Ferrara, tanto alieno dalle Papa contro convenzioni fatte in nome del Collegio dei Cardinali con rata. lui, ch' essendo vacato di nuovo il Vescovado di Modana per la morte del Cardinale da Gonzaga, pronicilo al figlinolo del Duca in quella convenzione, lo conferì a un figliuolo di Girofamo Morone, cercando per la dinegazione del

possessione di provocargli contro a quello ministro.

(e) Tutte queste provvisioni, di-ce il Giovio, che fecero gli ostinati Fiorentini, fu per impedire, che il Papa vitornalle nei suoi la grandezza in Fi-

(b) I progress del Papa contro al Duca de Ferrara fono descritti dal Giovie nella vita di quel Duca .

di autorità appresso all'esercito Imperiale. Tenne ancora pratica per mezzo di Uberto da Gambara Governatore di Bologna, con Girolamo Pio di occupare Reggio, del quale, il Duca pervenutogli indizio di questa pratica, fece pigliare il debito supplizio. Trattava anche di ricuperare furtivamente Ravenna, cosa che medesimamente riuscì vana: nel qual tempo inclinando ogni di più con l'animo alle parti di Cesare, ed essendo già con lui in pratiche molto Vescovo di Va- strette, mandò (a) il Vescovo di Vasone suo maestro di ca-Sone mandate sa a lui. Avocò in Ruota la causa del divorzio d'Inghildal Papa aCeterra, cosa che avrebbe fatto molto innanzi, se non lo avesse ritenuto il rispetto della Bolla, ch' era in Inghilterra in mano del Campeggio, perchè essendo augumentate le cose

fore .

di Cefare in Italia non solamente non volendo offenderlo più, ma rivocare la offesa che gli aveva fatta, deliberato eziandio innanzi che ammala!le di avocare la causa, mandò Francesco Campana in Inghilterra al Cardinale Campeggio, data dal Papa dimostrando al Re mandarlo per altre cagioni pure attenenti in lugbiliterra. a quella causa, ma con commissione al Campeggio, che abbruciasse la Bolla, il che benchè disserisse di eseguire per estere fopravvenuta la infermità del Pontefice, guarendo poi messe a efferto il comandamento suo. Però il Pontefice liberato da questo timore avocò la causa con indignazione grandissima di quel Re, massimamente quando dimandando la Bolla al Cardinale intese quello che n' era successo. Partorirono queste cose la rovina del Cardinale Eboracense, perchè il Re presupponeva l'autorità del Cardinale essere tale appresso il Pontefice, che se gli fosse grato il matrimonio con Anna, avrebbe ottenuto tutto quello che avesse voluto: per la quale indegnazione aperti gli orecchi alla invidia, e alle calunnie dei fuoi avverfari, toltogli i danari, e le robe sue mobili di valuta immoderata, e dell'entrate Ecclesiastiche lasciatagli una piccola parte, lo relegò al suo Vescovado con pochi servidori, nè molto poi, o per avere intercette sue lettere al Re di Francia, o per altra cagione infligato dai medefimi, i quali per certe parole dette dal

> dato dal Papa a Cefare in Barcellona : (a) Il Giovio nel 17, dice il medefimo, e che il Vescovo di Vasone manerachiamato Girolamo.

Re, che dimostravano desiderio di lui, temevano ch' egli =

non ricuperaffe la pristina autorità, lo citò a difendere un' accufizione introdotta contro a lui nel Configlio regio, per la nuile escendo menato alla Corte come prigione, loprava Cardinale Fina venutogli nel cammino fluilo, o per fdegno, o per timo- racente perfere mori il fecondo di della fua infermità : esempio ai tem- guirato dal Re pi nostri memorabile di quel che possa la fortuna, e la in-di logbilteres vidia nelle Corti dei Principi. Succedette in questo tempo in Firenze nuova alterazione con detrimento grande di contre Niccolò quel governo contro a Niccolò Capponi Gonfaloniere, quasi Capponi in Fin alla fine del fecondo anno del fuo magistrato, concitata principalmente dalla invidia di alcuni Cittadini principali, i quali usarono per occasione il sospetto vano, e la ignoranza della moltitudine. (a) Aveva Niccolò avuto in tutto il suo magistrato due oggetti principali, disendere contro alla invidia fresca quegli, ch' crano stati onorati dai Medici anziche con i principali di loro si comunicastero, come con gli altri Cittadini, gli onori e i configli pubblici, e nelle cofe che non erano di momento alla libertà non efacerbare l'animo del Pontefice: cofa l' una e altra molto utile alla Repubblica, perchè molti di quei medefimi che come inimici del governo erano perfeguitati, effendo ficuri e accarezzati farebbero flati congiuntiflimi con gli altri a confervarlo, sapendo massimamente che il Pontesice per le cose succedute nei tempi che si mutò lo Stato aveva mala satisfazione di loro, e il Pontefice se bene desiderasse ardentissimamente il ritorno dei suoi, pure non provocato di nnovo aveva minore causa di precipitarsi, e di querelarsi, come continuamente faceva (6) con gli altri Principi: ma a queste cose si opponeva l'ambizione di alcuni, i quali conoscendo, se erano ammessi nel governo quegli, ch' erano stati amici dei Medici, nomini senza dubbio di maggiore sperienza e valore, dovere restare minore la loro autorità, Ton. IV.

(a) Dice il Giovio nel 17. che Niceelò Capponi voleva, che il Papa fi foddisfacesse di quelle cose, che non erano di danno alla Repubblica. (b) Il defiderio della vendetta, e di confervar la libertà, cagionò nei Fiorentini la istella gelosia , ch' ebbere turte le Repubbliche antiche popolari , ch' era di non vedere volentieri, che nella Città fossero Cittadini di più eminente autorità degli altri.

non attendevano ad altro che a tenere la moltitudine piena di fospetto del Pontefice, e di loro, calunniando il Ganfaloniere per queste cagioni, e perchè non otrenelle la prurogazione nel magistrato per il terzo anno, che non avesse l'animo alieno, quanto ricercava la utilità della Repubblica, dai Medici. Dalle quali calunnie egli non fi commovendo, e giudicando molto utile che il Pontefice non fi efasperafle, l'intratteneva con lettere, e con imbasciate privatamente, pratiche però non cominciate, nè profequite. fenza faputa fempre di alcuni dei principali, e di quegli ch' erano nei primi magiffrati, nè ad altro fine che per rimoverlo da qualche precipitazione: ma effendogli per caso ca-Lettera cadas data una lettera ricevuta da Roma, nella quale era qualche parola da generare fospetto a quegli che non sapeva-

ta a Niccelò Capponi .

no la origine, e il fondamento di queste cose, e pervenuta nelle mani di alcuni di quegli che rifedevano nel supremo magistrato, concitati alcuni giovani sedizioli, occuparono con l'arme il palazzo pubblico, ritenendo quati come in custodia il Gonfaloniere, e chiamati i magistrati, e molti Cittadini quali tumultuosamente deliberarono che fosse privato del magistrato: la qual (\*) cosa approvata nel Configlio maggiore si cominciò poi a conoscere legittimamente la causa sua, e assoluto dal giudizio su con grandissimo onore accompagnato alle case sue da quasi tutta la nobiltà, ma Francesco furrogato in luogo suo Francesco Carducci, indegno, se tu da ci sunfare riguardi la vita passata, le condizioni sue, e i fini pravi, di gate al Cappo, tanto onore. Cominciarono a tempo le cose di Lombardia di nuovo a travagliare, essendo ai ventisette di Aprile pas-

ni.

fato San Polo il Pò a Valenza, per la paffata del quale gl' GaideRangear Imperiali abbandonarono il Borgo a Balignano, e la Pieve mandate da S. al Cairo: di quivi mandò Guido Rangone con parte dell' Polo a Morta- esercito a Mortara, ch' era forte per foili doppi, fianchi, e acqua, i quali avendo la notte piantato l'artiglieria senza provvisione di gabbioni, trincee, e simili preparamenti,

> (a) Il Giovio particolarmente deferive la difefa che fece il Capponi, e come da tutti gli ordini affoluto, fu accompagnato alle proprie cafe per o-pera di Pier Vetteri ( lodato pure

fra tutti dalla maldicenza del Giovio) effendo ftato vifitato il detto Capponi dagl' Imbascietori di Francia, e dei Veneziani .

furono in ful dì affaltati da quegli di dentro, che fecero loro danno affai, e inchiodarono due pezzi di artiglierie, con pericolo di non le pigliare tutte, non fenza carico di Guido, benchè alquanto indisposto del corpo, che non si folle trovato presente quando si piantarono. Era allora in Milano mala provvisione, ma non erano migliori quelle dei Franzesi, e dei Veneziani, che ricercando, e dolendosi l'uno dell'altro non facevano alcuna provvitione, donde tra le altre difficultà nasceva nei Collegati qualche dubbio, che il Duca di Milano veduta la poca speranza che gli restava di avere con le forze, e aiuti loro a ricuperare quello Stato, non facesse per mezzo del Morone qualche con-cordia con gl'Imperiali. Ma erano i pensieri (a) del Re di di Francia. Francia indiritti tutti alla pace, diffidandosi di potere al, ospira alli patrimenti ricuperare i figliuoli, alla quale essendo anche in- i figliuoli. clinato Cefare erano tornati di Spagna due uomini di Madama Margherita, mandati a questo effetto da lei con mandato ampliffimo in lei per fare la pacer di che effendo certificato il Re da un suo segretario; quale per quelta cagione aveva spedito in Fiandra, dimandò ai Collegati, che anch' elli mandallero i mandati, ed effendoli spiccato con l'animo effettualmente da tutte le provvisioni della guerra, cercando pure tirare a fe qualche giuftificazione, di lamentava che i Veneziani riculavano contribuire danari per la passata sua, i quali se bene da principio l'avesfero stimolato caldamente, passando Cesare, a passare, e il Re avesse offerto di farlo con duemila quattrocento lance, mille cavalli leggieri, e ventimila fanti in cafo che i Confederati gli dellero danari per pagare, oltre questi mille cavalli leggieri, e ventimila fanti, e concorreflero alla motà della spesa delle artiglierie, nondimeno poi qual fosle la cagione si ritiravano. (4) San Polo in questo tempo sfor- San Polo volto zò con quattro cannoni Sant' Angelo, dove erano quattrocen- alla oppugnato fanti, poi si volse a San Colombano per aprirsi le vetto- lano. Y V 2

(a) Dice il Bellai nel 7. e 11 Giovie nel 36. che i trattamenti di poce furono fatti dalla moglie, e madre del Re, e da Margherita, zia di Cefare, In Borgogna.

(b) Dice il Giovio nel 16. e il Bellai nel 3. che S. Polo voltò alla oppugnazione di Milano un perniciolo conliglio.

vaglie di Piacenza, che si accordò: e inteso in Milano effere quattromila fanti, ma molti ammalati, volse il pensiero alla oppugnazione di Milano, Arrendelli ai due di Maggio Mortara a San Polo a discrezione battuta in modo che non po-

determinano di accamparh a Milano .

teva più difenderfi, e il Torniello lafciata la terra di Novara, nra non la Rocca, dove messe pochissimi fanti, si tirirò a Milano, in modo che gl'Imperiali non tenevano di là dal Telino altro che Gaia, e la Rocca di Biagraffa, avendo San Polo anche prefa la Rocca di Vigevene : andò ai dieci giorni al Ponte a Loca per unirfi al Borgo a San Martino ne con S. Pele con i Veneziani. Arrivo poi il Duca di Urbino all' escreito, e venuti infieme a parlamento a Belgiolofo determinarono nel Configlio comune di accampar i a Milano con due eferciti da due parti, e che perciò San Polo pallato il Tefino giraffe a Biagraffa per sforzarla, e il giorno medelimo andaffero i Veneziani al Borgo di San Martino Iontano da Milano cinque miglia, affermando i Veneziani avere dodicimila fanti, e San Polo otto, col quale dovevano unirii i fanti del Duca di Milano, però San Polo passò il Telino, e avendo trovata la terra di Biagraffa abbandonata ottenne per accordo la Rocca, ed esfendo alloggiato San Polo a Gazzano a otto miglia di Milano parlarono di nuovo il terzo giorno di Giugno a Binasco, nel qual luogo essendo certificati che i Veneziani non avevano la metà dei dodicimila fanti, ai quali erano tenuti per i capitoli della confederazione, e querelandosene gravemente San Polo fu deliberato di accostarsi con un campo solo a Milano dalla banda del Lazzeretto, non offante che il Conte Guido dicesse che Antonio da Leva, il quale non teneva altro che Milano, e Como, usava dire che Milano non si poteva sforzare se non con due campi; ma pochi giorni poi mutata sentenza, congregati i capi dell' uno, e l'altro esercito in Lodi, il Duca di Milano, e (4) il Duca di Urbino, benchè prima avessero fatto instanza che si andalle a campo a Milano, e disfuaso l'andare a Genova consigliarono il contrario, allegando il Duca di Urbino per questa nuova deliberazione

> (a) Dice il Giovio nel 16 che il Duca di Urbino vedendo le male prov-visioni dei Franzesi, e i disordini del campo, mal volentieri fi aderiva alla presa di Milano,

molte ragioni, ma principalmente, che poichè Cefare fi preparava a paffare in Italia, per il quale condurre era partito con le galee il Doria agli otto di Giugno da Genova, e s' intendeva che in Germania si faceva preparazione di mandare nuovi Tedeschi in Italia sotto il Capitano Felix, non Discorfi del fapeva quello che fosse meglio, o pigliare Milano, o non no, e di San lo pigliare: allegavanti da lui queste ragioni, ma si credeva Polo. che perfuadendoli dover succedere le pace che si trattava in Fiandra, avelle dimoltrato al Senato Veneziano, il quale fortificava Bergamo, effere inutile spendere per la ricuperazione di Milano: la fomma del suo consiglio su, che le genti dei Veneziani si fermassero a Casciano, quelle del Duca di Milano a Pavia, e San Polo a Biagrassa, attendendo a vietare con i cavalli che in Milano non entrassero vettovaglie, dove si stimava fosfero per mancare presto, perchè era seminata piccolistima parte di quel contado. Non potette San Polo rimovergli da quelta fentenza, ma non approvò già il fermarli col suo esercito a Biagrassa, allegando che ad affamare Milano bastava che le genti Veneziane li fermaffero a Moncia, le Sforzesche a Pavia, e a Vigevene, e che il Re lo stimolava, in caso non si andalle a campo a Milano, di fare la impresa di Genova, la quale aveva in animo di tentare con celerità grande, sperando che in assenza del Doria, Cesare Fregoso ch'era accordato col Re di Francia di esserne Governatore egli, e non il padre, la volterebbe con poohi fanti. I quali progressi, e il sapere quanto fossero diminuiti di fanti aveva afficurato in modo Antonio da Leva del pericolo di Mila-Filippe Terno, ch'egli (a) mandò Filippo Torniello con pochi cavalli, nicloricapara e trecento fanti a ricuperare Novara, mentre che i Fran- Novara. zeli, e i Veneziani crano tra il Telino, e Milano, il quale entrato per la Rocca che si teneva per loro, ricuperò Novara, e poi usci fuora con le genti a predare, e raccorre vettovaglie. Ma accadde ch'effendo uscito della Rocca, e andando per la terra il Castellano di Novara, due soldati Sforzeschi, e tre di Novara ch' erano nella Rocca prigioni, ammazzati con aiuto di alcuni che lavoravano nella

Rocca (a) Il Bellei nel 3. dice, che il Torniello ricuperò Novara con gran fa-

gilità per i difordini del campo .

Rocca, e presi certi fanti Spagnuoli l'occuparono, sperando ellere foccorfi dai fuoi, perchè il Duca di Milano com' ebbe inteso la partita del Torniello da Milano dubitando di Novara aveva mandato a quella volta Giampaolo fuo fratello con piccolo numero di cavalli, e di fanti, che già era arrivato a Vigevene, ma il Torniello come seppe il caso della Rocca tornò subito a Novara, e con minacci, e con preparazione di dare loro l'affalto spaventò in modo quei foldati Sforzeschi, che pattuita solo la sua salute senza curarsi di quella dei Novaresi, ch' erano con loro, arrenderono la Rocca. Deliberossi adunque d'infestare Milano con le genti dei Veneziani, e del Duca di Milano, benchè il Duca di Urbino disse che per estere più vicino allo Stato dei Veneziani non fi fermerebbe a Moncia, ma a Casciano, e San Polo, il quale era alloggiato alla Badia di Biboldone, deliberò di tornare di là dal Pò per andare verfo Genova: con (4) questo contiglio andò ad alloggiare a Landrino lontano circa dodici miglia da Milano tra le strade di Lodi, e di Pavia, e volendo andare il giorno seguente, ch' era il vigetimo primo di Giugno, ad alloggiare a Lardirago alla volta di Pavia, mandò innanzi le artiglierie, e i carriaggi, e l'avanguardia, ed egli parti più tardi con la battaglia, e col retroguardo: il Leva avvilato dalva rompe Sau le spie del ritardare suo, e della partita dell'antiguardia, Polo a Lan- usci di notte di Milano con la gente incamiciata, egli perchè aveva già lungamente il corpo impedito da dolori

driano .

armato in su una sedia portato da quattro uomini, e giunto a due miglia di Landriano, andando senza suoni di tamburi, inteso dalle spie San Polo non essere ancora partito da Landriano, accelerato il passo gli assaltò innanzi sapetsero la sua venuta, essendo già il primo squadrone Gientemmaso dei Franzesi sotto Gian Tommaso da Gallera camminato tanto innanzi che non era a tempo al soccorso dei suoi: e benchè San Polo sperando in duemila cinquecento Tedeschi che aveva, smontato a piede combattesse valorosamen-

da Gallera Capis no dei Francefi.

te, cominciarono essi nondimeno fatta leggiere difesa a ri-(a) Quefts variezione di penficri , dice il Bagarre nel 6. che cagione la revina di questo escreito.

rirarfi, ma furono fostenuti da Giangirolamo da Castiglione, e da Claudio Rangone, capi di duemila Italiani, che 1529. combatterono egregiamente, ma al fine voltando le spalle da Castioliane, i cavalli, e i Tedeschi gl'Italiani secero il medesimo, e «Claudio Rau-San Polo rimontato a cavallo, volendo passare una gran gone. fosta rettò prigione, e con lui Giangirolamo da Castiglione, s. Polo, e al-Claudio Rangone, Lignach, Carbone, ealtri capi d'impor- tri capi pritanza: le genti futono rotte, e presi molti cavalli, e i car-gioni del Lavariaggi quali di tutto l'esercito, e tutta l'artiglieria: falvaronti quali tutte le lance, e il Conte Guido con l'avanguardia, e si ridusfero a Pavia, e di quivi al principio della notte a Lodi, sì impauriti che furono per romperti da loro me letimi, e ne restarono assai in cammino, e i Capitani si scusavano per non essere pagate le genti, delle quali le Franzeli se ne ritornarono tutte in Francia: così posate le armi quali per tutta Italia per gl'infelici fuccessi delle genti dei I privieni vol-Franzeli, i penfieri dei Principi maggiori erano volti agli n'all'accordo. accordi, (a) dei quali il primo che successe su quello del Pontefice con Cefare, che si fece in Barzalona molto fa-Pontefice con vorevole per il Pontefice, o perchè Cefare, desiderolissimo zalona se luo di passare in Italia cercasse di rimuoversi gli ostacoli, pa- capitolazioni rendogli avere per questo rispetto bisogno dell'amicizia del Pontefice, o volendo con capitoli molto larghi dargli maggior cagione di dimenticare le offese avute dai fuoi minittri, e dal suo esercito: che tra il Pontefice, e Cesare fosse pace, e confederazione perpetua: concedesse il Pontesice il passo per le terre della Chiesa all'esercito Cesareo se volesse partire del Regno di Napoli, Cesare per rispetto del matrimonio nuovo, e per la quiete d'Italia rimetterà in Firenze il figliuolo di Lorenzo dei Medici nella medefima grandezza ch' erano i fuoi innanzi fosfero cacciati, avuto nondimeno rispetto delle spese farà per la detta re-

fione

conveniente, che il Pontefice sia reintegrato nella posses-(a) L'accordo del Pontefice con nel 36, e 17. e dal Tarcagnetta nel Cefare in Barzalona, e loro capitolalib. 2. 21 vol- 4. zioni, feno anche descritte dal Gievie

stituzione, come tra il Papa e lui sarà dichiarato: curerà il più presto si potrà, o con l'arme, o in altro modo più sione di Cervia, e di Ravenna, di Modana, di Reggio, e di Rubiera fenza pregiudizio delle ragioni dell'Impero, e della Sedia Apostolica: concederà il Pontesice, riavute le terre predette, a Cesare per rimunerazione del benefizio ricevato la investitura del Regno Napoletano, riducendo il censo dell' ultima investitura a un cavallo bianco per recognizione del feudo, e gli concederà la nominazione antica di ventiquattro Chiese Cattedrali, delle quali era controversia, restando al Papa la disposizione delle Chiese che non follero di Padronato, e degli altri benefizi: il Pontefice, e Cesare quando passerà in Italia si abbocchino infieme per trattare la quiete d'Italia, e la pace universale dei Cristiani, ricevendosi l'un l'altro con le debite, e consuete cerimonie, e onore: Cefare se il Pontesiee gli dimanderà il braccio secolare per acquistare Ferrara, come avvocato, protettore, e figliuolo primogenito della Sedia Apostolica gli affisterà insino alla fine con tutto quello che sarà allora in fua facultà, e converranno infieme delle spese, modi, e forme da tenerii fecondo la qualità dei tempi, e del cafo: il Pontefice, e Cefare di comune configlio penferanno a qualche mezzo, perchè la causa di Francesco Sforza si vegga di. giustizia legittimamente, e per giudici non sospetti, acciocchè trovatolo innocente lia restituito, altrimenti Cesare offerisce, che benchè la disposizione del Ducato di Milano appartenga a lui, ne disporrà con consiglio, e con consentimento del Pontefice, e ne investirà persona che gli sia accetta, o ne disporrà in altro modo, come parrà più spediente alla quiete d'Italia: promette Cefare che Ferdinando Re di Ungheria suo fratello consentirà che vivente il Pontefice, e due anni poi il Ducato di Milano piglierà i fali di Cervia, secondo la consederazione fatta tra Cesare, e Leone, confermata nella ultima investitura del Regno di Napoli, non approvando perciò la convenzione fattane col Re di Francia, e senza pregiudizio delle ragioni dell'Impero, e del Re di Ungheria: non possa alcuno di loro in pregiudizio di questa confederazione, quanto alle cose d'Italia, fare leghe nuove, nè osservare le fatte contrarie a questa, possano nondimeno entrarvi i Veneziani, lasciando quello posleggo-

no nel Regno di Napoli, e adempiendo quello che fono

obbli-

1529

obbligati a Cesare, e a Ferdinando per l'ultima confederazione fatta tra loro, e rendendo Ravenna, e Cervia, rifervate eziandio le ragioni dei danni, e interessi patiti per conto di queste cole: faranno Cesare, e Ferdinando ogni opera possibile, perchè gli eserciti si riducano alla vera via, e il Pontefice userà i rimedi spirituali, e stando contumaci Cefare e Ferdinando gli sforzeranno con l'arme, e il Pontefice curerà che gli altri Principi Cristiani vi assistano secondo le forze loro: non riceveranno il Pontefice, e Ccfare protezione di sudditi, vasfalli, e feudatari l'uno dell' altro se non per conto del diretto dominio che avessero sopra alcuno, nè si estendendo oltre a quello, e le protezioni altrimenti prese s'intendano derogate infra un mese: la quale amicizia, e congiunzione perchè fosse più stabile la confermarono con stretto parentado, promettendo Cesare di dare per moglie Margherita sua figliuola naturale con dote di entrata di ventimila ducati l'anno ad (a) Alessan. dro dei Medici figliuolo di Lorenzo già Duca di Urbino, al quale il Pontefice disegnava di volgere la grandezza secolare di casa sua, perchè nel tempo ch' era stato in pericolo di morte aveva creato Cardinale Ippolito figliuolo di Giuliano. Convennero nel tempo medelimo in articoli feparati. Concedeva il Pontefice a Cesare, e al fratello per disendersi contro ai Turchi il quarto dell' entrate dei benefizj Ecclefiastici nel modo conceduto da Adriano suo predecessore: assolveva tutti quegli che in Roma, o in altri luoghi hanno peccato contro alla Sedia Apostolica, e quegli che hanno dato aiuto, configlio, e favore, o che fono stati partecipi, o hanno avuto rate le cose satte, o approvatele tacitamente, o esptellamente, o prestato il consenso: non avendo Cefare pubblicato la Crociata concessigli dal Pontefice meno ampla che le altre concesse innanzi, il Pontefice estinta quella ne conduceva un' altra in forma piena, e ampla come furono le concedute da Giulio, e da Leone Pontefici. Il quale accordo sendo già risolute tutte le disficultà, innanzi si stipulasse sopravvenne a Cesare l'avviso Tom. IV

<sup>(4)</sup> Quello poi fu il primo Duca di Firenze, e infelicemente uccifo da Lorenzo dei Medici.

accordo traCe. di Francia .

Cambrai , lusgo dell unto a grandiffine conclujioni .

60.

della rotta di San Polo, e ancorche fi dubitaffe che per van-1329. taggiare le fue condizioni non volesse variare delle cose ragionate, nondimeno prontamente confermò tutto quello che Pestiche dell' fi era trattato, ratificando il medefimo giorno che fu il vi-

fare, e il Re gelimonono di Giugno innanzi all'altare grande della Chiefa Cattedrale di Barzalona con folenne giuramento. Ma con non minore caldezza procedevano le pratiche della concordia tra Celare, e il Re di Francia, per le quali poiche furono venuti i mandati fu destinato Cambrai luogo fatale a grandiffine conclusioni, nel quale si abboccassero Madama Margherita, e Madama la Reggente madre del Re di Prancia, studiandoii il Re con ogni diligenza, e arte, e con

Red Larbit promettere ancora quello che aveva in animo di non offertres non for vare agl'Imbasciatori dei Collegati d'Italia, perchè il Re d' rando mella linghilterra consentiva a questi maneggi di non fare conin Italia il cordia con Cesare senza consenso, e satisfazione loro, per-Vestione de l'ar- chè temeva che insospettiti della sua volontà non pervenistero ad accordare seco, e così di non restare escluso dall'amicizia di tutti : però si sforzava persuadere loro di non sperare nella pace, anzi avere volto i pensieri alle provvisioni della guerra: sopra le quali trattando continuamente aveva mandato il Vescovo di Tarba in Italia con commissione di trasserirsi a Venezia, al Duca di Milano, a Ferrara, e a Firenze per praticare le cose appartenenti alla guerra, e promettere che passando Cesare in Italia passerebbe anche nel tempo medesimo con esercito poten-

strigneva continuamente la pratica dell'accordo, per la quale a sette di di Luglio entrarono per diverse parti con gran pompa tutte due le Madame in Cambrai, e alloggiate in due case contigue che avevano l'adito dell' una nell' altra parlarono il di medefimo infieme, e fi cominciaro-Principi con no per gli agenti loro a trattare gli articoli, essendo il Re venuti in Cam- di Francia, a chi i Veneziani impauriti di questa congiunsare l'accordo, zione facevano grandissime offerte, andato a Compiegni per effere più prello a risolvere le disticultà che occorresfero. Convennero in quel luogo non folamente le due Ma-

tissimo il Re di Francia, concorrendo per la loro parte alle provvisioni necessarie gli altri Collegati: e nondimeno si

dame, ma eziandio per il Re d'Inghilterra il Vescovo di LonLondra, e il Duca di Suffolch, perchè col consenso, e participazione di quel Re si tenevano queste pratiche, e il Pontefice vi mandò l' Arcivescovo di Capua, e vi erano (4) gl' Imbasciatori di tutti i Collegati, ma a quelli riferivano i Franzeli cole diverse alla verità di quello che li trattava, ellendo nel Re, o tanta impietà, o sì solo il pensiero dello interelle proprio, che confilteva tatto nella ricaperazione dei suoi figligoli, che facendogli instanza grande i Fiorentini, che leguitando l'esempio di quel che il Re Luigi suo fuocero, e antecellore aveva fatto l'anno mille cinquecento dodici, consentisse che per salvarii accordassero con Cesare, aveva riculato, promettendo che mai non conchiuderebbe P accordo senza includervegli, e che si trovava preparatiflimo a fare la guerra, come anche nella maggiore strettezza del praticare prometteva continuamente a tutti gli altri. Sopravvenne ai ventitre di Luglio l'avviso della capitolazione fatta tra il Pontefice, e Cefare, ed essendo molto stretta la pratica si turbò in modo per certe disficultà che nacquero sopra alcune terre della Francia Contea, che Madama la Reggente si messe in ordine per partirsi: ma per opera del Legato del Pontesice, e principalmente dell' Arcivescovo di Capua si sece la conclusione, Pace concluse ancorchè essendo già conclusa il Re di Francia promettes. in Cambrai. fe le cose medelime che aveva prima promesse ai Collegati. Finalmente il quinto di di Agosto si pubblicò nella Chiefa maggiore di Cambrai folennemente la pace, della della pace. quale il primo articolo fu, che i figliuoli del Re fossero liberati, pagando il Re a Cesare per la taglia loro un milione, e dugentomigliaia di ducati, e per lui al Re d'Inghilterra dugentomila: restituire a Celare tra sei settimane dopo la ratificazione tutto quello possedeva nel Ducato di Milano: lasciargli Asti, e cederne le ragioni: lasciare più presto potesse Barletta, e quello teneva nel Regno di Napoli: protestare ai Veneziani che secondo la forma dei Capitoli di Cugnach restituissero le terre di Puglia, e in caso non lo facellero dichiararii loro inimico, e aiutare Ce-

Condizioni

Z z 2 (a) Dice il Giovio, che i Collegati di Francia furono beffati dal Re Francesco. il che non fu fenza nota .

1529.

fare per la ricuperazione con trentamila feudi il mele, e con dodici galee, quattro navi, e quattro galeoni pagati per sei mesi: pagare quello ch' era in sua possanza delle galee prese a Portofino, o la valuta, defalcaro quello che pei avessero preso Andrea Doria, o altri ministri di Cesare, come prima erano convenuti a Madril, la superiorità di Fiandra, e di Artois, e cedere le ragioni di Tornai e di Arazzo: annullare il processo di Borbone, e restituire l'onore al morto, e i beni ai successori, benchè Cesare si querelaffe poi che il Re fubito ch' ebbe ricuperati i figliuohi gli tolle loro: fi restituissero i beni occupati ad alcuno per conto della guerra, o ai fuoi fuccessori, il che anche dette a Cesare causa di querela, perchè il Re non restituì i beni occupati al Principe di Oranges: intendessinsi estinti tutti i cartelli, ed eziandio quello di Ruberto della Marcia. Fu compreso in questa pace per principale il Pontesice, e vi fu incluso il Duca di Savoia generalmente come suddito dell'Impero, specialmente come nominato da Cesare, e che il Re non si aveste a travagliare più in cose d'Italia, nè di Germania in favore di alcuno Potentato in pregiudizio di Cesare, benchè il Re di Francia affermasse nei tempi seguenti non ellergli proibito per quelta concordia di ricuperare quello che il Duca di Savoia occupava del Regno di Francia, e quel che (a) pretendeva appartenersegli per le ragioni di Madama la Reggente sua madre. Vi su ancora un capitolo, che nella pace s' intendessero inclusi i Veneziani, e i Fiorentini in caso che fra quattro meli foslero delle differenze loro di accordo con Cefare, che fu come una tacita esclusione, e il simile il Duca di Ferrara. Ne dei Baroni, e Fuorusciti del Regno di Napoli su fatto menzione alcuna. Il Re fatto l'accordo andò subito a Cambrai a visitare Madama Margherita, e non essendo però al tutto di atto tanto brutto fenza vergogna fuggì per qualche dì il coffetto de con varj subterfugj il conspetto, e la udienza degl' lmbascia-

gl' Imbafciato, tori dei Collegati, ai quali poi finalmente, uditi in dispar-

ri dei Collega- te, fece scusazione che per ricuperare i figliuoli non ave-

(a) Queste pretensioni cagionarono poi una mortal guerra in Italia, come dice il Giova nel 33.

va poruto fare altro, ma che mandava l'Ammiraglio a Cemettendo ai Fiorentini di prestare loro perene li alutassero dagl' imminenti pericoli dilarantamila ducati che riafeirono come le altre promette, e dimostrardo farlo per lo-ro satisfazione, dette licenza a Stefano Colonna, del quale non intendeva più fervirfi, che andasse agli stipendi loro. (a) Le quali cose mentre che si trattavano Antonio da Leva aveva ricupetaro Bingraffa, e'il Duca di Urbino standofi nell' alloggiamento di Cifciano, e attendendo con numero incredibile di gualtatori a fortificarlo contigliava fi tenelle Pavia, e Sant' Angelo, allegando l'alloggiamento di Casciano essere opportuno a soccorrere Lodi, e Pavia. Andò dipoi Antonio da Leva a Enzago a tre miglia di Cafciano, donde continuamente scaramucciava con le genti Veneziane, e ultimamente da Enzago a Vauri, o per correre nel Bergamasco, o per esfergli state rotte le acque dai

Veneziani. Entrò il Vistarino in questo tempo in Valenza Vistarino en. per il Castello, e roppe dugento fanti che vi erano: e già trato iu Vaerano arrivati di Luglio per mare a Genova duemila fanti ducento fanti. Spagnuoli per aspettare la venuta di Cesare, il quale subito ch' ebbe fatto l' accordo col Pontefice commesse al Principe di Oranges, che a requilizione del Pontefice affaltaffe con l'efercito lo Stato dei Fiorentini, il quale venuto all'Aquila raccoglieva ai confini del Regno le genti sue: ricercollo instanremente il Pontefice che patlatle innanzi, perciò il Principe senza le genti l'ultimo giorno di Luglio andò a Roma per stabilire seco le provvisioni, dove dopo varie pratiche, le quali talvolta farono vicine alla rottura per le difficultà che faceva il Papa allo spendere, composero finalmente che il Pontefice gli desse di presente trentamila ducati, e in breve tempo quarantamil'altri, perchè egli a spese di Cesare riduceste prima Perugia, cacciatone Malaresta Baglione, a ubbidienza della Chiesa, dipoi assaltatle i Fiorentini per restiruire in quella Città la famiglia dei Medici, cofa che il Pontefice reputava facilishina,

per-

<sup>(</sup>a) Lo stato delle cofe di Lomberdia variò anche a pregiudizio dei Confederati, come dice il Tarcagnetta, dopo questa capitolazione.

ges .

persuadendosi che abbandonati da ciascuno avessero secondo. la consuctudine dei suoi maggiori più presto a cedere, che a metrere la patria in sommo, e manifelto pericolo, de Però, raccolle il Principe le fue genti, le quali erano tremila fanti Tedeschi, ultime reliquie di quegli ch' erano: e di Spagna col Vicere, e di Germania con Giorgio Fronsperg passati in Italia, e quattromila fanti Italiani non pagati fotto diverli Colonnelli, Pierlaigi da Farnese, il Conte di San Secondo, e il Colonnello di Marzio, e Sciarra Colonna, e il Ponrefice cavò di Castel Sant' Angelo per accomodarlo ere cannoni, e alcuni altri pezzi di artiglierie, e dietro a Oranges aveva a venire il Marchele del Guatto con i fanti Spagnuoli, ch' erano in Puglia. Ma in Firenze era deliberazione molto diversa, e gli animi ostinatissimi a difendersi, la quale perchè fu cagione di cole molto notabili, pare molto conveniente descrivere (b) particolarmente il sito della Città.

> Il Porcuchi nelle fige note dice , che lo Stato , e il fito della Città fu descritto dall' Autore, ma rolto da chi levo ancora delle altre cofe da quelto L bro . Ma quelta descrisione della Cirrà di Firenze dal Guicciardini non è stata mui fatta, non trovandoli in verun luogo, nè tampoco nel Manolcritto, ove fono flate lafciate warie carte in bianco.

Le quali cose mentre che da ogni parte (c) si prepara. no Cefare partito di Barzalona con groffa armata di navi , e di galce, in su la quale erano mille cavalli, e novemila fanti, poichè non senza travaglio, e pericolo fu stato in mare quindici dì arrivò il duodecimo di di Agosto a Genova, nella quale Città ebbe notizia della concordia fatta a Cambrai, e nel tempo medetimo paísò in Lombar-Felix, Copi dia agli stipendi suoi il Capitano Felix con ottomila Tedeschi. Spaventò la venuta sua con tanto appatato gli animi di tutta Italia, già certa di esfergli stata lasciara in pre-

da dal Re di Francia: però i Fiorentini sbigottiti in sui

movs.

sono dei Tedefebi .

> (a) Dice il Giovio nel 27. che le genti del Principe di Oranges paffarono in Tofcana, e cominciazono a farvi

> vari progreffi. descrieto dall' Autore, fu levato da chi

levò ancera delle altre cofe da quefte libro

primi

(c) Il Giovio Scrive particolarmente tutte le prevvisioni che fecero i Cittadini per difenderfi dalle genti del Papa.

primi avviri gli elessero quattro Imbasciatori dei principali della Cirtà per congrarularii feco della venuta fua, e cercare di comporre le cose loro, ma dipoi ripigliando continuamente animo moderarono le commissioni, ristrignendosi solo a trattare seco degl' interessi fuoi, e delle différenze col Pontefice, sperando che a Cesare per la inemoria delle cofe passate, e per la piccola considenza che soleva esfere tra i Pontefici, e gl' Imperatori fosse molestata la sua grandezza, e poco avelle a defiderare che non aggingnelle alla potenza della Chiefa l'autorirà, e le forze dello Stato di Firenze. Dispiacque molto ai Veneziani ch' essendo i Fiorentini Principi d'Itacollegati con loro avellero eletto al comune inimico fenza Imbafciamera loro participazione Imbasciatori, e se ne lamentò anche il Cesare.

Duca di Ferrara, benchè, seguitando l'esempio loro, ve ne mandò anch' egli subitamente, e i Veneziani consentirono al Duca di Milano che facesse il medesimo, il quale molto innanzi aveva tenuto occultamente pratica col Pontefice, perchè l'accordasse con Cesare, conoscendo eziandio innanzi alla rotta di San Polo potet sperare poco nel Re di Francia, e nei Veneziani. Fece Cefare sbarcare i fanti Spagnuoli che aveva condotti seco a Sivona, e gli voltò in Lombardia, perchè Antonio da Leva uscille potente in campagna, e aveva offerto di sbarcargli alla Spezie per mandargli in Tofcana: ma al Pontefice, per la impressione, che li aveva fatto non parvero necessarie tante forze, desiderando massimamente per conservazione del paese non volgere senza bisogno tanto impeto contro a quella Città, contro alla quale, e contro a Malatesta Baglione già procedendo scopertamente fece ritenere o nelle terre della Chiefa il Cavaliere Sperello, il quale spedito con danari, Cavaliere Speinnanzi alla capitolazione fatta a Cambrai, dal Re di relle fatto ri-

Francia a Malatesta, il quale aveva ratificato la sua con-tesser. dotta, ritornava a Perugia. Fece anche ritenere apprello a Bracciano i danari mandati dai Fiorentini all' Abate di Farfa condotto da loro con dugento cavalli, perchè soldasse mille fanti, ma fu necessitato presto a restituirgi, perchè avendo il Pontefice deputati Legati a Celare i Car-

(a) Quefta retenzione non viene detta da alcuno , fuorche dall' Autore .

dinali Farnese; Santa Croce, e Medici, e passando quello di Santa Croce per le terre, l' Abate avendolo fatto ri-Abate di Far- tenere non lo volle liberare, se prima non riaveva i dana-Cardinale S. Crose .

fi viniene il ri. Ma i Fiorentini continuavano nelle loro preparazioni, avendo in vano tentato con Cefare che infino che aveffe udito gl' Imbasciatori loto si fermassero l' arme: ricercarono Don Ercole da Este primogenito del Daca di Ferrara, condotto da loro sei mesi innanzi per Capitano Generale, che venille con le sue genti com' cra obbligato in aiuto loro, il quale benchè avesse accettato i danari mandatigli per soldare mille fanti, deputati, quando cavalcaya per guardia fua, nondimeno antenouendo il padre le confiderazioni dello Stato alla fede ricusò di andare, non restituiti anche i danari, benchè mandò i fuoi cavalli, donde i Fiorentini gli disdiffero il beneplacito del fecondo anno. Ma già il Principe di Oranges il decimonono di di Agosto era a Terni, e i Tedefchi a Fuligno dove li faceva la malla, effendo cofa ridicola, ch'essendo fatta e pubblicata la pace tra Cefare, e il Re di Francia, il Vescovo di Tarba come Imbasciatore del Re a Venezia, a Firenze, a Ferrara, e a Perugia, magnificafle le provvilioni potentissime del Re alla guerra, e confortaffe loro a fare il medetimo. Venne dipoi il Principe con seimila fanti tra Tedeschi, e Italiani a campo a Spelle, dove appresentandosi con molti cavalli alla terra per riconoscere il tito fu ferito in una coscia da quegli di dentro (4) Giovanni di Urbina, ch' esercitato in lunga milizia in Italia teneva il Principato tra tutti i Capitani di fanti Spagnuoli, della quale ferita morì in pochi dì con grave danno dell' efercito, perchè per contiglio suo si reggeva quasi tutta la guerra. Piantaronsi poi le artiglierie a Spelle, dove fotto Lione Baglione fratello naturale di Malatesta erano più di cinquecento fanti, e venti cavalli, ma effendofi battuto pochi colpi a una torre ch'era fuora della terra accanto alle mura, quegli di dentro ancorchè

Giovanni di Urbina morts a Spelle .

Leone Baglione in Spelle .

> si arrenderono subito con patto (6) che la terra, e gli uo-(b) Il Giovio nel 27. dice, che fu promesso di falvare le vite ai Terraz-(a) Il Gievie nel 25, e 26, loda in-finitamente Giovanni di Urbina morto a Fuligno, e nel 27. racconta i pro-greffi dell' Oranges in Tofcana.

> Lione avesse dato a Malatesta speranza grande della difesa,

zani, e che non fu fervata fede promeffa.

mini suoi restassero a discrezione del Principe, i soldati, = falve le persone, e le robe che potessero portare addosso, uscissero con le spade sole, nè potessero per tre mesi servire contro al Pontefice, o contro a Cefare, ma nell'uscire furono quasi tutti svaligiati. Fu imputato di questo accordo non mediocremente Giovambatista Borgheti Fuorusci- Retribes Sinte

to Senese, che avendo cominciato a trattare con Fabio Pe- fe, notato per trucci, il quale era nell'esercito, gli diede la perfezione infedele, e vilecon aiuto degli altri Capitani, il che Malatesta attribuiva a infedeltà, molti altri a viltà di animo. Ma gl'Imbasciatori Fiorentini presentatisi intanto a Cesare si erano nella esposizione congratulati della venuta sua, e sforzatisi di farlo capace che la Città non era ambiziofa, ma grata dei benefizi, e pronta a fare comodità a chi la conservatse, avevano scusato ch' era entrata nella lega col Re di Francia per volontà del Pontefice che allora la comandava, e avere continuato per necessità, non procedendo più oltre, perchè non avevano commissione, ma di avvisare quello che fosse proposto loro, ed espresso comandamento della Repubblica, che non udiffero pratica alcuna col Pontefice: vititare gli altri Legati fuoi, ma non il Cardinale dei Medici : ai quali fu risposto dal Gran Cancelliere, eletto nuovamente Cardinale, ch' era necessario satisfacellero al Pontefice, e querelandofi essi della ingiustizia di questa dimanda, rispose, che per essersi la Città confederata con gl'inimici di Cesare, e mandate le genti a offesa sua era ricaduta dai privilegi, e devoluta all'Impero, e che però Cefare ne poteva disporre ad arbitrio suo. Finalmente su detto loro in nome di Cesare che sacessero venire il mandato abile a convenire eziandio col Pontefice, e che poi fi attenderebbe alle differenze tra il Papa, e loro, le quali se prima non si componevano non voleva Cesare trattare con loro gl' interessi propri: mandaronlo amplissimo a convenire con Cefare, ma non a convenire col Pontefice: però essendo Cesare, che parti da Genova ai trenta di Agofto, andato a Piacenza, (a) gl'Imbasciatori seguitandolo non furono ammessi in Piacenza, poiche si era inteso non ave-Tom. IV. vano

(a) Il Giovie dice , che Cefare rispose agl' Imbasciatori .

vano il mandato nel modo che aveva chiesto Cesare. Così reflarono le cofe fenza concordia, e aveva anche Cefare, ficevati ch' ebbe rigidamente gl' Imbasciatori del Duca di Ferrara, fattigli partire, benchè ritornando poi con nuove pratiche, e forse con nuovi savori furono animessi : man-

di Francia .

rayau, man-dò anche Nassau Oratore al Re di Francia a congratularsi, perutore at Re che con nuova congiunzione avessero stabilito il vincolo del parentado, e a ricevere la ratificazione, per le quali caufe mandava anche a lui il Re l'Ammiraglio, e a Renzo da Ceri mandò danari, perchè fi levasse con tutte le genti di Puglia, dove preparò anche dodici galce, perchè vi andalsero sotto Filippino Doria contro ai Veneziani, contro ai quali Cefare mandò Andrea Doria con trentafette galee, benchè giudicando dover ellere più certa la ricuperazione dei figliuoli, se a Cesare restasse qualche disticultà in Italia, dava varie speranze ai Collegati, e ai Fiorentini particolarmente prometteva di mandare loro occultamente per l'Ammiraglio danari, non perchè avesse in animo di sovvenire, o loro, o gli altri, ma perchè stessero più renitenti a convenire con Cefare. Praticavali intrattanto continuamente (a) tra Cefare, e il Duca di Milano per ma-Protonetario no del Protonotario Caracciolo, che andava da Cremo-Caracciolopia na a Piacenza, parendo strano a Cefare che il Duca si

M:lane .

l'Imperatore, fidasse manco di lui di quello che avrebbe creduto, e il e il Duca di Duca da altro canto riducendoli difficilmente a fidarli, fu condotta pratica, che Aleffandria, e Pavia si deponessero in mano del Papa insino a tanto fosse conosciuta la causa sua, a che Cesare non volle acconsentire, non gli parendo potelle relistere alle forze fue, e tanto più che Antonio da Leva era andato a Piacenza, e come era inimico dell'ozio, e della pace lo aveva confortato con molte ragioni della guerra, però Cesare gli commesse che fa-Felix Capita- ceffe la impresa di Pavia, disegnando anche che nel temwefe Pefebier po medesimo il Capitano Felix ch'era venuto con nuovi Lanzi, e con cavalli, e artiglierie verso Peschiera, e di-

poi entrato in Bresciano rompesse da quella banda la guerга

(a) Il Giovio dice nel 27. che il Papa medefimo grattava l' accordo con Cefare per il Duca di Milano.

contro ai Veneziani, avendo fatto (4) il Marchese di Mantova, tornato nuovamente alla devozione Imperiale, Capirano generale di quella impresa. Trattava intanto il Marchesi di Pontefice la pace tra Cesare, e i Veneziani con speranza tornato alla di. di conchiuderla alla venuta fua di Bologna, perchè avendo pozione di Ceavuto prima pratica di abboccarsi a Genova con lui, ave-fare. vano poi differito di comune consentimento per la comodità del luogo a convenirsi a Bologna, inducendogli a cfsere insieme non solo il desiderio comune di confermare, e. confolidare meglio la loro congiunzione, ma ancora Cefare la necessità, perchè aveva in animo di pigliare la Corona. dell'Impero, e il Pontefice la cupidità della imprefa di Firenze, e l'uno, e l'altro di loro il desiderio di dare qualche forma alle cose d' Italia, che non si poteva fare senza

accomodare le cose dei Veneziani, e del Duca di Milano. ed eziandio di provvedere ai pericoli imminenti del Turco, il quale con grande efercito entrato in Ungheria, camminava alla volta di Austria per attendere alla espugnazione (6) di Vienna. Nel qual tempo tra Cefare, e i Veneziani non si facevano fazioni di momento, perchè i Veneziani inclinati ad accordare seco, per non irritare più l'animo suo, avevano ritirato l'armata loro dalla impresa del Castello di Brindisi a Corsu, attendendo solo a guardare le terre che tenevano, e in Lombardia non si facendo per ancora se non leggieri escursioni: però intenti solo alla guardia delle terre avevano messo in Brescia il Duca di Urbino. Erano i Tedeschi in numero mille cavalli, e otto in diecimila fanti, ridottiti a Lonata, disegnandosi che insieme col Marchese di Mantova facessero la impresa di Cremona, dov'era il Duca di Milano, il quale vedendoli escluso dall'accordo con Cefare, e che Antonio da Leva era andato a campo a Pavia, e che già il Caracciolo andava a Cremona (e) a denunziargli la guerra, convenne con i Veneziani di non fare concordia con Cefare fenza confentimento loro, i quali fi ob-Aaa :

(a) Il Giavie non dice, che il Mar- Ra guerra, e il Tarcagnetta nel lib. chefe di Mantova ritornasse alla divozione di Cefare, e che molto prima era in fua grazia. (b) Il Giovio nel 27. descrive que- gatto nel 6. dice molte cose.

2. del vol. 4. (e) Queste difficultà fono leggiermente teccate dal Giovio, ma il Bu1529.

bligarono dargli per la difesa del suo Stato duemila fanti pagati, e ottomila ducati al mese, e gli mandarono artiglierie e gente a Cremona, col quale aiuto confidava il Duca per poter difendere Cremona, e Lodi, perchè Pavia fece contro ad Antonio da Leva piccola refistenza, non solo perchè non vi era vettovaglia per due mesi, ma eziandio perchè il Pizzinardo proposto a guardarla aveva mandato po-

chi giorni innanzi quattro compagnie di fanti a Sant' An-Antonio da Leva gelo, dove (a) Antonio da Leva aveva fatto dimostrazione piglia Pavia di volersi accampare, e però essendo restato dentro con poca gente diffidatofi poterla difendere, non aspettata nè batteria, nè assalto, come vedde prepararti di piantare le artiglierie, si accordò salve le persone, e la roba sua, e dei foldati, con grande imputazione ch'avelle potuto più in lui, e però condottolo ad affrettarti la cupidità di non perdere le ricchezze che aveva accumulate in tante prede, che il desiderio di salvare la gloria acquistata per molte egregie opere fatte in questa guerra, e specialmente intorno a Pavia. Nel qual tempo era già accesa molto la guerra di Toscana, perchè il Principe di Oranges, preso ch'ebbe Spelle, e che il Marchese del Guasto, il quale lo seguitava con i fanti Spagnuoli, cominciò ad appropinquarti all'efercito fuo venne al Ponte di San Ianni presso a Perugia in su il Tevere, dove si unirono seco i fanti Spagnuoli: nella quale Città erano tremila fanti dei Fiorentini. (6) Aveva il Principe innanzi fi accampaffe a Spelle mandato un uomo a Perugia a perfuadere a Malatesta che cedeste alle voglie del Pontefice, il quale per tirare a se in qualunque modo la Città di Perugia, e per desiderio che l'esercito procedesse più in-Promefe del nanzi offeriva a Malatesta che uscendosi di Perugia gli con-Principe fatte ferverebbe gli Stati, e beni suoi propri: consentirebbe che liberamente andaffe alla difesa dei Fiorentini, e ti obbligherebbe che Braccio, e Sforza Baglioni, e gli altri inimici suoi

a Malatefta .

non rientrallero in Perugia: e benchè Malatelta affermasse di non voler accettare partito alcuno fenza confentimento (a) Il Giavio nel 27. dice, che que-

sto infame Capitano morì poi di pazzia. (b) Dice il Govie nel 27. che dopo molte difficultà convennero infieme l'Oranges, e il Malateffa, facendo le intraferitte promette il Principe al Malatelta.

dei Fiorentini, nondimeno udiva continuamente le imba- == sciate del Principe, il quale poichè aveva acquistato Spelle, gli faceva maggiore inftanza. Comunicava queste cose Malatesta ai Fiorentini, inclinato senza dubbio alla concordia, perchè temeva alla fine del successo, e forse che i Fiorentini non continuassero in porgergli tutti gli aiuti defiderava, e quando avesse ad accordare non sperava poter trovare accordo con migliori condizioni di quelle, che gli erano proposte, stimando molto meglio che senza offendere il Pontefice, e dargli causa di privarlo dei beni, e delle terre che se gli prese delle restasse la condotmettere in peta dei Fiorentini, che col voleru ricolo lo Srato suo, e farsi esoti gli amici suoi, e tutta la terra: perseverava però sempre in dire di non voler accordare fenza loro, ma foggiugnendo, che volendo difendere Perugia era necessario che i Fiorentini vi mandallero di nuovo mille fanti, e che il resto delle genti loro facelle testa alla Orfaia, Iontana cinque miglia da Corrona nei confini del Cortonese, e Perugino: il che essi non potevano fare senza ssornire tutte le terre, e nondimeno il luogo era sì debole, ch' era necessario si ritirassero a ogni movimento degl' inimici. Dimostrava (4) che se non si accordava, il Principe lasciata indietro Perugia, piglierebbe il cammino di Firenze, e in tal caso sarebbe necessario gli lasciassero in Perugia mille fanti vivi, e anche non basterebbero, perchè il Pontefice potrebbe travagliarla con altre forze, che con le genti Imperiali, ma che accordando i Fiorentini ritirerebbero a fe tutti i loro fanti, e lo feguiterebbero anche con dugenro, o trecenro nomini dei fuoi, ed esclusi gl' inimici di Perugia, attenderebbe alla difefa con animo più quieto. Ai Fiorentini farebbe piacinto molto il renere la guerra a Perugia, ma vedendo che Malatefia trattava continuamente col Principe, e sapendo anche che mai non aveva intermello di trattare col Pontefice, dubitavano ch' egli per gli slimoli dei suoi, per i danni della Città, e del

(a) Le ragioni del Baglioni non furono accettate volentieri dai Fiorentini deliderando che Malatelta non fesse in lontano, e tenere a bada gl'inimici.

Firenze, e provvedesse ai pericoli che foprattavano alla Città, con lo flare 1529.

paefe, e per sospetto degl'inimici, e della instabilità del popolo alla fine non cedesse, e pareva loro molto pericoloso di mettere in Perugia quati tutto il nervo, e il fiore delle forze sottoposte al pericolo della fede di Malatesta, al pericolo dell'effere ssorzate dagl'inimici, e alla difficultà del ritirarle, in caso che Malatesta si accordasse, e confideravano (a) aneora la mutazione di Perugia potegli poco offendere restandovi gli amici di Malatesta, è a sui le sue Castella, nè vi ritornando Braccio, e i fratelli, donde il Pontefice mentre ch' ella perseverava in quello stato non poteva fe pon diretton continuo fospetto: nella quale titubazi me vennimo filmando fopra ogni cofa la falvazione di quelle genti, nè fi confidando interamente della costanza di Malatesta mandarono segretistimamente ai sei di Settembre un uomo loro per levarle da Perugia, temendo non follero ingannate se si faceva l'accordo: e inteso poi che per essere già vicini gl'inimici non si erano potute partire, spedirono a Malatesta il consenso che accordaffe, ma gli aveva già, mentre che l'avviso era in cammino, prevenuto, perchè Oranges il nono giorno di Settembre paísò il Tevere al Ponte di San Ianni, ed effendo alloggiato dopo qualche leggiere fearamuccia, la notre medefima conchiuse l'accordo con Malatesta, obbligandolo a partirsi di Perugia, datagli facultà ch'egli godesse i suoi beni, potelle servire ai Fiorentini come soldato, ritirare falve le genti loro, le quali perchè avessero tempo a ridursi in ful dominio Fiorentino promesle Oranges stare fermo con l'esercito due giorni. Così ne useirono ai dodici, e camminando con grandissima celerità si condustero il giorno

Cuerra ridotta medesimo per la via dei monti lunga, e dissicile, ma sicura. nell'iorensino. Così si ridusse tutta la guerra nel terreno dei Fiorentini. ni quali benchè i Veneziani, e il Duca di Urbino avessero dato speranza di mandare tremila fanti, i quali per sospetto della venuta del Principe verso quelle bande avevano mandati nello Stato di Urbino, nondimeno non volendo difpia-

cere al Pontefice riuscì la promessa vana, solamente det-(a) Le differenze di co-floro furono rimeffe dall' Oranges al Legato dell' Ura-bria .

tero

tero i Veneziani al Commissario di Castrocaro danari per = 1527 pagare dugento fanti: e non offante che quel Senato, e il Duca di Ferrara trattaffero continuamente di comporre con Cesare, nondimeno perchè questa difficultà lo facesse più facile alle cose loro, confortavano i Fiorentini a difendersi. Due erano (a) allora principalmente i disegni dei Fiorentini: del Fiorentini. l'uno che l'esercito ritardasse tanto a venire innanzi che avessero tempo a riparare la loro Città, alle mura della quale pensavano che finalmente si avesse a ridurre la guerra, l'altro cercare di placare l'animo di Cesare eziandio con l'accordare col Pontefice, purchè non fosse alterato la forma della libertà, e del governo popolare, però non effendo ancora fuccesso la esclutione dei loro Imbasciatori avevano mandato un uomo al Principe di Oranges, ed eletti Imbasciarbri al Pontefice, instando, quando gli significarono la elezione, che infino all'arrivare loro facesse soprafedere l'esercito, il che ricusò di fare: però il Principe fat-Cortona offaltofi innanzi battè, e dette l'affalto al Borgo di Corto-tata dal Primero na, che va alla Orfaia, nella quale Città erano fettecento su. fanti, e ne fu ributtato. In Arezzo era maggior nume- Autonfrancero di fanti, ma (b) Antonfrancesco degli Albizzi Commis- fio degli Alfario inclinato ad abbandonarlo per paura che il Prin- na Arezza. cipe, presa Cortona, lasciato indietro. Arezzo non andalle alla volta di Firenze, e che prevenendo a quelle genti ch' erano feco in Arezzo, la Città, mancandogli la più pronta difesa che avesse, spaventata non si accordasse, però senza consenso pubblico, se bene forse con tacita intenzione del Gonfaloniere, si partì di Arezzo con tutte le genti, lasciati solamente dugento fanti nella Fortezza, ma giunto a Feghine, per configlio di Malatesta ch' era quivi, e approvava il ridurre le forze alla difesa di Firenze, rimandò mille fanti in Arezzo, perchè non restasse abbando- Cortona, e Anato del tutto: ma ai diciasette dì (e) Cortona, alla difesa dono.

(a) I due disegni dei Fierentini erano tutti vani, non esiendo nella Città nè quella provvisione che sarebbe necessaria, nè Capitani sufficienti a sosenere tanto peso.

(b) Antonfrancesco degli Albizzi ab-

bandonò Arezzo, non avendo forze da fostenere l'impeto degl'inimici, disordini tutti avvenuti per opera dell'Al-

(e) La Città di Cortona, e di Arezzo arrendono al Principe di Oranges.

della quale farebbero bastati mille fanti, non vedendo 1529. provvedersi per i Fiorentini gagliardamente, e inteso anche forse la titubazione di Arezzo, si arrende, ancorchè poco stretta dal Principe, col quale compose di pagargli ventimila ducati. La perdita di Cortona dette cagione ai fanti ch' erano in Arezzo, non si riputando bastanti a difenderlo, di abbandonare quella Città, la quale ai diciannove di fi accordò auch'ella col Principe, ma con capitoli. e con pensieri di reggersi più presto da se stessa in libertà fotto l'ombra, e protezione di Cesare, che stare più in foggezione dei Fiorentini, dimostrando essere falsa quella professione che insino allora avevano fatta di essere amici della famiglia dei Medici, e inimici del governo popolare. Nel quale tempo Cesare aveva negato espressamente volere più udire gl'Imbasciatori Fiorentini, se non restituiva-

Genega dis no i Medici, e Oranges, benchè con gli Oratori ch' eragal l'imparis no apprello a lui detelfalle fenza rifpetto la cupidità del di l'imparis papa, e la ingiultizia di quella imprela, nondimeno aveva Panis:

chiarito non potere mancare di continuarla fenza la refli-

Fferio del tuzione dei Medici, e trovandoli avere trecento uomini d' Principe di O-artie, cinquecento cavalli leggieri, duenila cinquecento Tedefchi di bellifima gente, duemila fanti Spagnuoli, tremila Italiani fotto Sciarra Colonna, Piermaria Rojlo, Pier-

Georgiales feluigi da Farnefe, e Giovambarilla Savello, con i quali fi freilla impre uni poi Giovanni da Sasfatello, defraudati i danari ricevuri rato di difure. uni poi Giovanni da Sasfatello, defraudati i danari ricevuri date di dena, prima dai Fiorentini, dei quali aveva accettata la condorri del liura- ta, e poi Aleffandro Vitelli ch'avevano tremila fanti : ma avendo poche arriglierie ricerco (d) i Seneti che lo ac-

fisari di le artiglierie, ma con quanta più lunghezza potevano.

Porentini.

Aveva intrattanto il Papa udito gli Oratori Fiorentini, e

(a) Dice il Giovio, che Siena accomodò di artiglicia il Principe di Opiano di Firenze.

1629.

zisposto loro che la intenzione sua non era di alterare la = libertà della Città, ma che non tanto per le inginrie ricevute da quel governo, e dalla necessità di assicurare lo Stato suo, quanto per la capitolazione fatta con Cesare era stato costretto a fare la impresa, nella quale trattandosi ora dell'interesse dell'onore suo, non chiedeva altro, se non che liberamente si rimettessero in potestà sua, e che fatto questo dimostrerebbe il buon animo che aveva al benefizio della patria comune: e intendendo poi che crescendo a Firenze il timore, massimamente poichè avevano inteso la esclusione fatta dagli Oratori loro da Cesare, aveano eletto a lui (4) nuovi Imbasciatori, pensando fossero disposti a cedergli, e desideroso della prestezza per suggire i danni del paese, mandò in poste all' esercito l' Arcivescovo di Capua, il quale passando per Firenze trovò disposizione diversa da quel che si era persuaso. Fecesi in tanto inmanzi Oranges, e ai ventiquattro era a Montevarchi nella Valdarno lontano venticinque miglia da Firenze, afpettando da Siena otto cannoni che si mossero il di seguente, ma camminando con la medefima lunghezza, con la quale erano stati preparati, furono cagione che il Principe, che ai ventisette aveva condotto l'esercito insiño a Feghiue, e Lancifa, soprastette in quello alloggiamento infino a tutto il di quarto di Ottobre, donde procedè la durezza (6) di tutta quella impresa, perchè perduto Arezzo vedendoli mancare le speranze, e le promesse fatte loro da ogni banda, la fortificazione che si faceva della Città dalla banda del monte non ancora ridotta in termine, che benchè vi si lavorasse con grandissima sollecitudine, paresse ai foldati che prima che fra otto, o dieci di potesse mettersi in difesa, e intendendo l'esercito inimico camminare innanzi, ed essendosi dalla banda di Bologna mosso per ordi- entra in sel ne del Papa Ramazzotto con tremila fanti, faccheggiata Pierentino del. Firenzuola, ed entrato nel Mugello, e temendosi non an-logna.

Tom. IV. (a) Il Pontefice aveva più eura al diffruzione della libertà , che del Con-

tado di Firenze. (b) Dice il Giovio, che il Principe dopela presa di Arezzo, si accostò nel piano di Firenze a Ripoli, e Paredifo, luoghi diffanti da Firenze due miglia. 1529.

dusse a Prato, i Cittadini spaventati cominciarono a inclinarfi all'accordo, e maffimamente che molti fe ne fuggivano per timore, in modo che nella confulta del Magistrato dei Dieci proposto alle cose della guerra, nella quale consulta intervennero i Cittadini principali di quel governo, fu parere di tutti di spedire a Roma libero, e amplo mandato per rimettersi nella volontà del Pontesice: ma avendone fatta relazione al supremo Magistrato, senza (e) il consenso del quale non si poteva farne la deliberazione, il Gonfaloniere, che offinatamente era nella contraria fentenza, la contradiffe, e congiugnendosi con lui il Magistrato popolare dei Collegi, che participava dell'autorità dei Tribuni della plebe di Roma, nella quale per forte erano molte persone di mala mente, e di grande temerità, e infolenza, potette tanto, fomentando anche la fua opinione l'ardire, e le minacce di molti giovani, che impedì che per quel giorno non fi fece altra deliberazione: e nondimeno è manifelto che fe il giorno seguenre che su il vigetimo ottavo di Settembre il Principe si fosse spinto più innanzi un alloggiamento, quegli che contradicevano all'accordo non avrebbero potuto alla inclinazione di tutti gli altri refiftere: da tante piccole cagioni dependono bene spesso i momenti di cose gravissime: il soprasedere vano (6) di Oranges interpretato da alcuni, che per nutrire la guerra fosse fatto studiosamente,

te alla difefa

Firenze si met perchè all'accostarsi presto a Firenze non gli erano necesoftinatumente, farie le artiglierie, fu causa che in Firenze molti ripresero animo, ma quel che importò più fu, che la fortificazione continuata fenza una minima intermissione di tempo con grandissimo numero di uomini si conduste in grado, che innanzi che Oranges si movesse da quell'alloggiamento giudicarono i Capitani che i ripari si potessero difendere, donde cesfata ogn' inclinazione all'accordo si messe la Città ostinatamente alla difefa, effendosi anche aggiunto ad asficurare

> (a) Dice il Ginvio, nel 27. e 18. che i Fiorentini fi difefero valorofamente, ma che non seppero conoscere il benefizio dell'accordo proposte.
> (b) Dice il Ruccellar, che la ne

gligenza dell' Oranges induste Firenze alla difefa offinatamente , credendo che il campo inimico folle prefto per diffolverfi .

gli animi loro, che Ramazzotto ch' aveva condotto feco = villani fenza danari, e non foldati, essendo venuto non con disposizione di combattere, ma di rubare, saccheggiato ch' chbe tutto il Mugello si ritirò nel Bolognese con la preda, saccheggia il dissolvendosi tutta la gente, la quale aveva venduto a lui Mugello. la maggior parte delle cose predate. Così di una guerra facile, e che si farebbe finita con piccolo detrimento di ciascuno risultò una guerra gravissima, e perniciolissima che non potette finirsi se non distrutto che fu tutto il pacse,. e condotta quella Città in pericolo dell'ultima sua desolazione. Mossesi ai cinque di Ottobre (4) Oranges da Feghi- oranges ff acne, ma camminando tanto lentamente, per aspettare le ar- campa vicino tiglicrie di Siena, che gli erano vicine, che non prima ebbe condotte tutte le genti, e le artiglierie nel piano di Ripoli a due miglia di Firenze, che a venti giorni, e ai ventiquattro alloggiato tutto l'esercito in su i colli vicini ai ripari, i quali movendosi dalla porta di San Miniato, occupavano i colli eminenti alla Città infino alla porta di San-Giorgio, e movendosi anche un'ala da San Miniato che si distendeva intino in su la strada della Porta di San Niccolò. Erano in Firenze ottomila fanti vivi, e la resoluzione eradi difendere Prato, Pifloia, Empoli, Pifa, e Livorno, nelle quali terre tutte avevano mello prefidio fufficiente, e il reflo dei luoghi lafciare più prello alla fede, e disposizione dei popoli, e alla fortezza dei fiti, che mettervi groffe genti per guardargli: ma già si empieva tutto il paese di venturieri, e di predatori, e i Seneli non folo predavano per tutto, ma eziandio mandarono gente per occupare Montepulciano, sperando che poi dal Principe fosse consentito loroil tenerlo, ma effendovi alcuni fanti dei Fiorentini fi difese facilmente, e vi sopraggiunse poco poi Napoleone Or-Napoleone Or-Napoleone Orfino foldato dei Fiorentini con trecento cavalli, che non era fine fallato dei voluto partirsi di terra di Roma insino a tanto che il Pon-

tefice non si fosse indiritto al cammino di Bologna. Allog-Bbb 2

(4) Il Giovio dice, che il Principe c-ndofi innanzi vicino ai colli di Sammiandò vicino a Firenze due miglia, cicè niato, e di San Giorgio. nel piano di Ripoli, e al Paradifo fa-

giato Oranges l'efercito, e distesolo molto largo in su i colli di Montici, del Gallo, e di Giramonte, e avuti guaftatori, e alcuni pezzi di artiglieria dai Lucchefi fece lavorare un riparo, credevasi per dare un assalto al bastione di San Mimiato, e all'incontro per offenderlo furono piantati nell'orto di San Miniato quattro cannoni in fu un cavaliere. (4) Arrenderonsi subito al Principe le terre di Colle, e di San Gimignano luoghi importanti per facilitare le vettovaglie che veniva-Campanile at no da Siena. Pianto ai ventinove Oranges in su un bastione

Sun Miniate battuto dall' Oranges.

del Giramonte quattro cannoni al campanile di San Miniato per abbatterio, perchè da un fagro che vi era piantato era molto danneggiato l'efercito, e in poche ore se ne roppero due, però avendo il giorno seguente conduttovi un altro cannone, tratti che vi ebbero invano circa centocinquanta colpi, nè potuto-levarne il fagro si aftennero dal ritirarvi più. E considerandosi per tutti la oppugnazione di Firenze, massimamente da un esercito solo estere difficilissima cominciarono le fazieni a procedere lentamente piuttofto con scaramucce, che con maniera di oppugnazione: fecesi ai due di Novembre una grossa scaramuccia al bastione di San Giorgio, e a quello di San Niccolò, e nella strada Romana, e ai quattro fu piantata in fu il Giramonte una Colubrina contro al palazzo dei Signori, che al primo colposi aperse. Seorsero in questi giorni i cavalli ch' erano dentro in Valdipesa, e presero cento cavalli la più parte utili, e alcuni cavalli, e archibusieri dei Fiorentini usciti del Ponte-

Pape . e Cefa-

dera, presero sessanta cavalli tra\*le Capanne, e la torre di raga , e cefa. San Romano. Nel qual tempo estendo giunto b) il Pontefice a Bologna, Cefare fecondo Pulo dei Principi grandi vi venne dopo lui, perche è costume che quando due Principi hanno a convenirii, quello di più dignità fi prefenta prima al luogo deputato, giudicandoli fegno di riverenza, che quello che è inferiore vada a trovarlo, dove riecvuto dal Para con grandifimo onore, e alloggiato nel

(a) Dice il Giorio nel 27: che il-Principe di Oranges fece ogni sforzo per p gliare questi due colli, e che fina mente gli ettenne.

(6) Dice il Giovio nel 27. che il Papa era, prima che Cefare, a Bolognaper offervare l'uto ordinario dei Principi grandi.

parazzo medelimo in stanze contigue l'una all'altra, pareva per le dimostrazioni, e per la dimestichezza che appariva tra 15292 loro, che follero continuamente stati in grandissima benevolenza e conginazione. Ed effendo già cettato il fospetro della invalione dei Turchi, perchè l'esercito loro presentatosi insieme con la persona del Signore innanzi a Vienna, dove era großiffimo pretidio di fanti Tedeschi, non solo avevano dati più affalti in vano, ma n' crano ffati ributtati congrandissima uccilione, in modo che diffidandosi di potere ottenerla, e massimamente non avendo artiglieria grosla da batterla, e stretti dai tempi che in quella regione erano asprissimi, estendo il mefe di Ottobre se ne levarono, non ritirandoli a qualche alloggiamento vicino, ma alla volta di Costantinopoli cammino di tre mest, però trovandosi Ce Vienna si ritifare afficurato di quelto fospetto che l'aveva prima inclina- ra in Costano to, non ostante l'acquisto di Pavia, a concordare col (a) Du-tinopoli. ca di Milano, ma ancora indotto a perfuadere al Pontefice il penfare a qualche modo per laconcordia con i Fiorentini, acciocchè spedito dalle cose d' Italia potesse passare con tutte le genti in Germania al foccorfo di Vienna, e del fratello, ma cestato questo sospetto cominciarono a trattare delle cose d'Italia, nelle quali quella che premeva più al Consalte tra Pontefice era la imprefa contro ai Fiorentini, e in que-Clemente VIII fta anche Cefare era molto inclinato per fatisfare al Papa Garlo V. 111 di quello che si era capitolato a Barzalona, come, perchè avendo la Città in concetto di effere inclinata alla divozione & della Corona di Francia, gli era grata la sua depresfione, però essendo in Bologna quettro Oratori Fiorentini al Papa, e facendo anche initanza di parlare a lui, non volle mai udireli, se non una volta fola, quando parve al Pontefice, da che prefe anche la sostanza della risposta che fece loro: però li conchiufe di continuare la imprefa, e perch' ella riusciva più difficile che non era stato creduto dali

Pontefice su deliberato di volgervi quelle genti ch' crano.

(a) Dice il Cievio, che fu particolar preterrore del Duca di Milano b I Fiorestini per lu più hanno mantenuta la divozione verlo Francia.

valendo in lero la inveterata, ma filfa opinione, di effere ffata restaurata la Città da Carlo Magne.

in Lombardia, se nascelle occasione di accordo con i Ve-1529-1 neziani, e con Francesco Sforza, le quali fossero pagate da Cefaro, e che il Papa pagalle ciascun mese al Principe di Oranges, il quale per trattare quelle cofe venne a Bologna, ducari sessantia, perchè, non potendo Cesare sostenere tante spele, mantenesse quelle genti ch'erano già intorno a Firenze. Parloffi poi dell'altro interesse del Pontesice, ch'erano le cose di Modana, e di Reggio, nel quale il Papa per fuggire il carico della offinazione, avendo proposto quella cantilena medefima che aveva penfata prima, e ufata molto volte, che se si trattasse solo di quelle terre non farebbe difficultà di farne la volontà di Cefare, ma che alienando Modana, e Reggio, restavano Parma, e Piacenza in modo separate dallo Stato Ecclesiastico, che venivano in confeguenza quali alienate. Rispondeva Cesare estere rispetto ragionevole, non volendo opporti al Pontefice, ma mentre che le forze erano occupate nella impresa di Firenze non si potere tentare altro, che l'autorità, ma in segreto farebbe flato il defiderio fuo che con buona fatisfazione del Papa fossero restate al Duca di Ferrara, col quale nel venire a Bologna aveva parlato a Modana, e datogli grande speranza di fare ogni opera col Pontefice Duca di Fer- di comporre le cose sue, con tant'arte aveva quel Duca sa-

rara con arte col puto infinuarfi nella grazia fua, e aveva anche faputo con-Papa le cofe ciliarfi in modo gli animi di quegli che potevano apprello a Cefare, che non gli mancavano fautori grandi di quella Corte. Restavano i due articoli più importanti, e più difficili dei Veneziani, e di Francesco Sforza, la concordia dei quali massimamente quella di Francesco, se bene non fosse secondo la inclinazione, con la quale Cesare era venu to in Italia, nondimeno trovando nelle cose maggiore difficultà che non si era immaginato in Spagna, e vedendo difficile l'acquiftare lo Stato di Milano dopo la nuova congiunzione, che aveva fatta Francesco Sforza con i Veneziani e trovandosi in spesa grossissima per tante genti che aveva condotte di Spagna, e di Germania, non era più nella pristina durezza, massimamente che dal fratello era per i tumulti dei Luterani, e per altri fegni che apparivano di nuove cose sollecitato a passare in Germania, dove ancora poteva credere che a qualche tempo ritornerebbero i Túrchi, perchè era notillimo che Solimano, acceso dallo sdegno, e dalla ignominia, avega al partirii da Vienna giurato che presto vi ritornerebbe molto più potente: e parendo a Cefure non folo male ficuro, ma poco onorevole il partirii to a concordad'Iralia, l'asciando le cose impersette; cominciò (a) a incli-re con i Venenare. l'animo a concordare non folo con il Veneziani, ma ca di Milano

1529

eziandio di perdonare a Francesco Sforza, a che instava molto il Pontefice defideroso della quiete universale, e anche perché le cole di Cefare disoccupate dalle altre imprese ti volgeflero contro a Firenze. Riteneva Cefare più che altro il parergli non folle con fuá dignità il crederii, che quali la necessità lo inducesse a perdonare a Francesco Sforza, e Antonio da Leva ch'era con lui a Bologna faceva ogn' instanza perchè di quello Stato si facesse altra deliberazione, proponendo ora Alessandro nipote del Papa , ora altri: nondimeno effendo difficultà di collocare quello Stato in persona di chi Italia si contentasse, nè avendo il Papa inclinazione ai penfarvi per i fuoi, moni effendo cola che fi potetic spedire se non con nuove guerre, è con nuovi travagli, Cesare in ultimo inclinando a quella sentenza confenti di concedere a Francesco Sforza salvocondotto sotto nome di venire a lui a giustificarii; ma in fatto per ridurre le cofe a qualche composizione; confentendo ancora i Veneziani alla venuta fua, perchè fperagano che in un tempo medelimo si introducelle la concordia delle cole loro: e nondimeno non cellavano però le armi in Lombardia, perchè il Belgioioso, il quale per l'assenza di Antonio da Leva Belgioioso vacra restato capo a Milano, ando con settemila: fanti a cani- a camo a S. po a Sant' Angelo, dove erano quattro compagnie di fanti prende. dei Veneziani, e del Duca di Milano, e avendolo battuto con la occatione di una pioggia continua, che faceva inutili gli archibuli, che allo scoperto difendevano il muro; accostato i suoi, coperti dagli scudi, e con le spade, e pic-

(a) Le cagioni, che induffero Co-Tere a concordare con i Veneziani, e il Dica di Milaio, dice il Giovie, che fu il desiderio di dar la pace all' Italia, ma il Rellai nel 3 dice. che furono le difficu tà, che leptaftavano a. Cefare da tante bande.

= che dette l'affalto, accostandos anch' egli valentemente -con gli altri, ma non potendo quegli di dentro tenere in mano le corde da dare il fuoco, ed elfendo necessitati combattere con altre armi, shipottiti cominciarono a ritirarlie abbandonare le mura, in modo che entrati dentro gl' inimici restarono tutti, o momi, o prigioni. Disegnò poi andare di là da Adda, e passata già parte dell'esercito per il ponte fatto a Casciano, alcune compagnie di nuovi Spagnuoli fi partirono per andare a Milano, ma egli prevenendo fece pigliare l'arme alla rerra, in modo che non potendo entrare ritornarono indietro all' efercito. Ma già non offante queste cose, e l'essere i Tedeschi nei rerreni dei Veneziani fi ftrignevano talmente le pratiche della pace, che raffreddavano tutti i pensieri della guerra, perchè (4) Francestos Fire Francesco' Sforza presentatosi subito che arrivo in Bolo-

& Cefare .

un Duca di Mi- gna al cospetto di Cesare, e ringraziatolo della benignità fenta dazanti dua in avergii conceduto facultà di venire a lui, gli espose che confidato tanto nella giuffizia fua, che per cutte le cofe succedute innanzi che il Marchese di Pescara lo rinchiudesse pel Castello di Milano, non desiderava altra sicurtà. o prefidio, che la innocenza propria, e che perciò in quanto a queste rinunziava liberamente il falvocondotto, la scrittura del quale avendo in mano la gittò innanzi a lui, cofa, che molto fatisfece a Celare. Trattaronti circa a un mese le difficultà dell'accordo suo, e di quello dei Veneziani, e finalmente ai ventitre di Dicembre, effendosene molto affaticato il Pontefice, il conchiuse l'uno, e l'altro, obbligandosi Francesco a pagere in un anno a Cesare ducati quattrocentomila, e cinquecentomila poi in dieci anni, cioè ogni anno cinquantamila, restando in mano di Cesare Como, e il Castel di Milano, quali si obbligò a consegnare a Francesco, come fossero fatti i pagamenti del primo anno, e gli dette la investitura, ovvero confermò quella che prima gli era stata data: per i quali pagamenti of-

dotto, rimettendofi in lui, e che Cefa-(a) Dice il Giovio nel 27. che il Duca di Milano fi appresentò davanti a Cesare, e che gli restituti il falvoconre lo chiamò Duca di Milano,

fervare, e per i doni promessi ai grandi appresso a Cestre; = fece grandillime impolizioni alla Città di Milano, e a tutto il Ducato, non offante che i popoli fossero consumati Capitolazioni per sì atroci e lunghe guerre, e per la fame, e per la peste. di Cefere con i Restituischino i Veneziani al Pontefice Ravenna, e Cervia con i suoi territori, salve le ragioni loro, e perdonando il Pontefice a quegliche avessero machinato, o operato contro a lui . Restituischino a Cesare per tutto Gennaio proffimo tutto quello posseggono nel Regno di Napoli. Paghino a Cesare il resto dei dugentomila ducati debiti per il terzo capitolo della ultima pace contratta tra-loro, cioè venticiaquemila ducati infra un mele prossimo, e dipoi venticinquemila cialcun anno, ma in caso che infra un anno siano restituiti loro i luoghi; se non fossero restituiti secondo il tenare di detta pace, o giudicate per arbitri comuni le disserenze. Paghino ciascun anno ai Fuorusciti cinquemila ducati per l'entrate dei beni loro, come si disponeva nella pace predetta. A Cesare centomil' altri ducati, la metà fra dieci meti, l'altra metà un anno dopo. Decidanti le ragioni del Patriarca di Aquilea, rifervategli nella capitolazione di Vormazia contro al Re di Ungheria. Includasi in questa pace, e confederazione il Duca di Urbino, per eslere aderente, e in protezione dei Veneziani. Perdonino (a) al Conte Brunoro da Gambara. Sia libero il commercio ai sudditi di tutti, nè si dia ricetto ai Corsali, i quali perturbassero alcuna delle parti. Sia lecito ai Veneziani continuare pacificamente nella possessione di tutte le cose tengano. Resti-

mini d'arme, cinquecento cavalli leggieri, seimila fanti con (a) Questo aveva da seguitar semparti Imperiali, e però e per loro, e re con molti altri Fuorusciti e del per altri era chiefto perdono. Friuli , e di tutta la terra ferma , le

Tom. IV.

tuiscano tutti i fanti ribelli per essersi aderiti a Massimiliano, a Cesare, e al Re di Ungheria intino all'anno mille cinquecento ventitre, ma non si estenda la restituzione ai beni pervenuti nel fisco loro. Sia tra dette parti non solo pace, ma lega difensiva perpetua per gli Stati d'Italia contro a qualunque Cristiano. Promette Cesare che il Duca di Milano terrà continuamente nel suo Stato cinquecento uo-

buona banda di artiglierie per difesa dei Veneziani, e I Veneziani il medefimo alla difesa del Duca di Milano, ed essendo molestato ciascuno di quetti Stati, gli altri non permetrano che vadano vettovaglie, munizioni, corrieri, Imbasciatori di chi offende per i loro paeli, e proibirgli ogni aiuto dei suoi Stati, e il transito a lui, e alle sue genti. Se alcun Principe Criftiano, eziandio di suprema dignità, affalterà il Regno di Napoli fiano tenuti i Veneziani ad iniutarlo con quindici galee fottili hene armate. Siano compresi i raccomandati di tutti i nominati, e nominandi, non perciò con altra obbligazione dei Veneziani alla difesa. Se il Cefarerefitui. Duca di Ferrara concorderà col Pontefice, e con Cefare fee a France- s'intenda incluso in questa confederazione, per la esecu-

Ducate di Mi. zione dei quali accordi Cefare restitui a Francesco Sforza Milano, e tutto il Ducato, e ne rimosse tutti i soldati, rite-Veneziani re- nendoli folamente quegli ch' erano necessari per la guardia flituiscono le del Castello, e di Como, quali restituì poi al tempo conserre occupate venuto, e i Veneziani restituirono al Pontefice le terre di Romagna, e a Cefare le terre tenevano nella Poglia.



DELL'



## DELL'ISTORIA D'ITALIA

## DI MES. FRANCESCO

GUICCIARDINI GENTILUOMO FIORENTINO.

Calmin to the state of the

## BRO VIGESIMO.

SOMMARIO.

Equendosi la guerra dell'Imperatore, e di Clemente contro alla Città di Errenze; accorfero in quella molti accidenti con la morte del Principe di Oranges, ma perchè i Fiorentini, erano abbandonati da tutti i foccorsi, e non potevavo da lor sali sostenere il grave pondo di cost lunga guerra, dopo l'aver patito tutti quet difagj; che fogliono patir gli affediati , fi accordarono con Cefare, il quale dando per Capo di quella Repubblica Aleffandro dei Medici , dopo di effere ftato coronato in Bologna fe ne tornò in Germania, e il Pontefice a Roma, benche per diversi accidenti Cefare ritornaffe in Italia, e fe abboccaffe di unovo in Bologna col Pontefice, dove fu conclusa una lega a difesa della Italia . Dopo il qual successo di cose il Pontefice, per mante neth auche in amieizia con Francia, andò a trovare il Re a Marfilia, dove conchinfe il parentado di Caterina, fua nipote col secondogenito del Re, e ritornato a Roma si ammalo, e mori. Dopo la cui morte successe quella ancora di que Ccc 2

suoi nipoti, cioè di Alessandro Duca di Firenze, e del Cardinale Ippolito dei Medici: e i Cardinali, procedendo alla elezione del nuovo Pontefice ; crearono il Cardinale Farnese, che fu poi chiamato Paolo Terzo.

## A STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE

1529.

Osto, per la pace e consederazione predetta, I fine a si lunghe, e gravi guerre, continuate più di otto anni con accidenti tanto orribili, rettò Italia tutta libera dai tumulti, e dai pericoli delle armi, eccetto la Città di Firen-

renze grova alpace degli altri, ma la pace degli altri aggravava la guerra fua: perchè come le difficultà che si trattavano furono in modo digerite che non si dubitava la concordia dover avere perfezione, Cesare (a) levate le genti dello Stato dei Veneziani mandò quattromila fanti Tedeschi, duemila cinquecento fanti Spagnuoli, ottocento Italiani, più di trecento cavalli leggieri con venticinque pezzi di artiglieria alla guerra contro ai Fiorentini, nella quale si erano fatte pochissime fazioni, nè appena degne di effere scritte, non bastando l'animo a quegli di fuora di combattere la Città, nè essendo pronti quegli di dentro a tentare la fortuna, perchè riputando di avere modo a difendersi molti mesi, speravano, che, o per mancamento di danari, o per altri accidenti gl' inimici non aveflero a starvi lungamente. Aveva perciò il Principe mandato mille cinquecento fanti, quattrocento cavalli, e quattro pezzi di artiglieria a pigliare (b) la Lastra, dove erano tre bandiere di fanti, e innanzi arrivaffe il foccorso di Firenze la prese, ammazzati circa dugento fanti. Succedè che la notte degli undici di Dicembre Stefano Colonna con mille archibusieri, e quattrocento tra alabarde, e partigiane tutti in Corfaletto, e all'uso Spagnuolo incamiciati assaltarono il Colonnello di Sciarra Colonna al-

<sup>(</sup>a) Dice il Giovio nel 18. che le furene d' ultimo crolle di quella Città.

<sup>(</sup>b) Dice il Giovio nel 28. che la genti mandate da Celare contro a Firen- prefa del'a La 'ra dal Principe fu fatta cun molta strage degli Spagauoli.

loggiato nelle case propinque alla Chiesa di Santa Margherita a Montici, e vi amniazzarono, e ferirono molti uomini fenza perdere un uomo solo. Fu in quei giorni da un colpo Mario Orfino. Mario Orfino, Ciulio Sunta e Giulio da Santa Croce, e andando Pirro da Castel di Croce morti. Piero per pigliare Montopoli terra del Contado di Pifa, i fanti ch' erano in Empoli tagliatagli la strada tra Palaia, e Montopoli lo roppero, fatti molti prigioni: fu mandato dai Fiorentini nel Borgo a San Sepolero Napo- fine al Borgo leone Orfino con cento cinquanta cavalli, perchè Alef- Sau Sepolero. fandro Vitelli verso il Borgo, e Anghiari andava distruggendo il paese. Ma passate ch' ebbero le Alpi le genti mandate nuovamente da Cefare, a Pistoia, e poi Prato abban lonati dalle genti dei Fiorentini si arrenderono al Pontefice, però l'efercito non avendo alle spalle impedimento non si andò a unire con gli altri, ma fermatoli dall'altra parte di Arno alloggiò a Peretola presso alle mura della Città sotto il governo del Marchese del Guasto, benchè a tutti era superiore il Principe di Oranges, essendo già ridotte le cose più presto in forma di assedio, che di oppugnazione. Arrendessi anche in questo tempo Pietra Santa al Pontefice. Nella fine di quello anno il Pontefice Pietrafanta al ricercato da Malatesta Baglione, che gli dava speranza di Papa. concordia, mandò a l'irenze indiritto a lui Ridolfo Pio Vescovo di Faenza, col quale furono trattate varie cose, Ridolfo Pio parte con saputa della Città in benefizio suo, parte occul- enca mantato tamente da Malatesta contro alla Città, le quali non eb-dal Papa o bero altro effetto, anzi si credette, che Malatesta, ch' era Malatesta. al fine della sua condotta, le avesse tenute artificiosamente, acciocchè i Fiorentini per timore di non esfere abbandonati da lui, lo ricondussero con titolo di Capitano Generale, il che ottenne. Seguitò l'anno mille cinquecento trenta la impresa medesima, dove benchè Oranges con cominciare nuovi cavalieri, e nuove trincee, facesse dimo-

strazione di voler battere i bastioni più da presso, e massi-

1530.

ma-

(4) Piffeia, e Prato fi arrendeno al Papa, e il Giovio nel 28. descrive particularmente tutte le fazioni dei Fio-

rentini , taciute con poca gratitudine dal Guicciardiao.

1530

mamente quello di San Giorgio molto gagliardo, nondimeno parte per la imperizia sua, parte per le difficultà della cofa non si meste a esceuzione disegno alcuno, appartenendo a Stefano Colonna la guardia di tutto il monte. Nel, principio di questo anno i Fiorentini presa speranza dalle, cose trattate col Vescovo di Faenza mandarono di nuovo Oratori al Pontefice, e a Cefare, ma con precifa commiftione di non udire cos' alcuna, per la quale ii trattaffe di alterare il governo, o diminuire il dominio, però essendodiscordi nell'articolo principale, non avendo anche potuto ottenere udienza da Cefare ritornacono presto a Firenze fenza conclusione, dove erano nove in diecimila fanti vivi, ma pagati di forte, che ascendevano a più di quattordicimila paghe, però i foldati difendevano la Città con grande affezione, e prontezza di fede, i quali per stabilire tanto più i Capitani rutti convocati nella Chiefa di San-Niecolò, dopo aver udita la Messa secero presente Mala-, testa un (\*) solenne giuramento di difendere la Città infino: alla morte: folo in questa constanza dei fanti Italiani si dimostrò incostante Napoleone Orsino, il quale ricevuti danari dai Fiorentini se ne ritornò a Bracciano, e compose

Natoleone Orfino notato d' inceftonza .

le cose sue col Pontefice, e con Cesare, e sece opera che alcuni Capitani stativi mandati da lui si partissero da Firenze. Ma il Pontefice non lasciando indietro diligenza alcuna per ottenere l'intento suo operò che il Re di Francia niandò Chiaramonte a Firenze a scusare l'accordo fatto per la necessità di riavere i figliuoli, e l'essere stato impossibile l'includervi loro, confortandogli a pigliare gli accordi potevano, purchè fossero utili, e con la conservazione della libertà offerendo quasi di volerti intromettere : comandò ancora a Malatella, e a Stefano Colonna, comeuomini del Re, e proteftò loro che partiflero di Firenze, benchè da parte segretamente dicesse il contrario: ma quelche importò più per la perdita della riputazione, e spavento del popolo fu, che per fatisfare al Pontefice, e a Con-Re di Francia fare levò Monsignore di Vigli, che ordinariamente rife-

in Firenze .

deva suo Oratore in Firenze, lasciatovi però come privato Emi-

(a) Unafto g'uramento è chiamato dal Gior o con epiteri di offinaziona.

Emilio Ferretto per non gli disperare del tutto, e promettendo anche loro fegretamente di aiutargli, come avesse ricuperato i figliuoli, e vacillò anche di fare partire l'Ora- Emilio Ferrettore Fiorentino dalla sua Corte, aiutandosi (3) il Pontofice di Francia recon tutte le arti, perchè per Tarbes mandò il cappello del fla in Firenze. Cardinalato al Cancelliere, e non molto dopo la legazio-Tarbes porte ne del Regno di Francia, par il quale introdusse anche pra- il cappello del rica di nuovo abboccamento a Turino tra Cefare, il Re di Candinelato al -Francia, e lui. Ma fu risposto a Tarbes nel Consiglio Re- Cefare. gio, che stando i tigliuoli in prigione era stoltizia che il Re andafle cercando di entrarvi anchi egli. Statuirono poi il Pontesice, e Cesare di andare a Siena per dare più di @apprello favore alla imprela, e poi trasferirli \* a Roma per la Corona: ma effendo già in procinto di partirli, o vera, o

timulata che fosse la deliberazione sopravvennero lettere di Ferdinando s-

Germania, che lo follecitavano a trasferirli in quella Pro- mani. vincia, \* facendone inlanza gli Elettori, e i Principi per conto delle Diete, Ferdinando per effere eletto Re dei Romani, gli altri per rispetto del Concilio, però omesso il pentiero di andare innanzi prefe in Bologna con concorfo grande, ma con piccola pompa, e spesa la Corona Imperiale il giorno di San Mattia, giorno a lui di grandiffima prosperità, perchè in quel di era nato, in quel di era stato fatto suo prigione il Re di Francia, e in quel di assunse i segni, e ornamenti della dignità Imperiale. Attese nondimeno, innanzi partille alla (6) concordia del Duca di Ferrara col Pontefice, il quale ai sette di Marzo venne a Bologna con falvocondotto, nè si trovando altro esito a questa differenza, secero compromesso di ragione, e di fatto di tutte le loro controverlie in Cesare, inducendosi il Pontefice a farlo, perchè essendo il compromesso generale in modo che includeva ancora la controversia di Ferrara, la quale non si dubitava, che secondo i termini giuridichi non fosse devoluta alla Sedia Apostolica, gli parve che Cefare avelle il modo facile col porgli filenzo sopra Ferrara,

> (b) Il Girvio nella vita del Duca Alfonso serive, che il Papa, e il Du-ca di Ferrara compromessero in Cesare, credendo il Papa, che Cesare avesse a fentenziare per lui.

(a) Dice il Racellai, che quelle pratiche, e andamenti del Papa furono da lui introdotte per indurre nei Fiorentini risoluzione di rendersegli a discrezione.

restituirgli Modana e Reggio, e perchè Cesare gl'impegnò la fede, trovando che avesse ragione sopra quelle due Città, pronunziare il giudizio, trovando altrimenti lasciar spirare il compromesso: e per sicurtà della osservanza del laudo convennero che il Duca deponesse Modana in mano di Cesare. de la Corene il quale prima a instanza sua aveva rimosto l'Oratore suo di

Carlo V. prenin Lologna .

Firenze, e mandato guaffatori all' efercito. Parti dipoi Cefare da Bologna ai ventidue, avuta intenzione dal Pontefice Cefare fi parte di consentire al Concilio, se si conoscesse esser utile per estirda Bologna . pare la erelia dei Luterani, e con lui andò Legato il Car-Papa si meri- dinale Campeggio, e arrivato a Mantova, ricevuti dal Du-

torna a Roma.

ca di Ferrara sessantamila ducati, gli concedette la terra di Carpi in feudo perpetuo, e il (a) Pontefice partì a trent' uno alla volta di Roma, restando le cose di Firenze nella medesima disficultà. Facevano gl' Imperiali molti segni di voler affaltare la Città, però fi, lavorava la trincea innanzi al bastione di San Giorgio, dove essendosi fatta a vent' uno di Marzo una grolla scaramuccia riceverono quegli di fuora affai danno. Battè Oranges ai venticioque la torre a canto al bastione di San Giorgio verso la porta Romana, perchè offendeva molto l'efercito, ma trovandola folidiffima, dopo molte cannonate fe ne astenne, e accumulandosi ogni Volterra fi ar- giorno nuova gente, poichè in Italia non erano nè altre rende al Papa, guerre, nè altre prede. Erafi la Città (b) di Volterra arrenduta al Pontefice, ma tenendosi la Fortezza per i Fiorentini si batteva in nome degl' Imperiali con due cannoni, e tre colubrine venute da Genova, la quale desiderando i Fiorentini foccorrere mandarono a Empoli cento cinquanta cavalli, e cinque bandiere di fanti, i quali usciti di notte passarono per il campo vicino a monte Uliveto, ed essendo scoperti furono mandati dietro loro cavalli, i quali ruccio Com gli raggiunsero, ma combattuti dagli archibusieri si ritiramiff-rio dei rono con qualche danno, e i cavalli usciti di Firenze per altra via dietro al campo si condussero nel tempo medesimo che i fanti, falvi a Empoli, dove furono ricevuti da Fran-

Francesco Fer-

(b) Il Giovie melto particolarmen-(a) Dice il Giovio nel 28. che il

Papa fe ne ritornò a Roma con animo risoluto, che la guerra si proseguisse in caso, che i Fiorentini non si accordaffero con lui .

te ferive, che Volterra fi arrende al Papa, come quella, ch' era affizionata alla famiglia dei Medici. cefco Feruccio Commissario di quella terra, il quale mandato nel principio della guerra i Fiorentini a Empoli Commissario di alcuni pochi cavalli con pochissima autorità , aveva nel progresso della guerra, con la opportunità di quel fito, e con la occasione delle spesse prede, messo insieme buon numero di foldati eletti, con i quali per l'ardire, e liberalità fua venuto in molta estimazione, era in non mediocre espettazione dei Fiorentini. Partì adunque (a) il Ferruccio da Empoli con duemila fanti, e cento cinquanta cavalli, e camminando con molta celerità entrò nella Fortezza di Volterra ai ventisci di Aprile a vent' un' ora, e rinfrescati i soldati assaltò subito la terra guardata da Giovambatista Borghesi con pochi fanti, e prese insino alla notte Borghesi perdue trincee, in modo che la mattina seguente la Città si de Volterra. dette, e guadagnò l'artiglieria venuta da Genova, dove attese con molte estorsioni a cavar danari dai Volterrani, e accrescendo continuamente il numero dei suoi soldati. avrebbe fatto rivoltare San Gimignano, e Colle, e interrompendo le vertovaglie, che per quella via venivano da Siena, mello Pefercito in grave difficultà, i Capitani del quale non pensando più se non all'assedio, il Marchese del Guafto ritirò in Prato le artiglierie : ma essendo opportunamente sopraggiunto in quelle bande il Maramaus con duemila cinquecento fanti non pagati, foccorfo venuto (tanto

sono incerte le cose della guerra) contro alla volontà del Pontefice, fermò l'impeto suo, essendo andato ad accamparfi con le fue genti nel borgo di Volterra. Ai nove di Maggio si sece una (6) grossa scaramuccia suora della Porta Romana, morti e feriti di quegli di dentro cento trenta, di

Re di Francia qualche sussidio, il quale continuava di promettere grandissimo soccorso, ricuperati che avesse i figliuo-

quegli di fuora più di dugento, tra i quali il Capitano Ba- Baragnim Caragnino Spagnuolo. Speravano pure ancora i Fiorentini dal gundo ferito.

(a) Dice il Gievie molto più particolarmente, che Ferruccio ricuperò Volterra, e tutta quefta imprefa. fcritta a contemplazione dei più grandi, è descritta da lui con molti accidenti nosabili .

Tom. IV.

(b) Il Gievie racconta particolarmente tutti gli accidenti occorsi intorno a Volterra nel 28. e 19 e il fimi-le fa il Rucellai, e il Nerli nel Diario di Firenze .

1530 .. ni conduce da-

li; e per nutrirgli in questo mezzo con speraoza dette afsegnamento ai mercatanti Fiorentini per ventimila ducati dovuti loro molto innanzi, perchè gli prestaflero alla Cirrà. i quali furono condotti a Pisa (4) da Luigi Alamanni, manari di Fran in più volte in modo che fecero poco frutto. Venne ancia in Pifa. che a Pila Giampaolo da Ceri condotto dai Fioreatini per Giovampaolo la guardia di quella Città. Ma l'acquisto di Volterra gedaCeri condet siere dei Fis- nerò danno molto maggiore ai Fiorentini, perchè il Ferruccio contro alla commissione avuta aveva per andare più forte a Volterra, e per confidarii troppo della Fortezza di Empoli lasciatovi sì poca guardia, che dato animo agl' lm-

Guofto.

rentini.

periali di espugnarlo vi andarono a campo guidaci dal Marcheggiato dal chefe del Guatto, e con pochiffimo danno lo prefero per Marchefe del forza e faccheggiaronlo: la perdira del quale luogo afflitte più che altra cola che folle focceduta in quella guerra i Fiorentini, perchè avendo disegnato fare in quel luogo massa di nuove genti speravano con la opportunità del lito che è grandiffima mettere in difficultà grande l'esercito alloggiato da quella parte di Arno, e aprire la comodità delle vettovaglie alla Città che già molto ne pativa, e si aggiunfe nuova cagione di privargli canto più delle speranze Re di Francia concepute, perchè avendo il Re di Francia al principio di rifeatta i fi- Giugno pagato, secondo le loto convenzioni, i danari a Cefare, e riavuto i figliuoli in luogo di tanti aiuti che aveva sempre detto di riservare a quel tempo mandò a instanza del Pontesice, il quale per gratificarsi totalmente i

mandato dal

gliucli .

ministri suoi, creò il Vescovo di Tarba Oratore appresso a Pierfeaucesco lui Cardinale, Pierfrancesco da Pontremoli confidente a lui da Pontremoli in Italia per trattare la pratica dell'accordo con i Fioren-Re di Firenze, tini, che per questo al tutto perderono la speranza degli piuti di quel Re, il quale intieme col Re d'Inghilterra effendo congiunti infieme facevano ogni opera per conciliarfi in modo il Pontence che potessero sperare di separarlo da Cesare: e però il Re di Francia si sforzava di avere nel far venire Firenze in sua potestà qualche grado, e dual-

> (a) Dice il Giovio, che Luigi Ala-Papa, mentre era Cardinale, e che pemanai altre volte conspirò contro al so fu bandito da Firenze.

enalche participazione. Preso ch' ebbe (4) il Marchese del = Guafto Empoli andò con quelle genti a unirfi con Mara- 1539mans nel Borgo di Volterra, ed effendo circa feinila fanti, cominciarono a battere la terra, ed esfendo in terra forse quaranta braccia di mura dettero tre allalti in vano con la morte di più di quattrocento uomini. Fecero poi nuova batteria, e dettero un affalto gagliardo con i fanti Italiani, e Spagnuoli mescolati insieme, ma con danno maggiore che negli affalti di prima, in modo che il campo ti kevò, e il medefimo di un' ora innanzi giorno uscirono Stefano Colonna dalla porta a Faenza con una incamicia- na, e Malata di tremila fanti, e Malatesta dalla Porticcinola al Pra- telta assatta i to per assaltare i Tedeschi, che alloggiavano nel monaste-Tedeschiro di San Donato, nel quale si erano fortificati. Passò Stefano le trincec, e ammazzò molti, ma gli altri messisi in questo mezzo in battaglia si difesero francamente, e Stefano ferito in bocca, e nel membro virile, ma leggiermente si ritirò, non potendo tardare molto per paura del soccorfo, e lamentandosi gravemente di Malatesta che non l'aveffe feguitato. Cresceva continuamente in Firenze. dove non entrava più vertovaglia da parte alcuna, la strettezza del vivere, e nondimeno non diminuiva la oftinazione, ed essendo andato da Volterra a Pisa il Ferruccio. e raecogliendo quanti più fanti poreva era ridotta tutta la speranza dei Fiorentini nella venuta sua, perchè gli avevano commello, che per qualunque via, e con ogni pericolo si mettesse a venire verso la Città, disegnando, come fosse unito con le genti ch' erano in Firenze, di andare a combattere con gl'inimici : nel quale difegno non fu maggiore la felicità del fuccesso, che fosse grande la temerità della deliberazione, se temerari si possono chiamare i contigli spinti dalla ultima necessità, perchè aveva a pasfare per paeti inimici, e occupati da efercito molto groflo, benchè disperso in molti luoghi. Il Principe avuta notizia

di questo disegno levata una parte dell'esercito, e raccol-Ddd 2

(a) Dicono il Nerli, il Rucellal, e il Giovio , che il Marchele , bestemmiando la fua venura, ricornò in campo dal Principe, e Stefano Celenna; e

Malateffa affaltareno i Tedefchi con molti firattagemmi : fe bane il Giroto dice, che questo fu il Colonna folo.

1530.

te più bande di fanti Italiani, avuta forse, come i Fiorentini sospettarono, fede (a) occultamente da Malatesta Baglione, col quale aveva pratiche strettissime, che in assenza fua non affalterebbe l'efercito, andò a incontrarlo, e trovatolo presso a Cavinana nella montagna di Pistoia, il quale cammino aveva preso passando da Pisa a canto a Lucca per la confidenza della fazione Cancelliera affezionata al go-

to dat Maremut.

verno popolare, fi attaccò con lui molto superiore di gen-Principe di O te, dove nel primo impeto facendo il Principe uffizio di manger morte. nomo d'arme, non di Capitano, spintosi temerariamente innanzi fu ammazzato: nondimeno otrenuta dai suoi la virtoria restò prigione insieme con molti akti Giampaolo Forruccio mor da Ceri, e il 16, Ferruccio, che così prigione fu ammazzato dal Maramus per sdegno, secondo disse, conceputo da lui quando nella oppugnazione di Volterra fece appiccare un Trombetto mandato in Volterra da lui con certa imbasciata. Così abbandonati i Fiorentini da ogni aiuto divino, e umano, e prevalendo la fame fenza speranza alcuna che potesse più essere sollevata, era nondimeno maggiore la pertinacia di quegli che si opponevano all' accordo, i quali indotti dalla ultima disperazione di non volere che senza l'eccidio della Patria fosse la rovina loro, nè trattandoli prò che esti, o altri Cittadini morissero per salvare la Patria, ma che la Patria morifie infieme con loro, erano anche feguitati da molti che avevano impresso nell'animo che gli aiuti miracolofi di Lio ti avessero a dimostrare, ma non prima che condutte le cose a termine che quali più niente di spirito vi avanzasse, ed era pericolo che la guerra non finisse con l'ultimo esterminio di quella Città, perchè in questa ostinazione concorrevano i Magistrati, e quali tutti quegli che aveano in mano la pubblica autorità, non restando luogo agli altri che sentivano il contrario di contradire per timore dei Magistrati, e minacce delle armi.

> (a) Il Giovia non dice cost alla fcoperta del Malatelta, ma il Rucellai, e il Nerli disono, ch' egli aveva inten-dimento con quei di fuora. (b) Il Nerli, e il Rucellai dicono

the Ferruccio fu morto dai Maramus

in vendette della prefa di Volterra, . il Giorio dice nel 29. che vedendo à Fiotografini la morte del Ferruccio, cominciarono a penfare di arrenderfi , effendovi anche poca vettovaglia nella Città.

armi, se Malatesta Baglione conoscendo le cose senza rimedio non gli avelle quali sforzati a concordare, movendo forse la pietà di vedere totalmente perire per la rabbia dei suoi Cittadini sì preclara Città, e il disonore, e il danno che gli risulterebbe a trovarsi presente a tanta rovina, ma niolto più fecondo si credette la speranza di conseguire dal Papa per mezzo di questo accordo di ritornare in Perugia: però mentre che i Magistrati, e gli altri più caldi trattavano che le genti usciffero della Città a combattere con gl'inimici molto maggiori di numero, e alloggiati in luoghi forti, ed egli riculava, multiplicarono in tanta infania, che caffatolo del Capitanato mandarono alcuni Malateffa cafdi loro dei più pertinaci a denunziargliene, e fargli co-fato del Camandamento che partifle con le fue genti della Città, alla Fiorentini. quale esposizione concitato molto di animo con un pugnale che aveva a canto ferì uno di loro, che con fatica gli fu vivo tolto delle mani dai circonstanti, di che spaventati gli altri, e cominciata a follevare la Città, repressa da quegli di minore infania la temerità del Gonfaloniere, che si armava, ora dicendo volere assaltare Malatesta, ora uscire a combattere con gl'inimici, finalmente la offinazione estrema di molti cedè alla necessità estrema di tutti: però mandati ai nove di Agosto quattro Oratori a Don Ferrando da Ferrando Gra-Gonzaga che per la morte del Principe teneva il primo luo- dell' efercito go dell'esercito, perchè il Marchese del Guasto molto prima La morte di Ofi era partito, fu conchiuso il giorno seguente (a l'accordo: ranges. del quale, oltre a obbligarsi la Città a pagare in pochissimi Accordo dello giorni ottantamila ducati per levare l'efercito, furono gli guerra di Fiarticoli principali: che il Papa, e la Città dettero autorità fo.

a Cesare che infra tre mesi dichiarasse quale avesse a este- Articoli dell' re la forma del governo, falva nondimeno la libertà, e che s'intendesfero perdonate a ciascuno tutte le ingiurie fatte al Papa, e ai fuoi amici, e servitori: e che intino a tanto venisse la dichiarazione di Cesare restasse a guardia della Città con duemila fanti Malatesta Baglione. Il quale ac-

cordo

(a) Dice il Ginnio nel 10 che l'accordo della guerra di Firenza fu conchiufo da Bardo Altoviti, da Lorenzo Città.

Strozzi, da Pierfrancesco Portinari, e da Iacopo Morelli Imbasciatori della 1530.

cordo fatto, mentre fi spediscono i danati per dare allo efercito, dei quali bifognò si provvedesse fomma molto mag-

Adlico .

giore, non essendo il Papa molto pronto ad aiutare la Città di danari in tanto pericolo, il Commissario Apostolico ch' era Bartolomnico Valori, intefoli con Malatesta, intento millerio Apo. tutto al ritorno di Perugia, convocato in piazza il popolo. fecondo la consuetodine antica della Città, a fare parlamento, cedendo a questo i Magistrati, e gli altri per timore, induste nuova forma di governo: dandosi per il parlamento autorità a dodici Cittadini che aderivano ai Medici di ordinare a modo loro il governo della Città, che lo ridustero a quella forma, che soleva essere innanzi all'anno mille cinquecento ventifette. Levossi poi l' esercito avendo ricevuto i danari, i quali i Capitani Italiani per convertirgli in uso suo, e non pagarne i soldati, con grande ignominia della milizia si ritirarono con essi ja Firenze, licenziati con pochissimi danari i fanti, i quali restando senza capi se ne andarono dispersi in varie parti, e l'esercito degli Spagnuoli, e Tedeschi pagato del tutto, e lasciate vacue tutte le terre, e dominio Fiorentino, se ne andò in quel di Siena per riordinare il governo di quella Città: e Malatesta Baglione, (a) concedendogli il Papa di ritornare Stete delle in Perugia, non aspettata altra dichiarazione di Cesare, la-Cinà di Fi- sciò la Città libera in arbitrio del Pontefice, dove, conte

renze depo f affedio .

furono partiri tutti i foldati, cominciarono i supplizi, e le persecuzioni dei Cittadini, perchè quegli, in mano dei quali era pervenuto il governo, parte per afficurare meglio lo Stato, parte per lo sdegno conceputo contro agli autori di tanti mali, e per la memoria delle ingiurie ricevute privatamente, ma principalmenre perchè così fu, benchè lo manitestalse a pochi, la intenzione del Pontefice, interpretarono, offervando forse la superficie delle parole, ma cavillando il fenfo, che il capitolo, per il quale si prometteva perdono a chi avesse ingiurato il Pontesice, e gli amici suoi,

(a) Chi defidera vedere in che termine reftaffe le ftato della Città di Firenze dopo l' affedio, legga il Nerti, il 6 ovio, c il Rucellai, che particolarmente vedrà quanto feveramente toffe usara l'autorità verso alcuni Cittadini, che con ogni mezzo possibile si epposero alla deliberazione di coloro, che amavano la fervitù.

non cancellaffe le ingiurie, e i delitti commessi da loro nelle cofe della Repubblica : però metta la cognisione in mano dei Magistrati e ne furono decapitati fei dei principali; altri incarcerati, é relegatine grandifirmo numero, por il che essendo indebolita più la Città, è messi in maggiore neceffità quegli che avevano participato in queste cose, restò più (\*) libera, e più affoluta, e quali regia la potestà dei Medici in quella Città, restata per sì lunga, e grave guerra esaustissima di danari, privata dentro e fuora di molti abitatori, perdote le case, e le sostanze di fuora, e più che mai divifa in se medefima: la quale povertà sece ancora maggiore la necessità di provvedere per più anni di pacti efterni alle vettovaglie per i bisogni del paese: conciosia che quell'anno non si fosse ricolto, nè poi seminato, ed essendo i disordini di quell'anno erapassati negli altri, in modo che più danari uscirono di quella Città estenuata sopra modo, è afflitta, in far venire frumenti di luoghi lontani, e bestiami fuora del Dominio che non erano usciti per conto della guerra sì grave, e piena di tante spese. (\*) Cesare inranto in Germania convocata la Dieta in Augusta aveva fatto cleggere in Re dei Romani Ferdinando suo fratello, e Ferdinando co trattandoli delle cose dei Luterani sospette eziandio alla po- letto in Re dei tenza dei Principi, e divise per la moleitudine, e ambizione dei fertatori in diverfe crette, e quali contrarie l'una all' altra, e a Martino Lutero autore di questa peste, la vita, e Pautorità del quale, tanto era diffuso, e radicato questo veleno, non era più di momento alcuno, non occorreva ai Principi di Germania alcun migliote timedio, che la celebrazione di un Concilio universale, perchè i Luterani volendo conrire la caufa loro con l'autorità della Religione inflavano che quelto si facesse, e si credeva che l'autorità dei decreti che facesse il Concilio bastasse, se non a

(a) Dice il Norti, e il Giovio nel as che i questo tempo venne la Fian-dra il privilegio di Carlo V. e la di-chiarazione che la Repubblica di Firenze fusse sorroposta alla famiglia dei scritta da Lodovico Ditee, e nel Surio Medici, cioè ad Alestandro primo Dudi-seatte le divisioni dei Lutterani, e i proca, e mancando lui, o gli eredi, si, grefi che focero in Germania, e fuora, più profilmi di quella famiglia.

. (a) La plezione di Ferdinando in Re dei Romani, a logge in molti Autori Tedeschi , oltre al Giovo, ma in particolare nella vita di Ferdinando, ferita da Lodevico Dilce, e nel Surio 1530

rimuovere gli animi dei capi degli Eretici dai loro errori, afmeno a ridurre una parte della moltitudine nella migliore fentenza: oltre che in Germania eziandio da quegli che feguitavano le opinioni Cattoliche era desiderato molto il Concilio, perchè si riformassero i gravamenti, e gli abusi

fo forca .

quali l'archa trascorsi della Corte di Roma, la quale, e con l'autori-Latraga pre tà delle indulgenze, e con la larghezza delle dispense, e con volere le annate dei benefizi che si conferivano, e con le spese che nella spedizione di essi si facevano negli uffizi tanto moltiplicati di quella Corte, pareva che non attendesse ad altro che a eligere con quest'arte quantità grande di danari da tutta la Cristianità, non avendo intrattanto cura alcuna della falure delle anime, nè che le cofe Ecclefiastiche fossero governate rettamente, perchè molti benefizj incompatibili si conferivano in una persona medesima, nè avendo rispetto alcuno ai meriti degli uomini si distribuivano per favori, o in persone incapaci per la ctà, o in uomini vacui al tutto di dottrina, e di lettere, e quel ch' era peggio spesso in persone di perditinimi costunii. Alla quale instanza di tutta la Germania desideroso Cesare di satisfare, e perchè anche era a proposito delle cose sue in quella Provincia fedare le cagioni dei tumulti, e della contumacia dei popoli instette molto col Pontefice, ricordandogli i ragionamenti avuti infieme a Bologna, che inducefse il Concilio, e promettendogli, acciocchè non temesse di avere a mettere in pericolo l'autorità, e la dignità fua di trovarvili presente per avere cura particolare di lui. Nesfuna cosa dispiaceva più al Papa di questa, ma per conservare la stimazione della buona mente sua dissimulava que-Clemente f sta inclinazione, o causa di timore : ma temendo in effetrende difficile to che il Concilio per moderare le abusioni della Corte,

ad aprire il concessioni di molti Pontesci non diminusta molte cazioni. se troppo la facultà Pontificale, o per ricordarii, che se bene quando fu promosso al Cardinalato, era stato provato con restimoni che i suoi natali fossero legittimi, nondimeno esfere in verità il contrario, e se bene non si trovasse legge scritta che proibisse ascendere al Pontificato chi fosfe nato in questo modo, nondimeno era inveterata, e comune opinione, che chi non era legittimo non potesse e-

zian-

ziandio effere creato Cardinale, o riducendosi in memoria che non fenza qualche fospetto di simonia usata col Cardile Colonna fosse stato assunto al Pontificato, o dubitando che l'acerbità grande usata contro alla Patria con tanti tumulti di guerra non gli desse infamia indelebile appresso al Concilio, massimamente essendo apparito per gli esfetti averlo mosso, non come da principio pubblicava il desiderio di ridurla a buono, e moderato governo, ma la cupidità di farla tornare nella fervità dei suoi: però aborrendo il Concilio, nè avendo per sicurtà bastante la fede di Cefare, comunicando le cofe con i Cardinali deputati alla discussione di quelta materia, sospettosi ancor loro della correzione del Concilio, rispondeva mostrando molte ragioni, per le quali non era opportuno a trattarne, non si vedendo ancora stabilita bene la pace tra i Principi Cristiani, e temendosi di puovi moti del Turco, i quali non farebbe utile che trovassero la Cristianità occupata nelle disputazioni, e contenzioni del Concilio: e nondimeno moltrando rimettersene al parere di Cesare, conchiudeva essere contento, ch' egli promettesse nella Dieta la indizione del Concilio, purchè (a) si celebrasse in Italia, e presente lui assegnato tempo congruo a congregarlo, e che i Luterani, e altri Ereciti promettendo di stare alla determinazione del Concilio desistesfero intrattanto dalle corruttele loro, e rimettendo la Sedia Apostolica nella possessione della sua ubbidienza vivessero come solevano prima, e como Cattolici Cristiani, da che si difficultava tutta la pratica, perchè i Luterani non folo non erano per delistere dalle opinioni, e riti loro innanzi alla celebrazione del Concilio. ma si credeva comunemente che aborrissero il Concilio, non potendo aspettarne altro che reprobazione delle opinioni loro, conciosiache la maggior parte di quelle, e le più principali fossero state reprobate più volte come eretiche dagli antichi Concili, ma che dimandaffero la convocazione di eslo, perchè sapendo eslere cosa spaventosa ai Pontefici si persuadestero non avelle a estere concesso, e Tom. IV.

<sup>(</sup>a) Proponevanti dal Pontefice quene l'altra avrebbero eletto di fare i Lute condizioni, fapendo che ne l'una terani.

1530.

2531.

Re di Francia e d' Inchilter. Spofinione verfo Cefare.

così sostentare con maggiore autorità appresso ai popoli la causa loro. Finì in queste agitazioni l'anno mille cinquecento trenta, e succedette l'anno mille cinquecento trent' uno, nel quale fu piccola materia di movimenti, perchè se bene per molti segni si comprendesse (a) il Re di Fran-

cia esfere mal contento degli accordi fatti con Cesare, e rain mala di. cupidissimo di nuovi tumulti, e a questo medesimo inclinare anche il Re d'Inghilterra sdegnato con Cesare, che difendendo la forella di fua madre oppugnava la caufa del divorzio, nondimeno essendo il Re di Francia esausto di danari, nè ancora ripofato dai travagli di sì lunghe guerre, non era ancora il tempo opportuno a suscitare innovazioni: ma attendeva intrattanto a praticare così in Germania con i Principi ch' erano di animo alieno da Cesare. come in Italia col Pontefice, proponendogli per farselo benevolo pratiche di matrimonio tra il figliuolo suo secondogenito, e la nipote di lui, e quello che si trattava con Re di Prancia maggiore offesa di Dio, e con orribile infamia della corona tente d' irri di Francia, che aveva fatto sempre precipua ptofessione di

contro Cefare. difendere la Religione Cristiana, per i quali meriti aveva confeguito il titolo di Cristianissimo, tenendo pratiche col Principe dei Turchi per irritarlo contro a Cesare, contro al quale era per l'ordinario mal disposto, sì per l'odio naturale contro al nome dei Cristiani, come per cagione delle controversie che aveva col fratello, ch' erano questioni per il Regno di Ungheria col Vaivoda, di che egli aveva preso la protezione, come eziandio perchè la grandezza di Ce-Groceno di Sie fare cominciava a effere fospetta anche a lui Levarono in guerra di Fi. questo tempo i Capitani Imperiali l'esercito di quel di Siena per condurlo nel Piemonte, avendo rimeflo (b) in Siena per satisfazione del Papa, a godere la Patria, e i beni loro

quegli del Monte dei nove: ma non alterata la forma del governo, e messovi per sicurtà loro una guardia di trecento fanti Spagauoli, dependente dal Duca di Melfi, il quale

renze .

(a) Chi defideraffe vedere quelle che faceffero i Rè di Francia, e d' Inghilperra, per la mala disposizione verso Cefare, legga il Giorio dal 30. alla fi-ne, e il Bellai dal 4 all'ultimo, e il Tarcagnetta nel 2. 3.4 e 5. del vol. 4.
(b) Dice il Giovio nel 29. e 30., che il governo di Siena, dopo la guerra di Firenze, fu alterato a contem-plazione del Pontefice .

per

per aversi saputo poco conservare la sua autorità, ritornarono presto le cose nei medetimi disordini, in modo che quegli ch' erano stati rimessi per timore se ne partirono. Dichiaro eziandio Cesare la forma (e) del governo di Fi- conze dichiarenze, diffimulata quella parte dell'autorità conceffagli che rato da Cefare. limitava, falva la libertà, perchè secondo la propria instruzione mandatagli dal Papa espresse, che la Città si governasse con quei Magistrati, e con quel modo ch'era solita governarfi nei tempi che la reggevano i Medici, e che del governo fosse capo Alessandro nipote del Pontesice, e genero fuo, e mancando lui succedessero di mano in mano i figliuoli, e descendenti, e i più prossimi della medesima sa. miglia. Restituì alla Città tutti i privilegi concessigli altre volte da fe, e dai suoi predecessori, ma con condizione che ne ricadeficro ogni volta che attentaffero cos' alcuna contro alla grandezza della famiglia dei Medici, inferendo in tutto il decreto parole che dimostravano fondarsi non solo nella potestà concessagli dalle parti, ma eziandio nell'autorità, e dignità Imperiale. Nelle quali cose avendo satisfatto al Papa forse più che alla facultà concessagli nel compromeflo, le offese incontinente in cosa che gli su molto grave: perchè poiche da più Dottori, ai quali l'aveva commeslo, su udita, ed esaminata la controversia tra il Pontefice, e il Duca di Ferrara, fopra la quale erano flati per tutte due le parti prodotti molti testimoni, e scritture, e fatto lungo processo, pronunzio per consiglio, e relazione loro, (b) Modana, e Reggio appartenersi di ragione al Duca Modana e Regdi Ferrara, e che il Pontefice ricevuti da lui centomila du. Lio attribuite da Cefire al cati ridotto il censo al modo antico, lo rinvestisse della Dues di Fergiurisdizione di Ferrara. Sforzossi Cesare fare capace al Papa rara. che se contro alla promessa fattagli in Bologna di non pronunziare in caso trovasse la causa sua non essere giusta, a-

veva pronunziato doversi lui lamentare non di se, ma del F.cc 2

(a) Dice il Giovio, che il governo di Firenze dichiarato da Cefare, fu fatto si 27. di Luglio, e che tutti i Magiftrati giurarono di offervere la nuova forma del governo introdotto a favore dei Medici.

(6) Dice il Giovio nella vita del Re Alfonso, che Modana, e Reggio furono attribuire da Cefare al Duca di Ferrara per non pregiudicare alle pro-prie ragioni dell' Impero, non avendo quel Duca in tutto torto .

1531.

Vescovo di Vasone Nunzio suo, al quale non aveva mancato di fare intendere che non voleva lodare, per non essere costretto a dargli il giudizio contro, ma ch'egli perfuadendoli il contrario, e che quelto si dicesse per scaricarti della promessa fattagli di lodare, se le ragioni erano per lui, aveva fatto tauta inflanza che fi pronunziafle ch'era stato necessitato di farlo per conservazione dell'onore suo: la quale scusa sarebbe stata più capace, se il giudizio non fosse stato in quel medelimo effetto, nel quale Cesare aveva tentato molte volte di ridurre la cosa per concordia. Offese ancora molto più il Pontefice il vedere che Cefare nel pronunziare fopra le cofe di Modana e Reggio aveva feguitato la via di giudice rigorofo, ma in quelle di Ferrara, nelle quali il rigore era manifestamente per se, aveva seguitato l'uffizio di amicabile compositore: però non volle ratificare il lodo dato, non pigliare il pagamento dei danari, nei quali cra condennato il Duca, e nella proffima festività (e) di San Pietro non accettò il censo offertogli, secondo il costume antico, pubblicamente. Ma non reitò per questo Cesare di consegnare al Duca di Ferrara Modana tenuta infino a quel giorno da lui in depolito, lasciando poi decidere tra loro le altercazioni, donde per molti meli non fu scoperta guerra tra il Papa, e il Duca, nè ficura pace, effendo tutto intento il Pontefice, o a opprimerlo con infidie, o ad aspettare occasione di poter con appoggio di maggiori Principi offenderlo scopertamente. Non ebbe quest'anno trent'uno altri accidenti, e si andò continuando anche la quiete nel futuro anno, il quale fu più pericoloso per guerre esterne, che Torco occeso per movimenti d'Italia, perchè (6) il Turco acceso dalla

contro a Cefs-

ignominia della ributtata di Vienna, e inteso essere Cesare in Germania preparò grossissimo esercito, magnificando gli apparati con pubblicare di volere fare la guerra per costringere Cesare a fare giornata seco, per la fama delle quali pre-Mercheje del parazioni e Cesare si messe in ordine quanto poteva, facendo eziandio passare il Marchese del Guasto in Germania mania.

(b) Il Giovio nel no, ferive, come

<sup>(</sup>a) In quelto giorno fogliono tutti Feudaturi pagare il censo per il feu-

il Turco era acceso contro a Cefare, e i progress, che furono fatti in Unbedue i campi.

con le genti Spagnuole, è con grotta banda di cavalli, e : di fanti Italiani: e il Papa gli prometle soccorrerlo con quarantamila ducati ciascun mese, e mandò a quella spedizione per Legato Apostolico il Cardinale dei Medici suo nipote: Cardinale dei e i Principi, e terre franche di Germania prepararono in fa- Medici Logavore di Cefare, e per la difentione comune della Germania, Germania. un esercito molto groflo. Ma riuscirono gli effetti molto dissi-

mili alla fama, e al terrore, perchè Solimano entrato tardi in Ungheria non avendo potuto arrivarvi prima per la grandezza degli apparati, e per la distanza del cammino, non andò dirittamente con l'escreito alla volta di Cesare, ma

1532.

mostrata solamente la guerra, e fatta una grossa scorreria se l'Turco scorne ritornò in Costantinopoli, nè si dimostrò anche in Cesare se estara in maggiore prontezza, perchè inteso l'avvicinarii dei Turchi Costantiuspoli. non li fece loro incontro, e come intefe la ritirata non ebbe pensiero di proseguire con tutte le forze la occasione per acquistare per il fratello l'Ungheria, ma ardente di deliderio di ritornare in Ispagna ordinò, che i fanti Italiani con certo numero di Tedeschi andassero alla impresa di Ungheria, ma gli fu disordinato anche questo disegno, perche i fanti Itadiani follevati (a) da qualcuno dei capi loro, che veddero preposti altri Capitani a quella impresa, ammutinati, non fapendo allegare cagione del loro tumulto, nè bastando a placargli l'autorità di Cesare che andò in persona a parlare loro prefero unitamente il cammino d'Italia, camminando con grandiffima celerità per timore di non effere feguitati, e per il cammino ardendo molte ville, e cafe, come terre degl' inimici in vendetta, secondo dicevano, degl'incendi fatti dai Tedeschi in Italia. Era già anche Cefare voltatofi al cammino d'Italia, e avendo difegnato con che ordine, e in che alloggiamento dovesse procedere la sua Corte, e tutto il suo traino, il Cardinale dei Medici mollo da impeto giovanile non volendo stare a quell'ordine ch' era dato si spinse innanzi, e con sui Piermaria

Roffo.

(a) Dice il Giovio, nel 20. che questo ammutinamento successe per opera di Mentebello dell' Umbria, di Neri da C trà di Castello, di Meltaro da Parma, di Santi della Marca, e si due fratelli Milanefi, detti i Giuff.ri facendo l'Oratore Tito Marcone da Volterra, i quali ammutinati cinquemila fanti, ficero infiniti danni in Germa1532.

Rosso, a chi principalmente si attribuiva la colpa di quella sedizione, donde sdegnato Cesare, o perchè attribuisse la origine di quella cosa al Cardinale, o perchè secondo disfe temesse, che il Cardinale ch' era mal contento, che Alessandro suo cugino sosse preposto allo Stato di Firenze, non andasse dietro a quei fanti per condurgii a turbare le

Cardinale dei cose di Toscana, fece in cammino ritenere il Cardinale, e te, e pai rile- con lui Piermaria, ma confiderando poi meglio la imporfeiate daCefa- tanza della cofa, feriffe subito che folle liberato, e ne fece seco, e col Papa molte, scusazioni: restò prigione Piermaria, ma non molto dipoi fu rilasciato, giovandogli, come si credette apprello a Cesare allai la ingiuria, che gli pareva aver fatta al Cardinale. La partita del Turco alleggeri Italia dalla guerra imminente, perchè il Re di Francia, e il Re d'Inghilterra pieni di odio, e di sdegno contro a Ce-

cia con Inghilterra .

Abbascamento fare si erano abboccari tra Cales, e Bologna dove persuadel Re diFran- dendofi che il Turco avesse a fermarsi quella vernata in Ungheria, e così tenere implicate le forze di Cefare, trattavano che il Re di Francia assaltasse il Ducato di Milano, e disposti a tirare il Papa nelle loro parti con asprezza, e con spavento, poiche non era intino allora potuto fuccedere per altra via, trattavano di levargli la ubbidienza dei Regni loro, in caso non consentisse a quello desideravano, ch'era nel Re di Francia il volere lo Stato di Milano, in quello d'Inghilterra la fentenza per se della causa del divorzio: e già avevano disegnato mandare a lui con acerbe commissioni i Cardinali di Tornon, e di Tarbes grandi l'uno, e l'altro di autorità appresso al Re di Francia: ma mollificò questi disegni l' intendere innan-Ritirata del Zi partillero dall' abboccamento (4) la ritirata del Turco,

Turco mitiga e interroppe anche che il Re d'Inghilterra non facelle pafle guerre defli, farc a Cales Anna per celebrare pubblicamente in quel convento il matrimonio con lei, non ostante che la lite pendesse nella Corte di Roma, e che per Brevi Apostolici gli fosse proibito sotto pena di gravissime censure l'attentare cos' alcuna in pregiudizio del primo matrimonio: non-

(a) La ritirara del Turco mitiga paura, dice il Giovio nel 31. della for-le guerre destinate in Italia, avendo tuna di Cesare.

dimeno il Re di Francia per dimoftrare al Re d'Inghilterra mal animo contro alla Chiefa Romana, ancorchè la intenzione fua folle cercare di guadagnarii con modi dolci il Pontefice, (a) impose di sua autorità decime al Clero per tutto il Regno di Francia, e foedi i due Cardinali al Papa, ma con commissioni molto diverse da quelle che da principio orano state disegnate. Venne Cefare in Italia, e deside- torna di muerando parlare col Pontefice fu statuito di nuovo tra loro vo in Italia. il hiogo di Bologna, accettato cupidamente dal Papa per non dare occasione a Cesare, come era confortato da molri dei fuoi, di andare nel Regno di Napoli, e così dimorare più tempo in Italia, il che era anche contro alla mente di Cesare desideroso di andarsene in lipagna, e per altre ragioni, ma principalmente per desiderio di procreate figliuoli, essendovi restata la moglie. Però l'uno, e l'altro di loro convennero alla fine dell'anno in Bologna, dove fi abboccano in tra loro furono ferbate le medelime dimoltrazioni di amo- Bologna. re, e la medefima dimeffichezza ch' era ffata ufata l'altra volta, ma non erano più corrispondenti gli animi, come erano stati allora nelle negoziazioni, perchè Cesare desiderava per quiete, e satisfazione di Germania sommamente il: Concilio: (b) initava di voler diflotvere l'efercito grave e a lui, e agli altri, ma per poterlo fare ficuramente, che si rinnovasse l'ultima lega fatta in Bologna per includervi dentro ognuno, e per tallare le quantità dei danari, le quali ciascuno avesse a contribuire, se Italia sosse assaltata dai Franzesi: desiderava anche, che Caterina nipote del Papa si maritalle a Francesco Sforza, sì per necessitare più il

Papa ad attendere alla conservazione di quello Stato, si per. interrompere la pratica del parentado, che si era trattato col Re di Francia. Delle quali cofe nessuna piaceva al Pontefice, perchè il confederarsi era contrario al desiderio suo di mantenersi il più poteva neutrale tra i Principi Cristia-

(a) Dice il Bellai nel 3. che il Re Francelco fece questa imposizione per diminuire il più che poteva l' autorità di Cefare con Papa, sperando d' indurre Clemente con questi mezzi ad accostarsi alle fue parti.

(b) dice il Giovio , che il Re di Francia fece intendere per i due Cardinali al Papa, che facesse ogni opera, che Cesare diffolveffe l' efercito; ch' egli aveva in Italia, e domando, che Genova gli foffe reftituita.

ni, debitando e degli altri pericoli, e specialmente che il Re di Francia essendone massimamente instigato tanco dal Re d'Inghilterra, non gli levasse la ubbidienza: il Concilio per le antiche cagioni gli era moleftissimo, nè gli piaceva il parentado col Duca di Milano per non pigliare quafi un'aperta inimicizia col Re di Francia, e perchè ardeva di defiderio di congiugnere la nipote al fecondogenito del Re. Trattoffi di quelle materie, principalmente di quella della confederazione, alla quale pratica di più mesi furono depu-Gover, e Grate tati per la parte di Cefare, Covos Commendatore maggiore

glieri Cefarci. di Leone, Granuela, e Prata fuoi principali Configlieri, e per la parte del Papa il Cardinale dei Medici , Iacopo Salviaci Personaggi de e il Guicciardino, i quali non ricusando il fare la confedealeune materie razione, perché era uno scoprire troppo la intenzione del tra il Papa : Pontefice, e dar caufa a Cefare di avere giustamente gravillimo fospetto di lui instavano che si facesse ogni opera per farvi condescendere i Veneziani, allegando che senza gli aiuti loro la difesa sarebbe debole, o che con più riputazione fi confervavano le cofe comuni mantenendoli in fu la fama della prima confederazione, dove che facendone un' altra fenza loro, si faria nascere per tutto opinione che tra Veneziani ri Gefare, e il Papa, e i Veneziani fosse discordia. Però (4) centrati alla furono ricercati i Veneziani di confentire a nuova confedecol Papa, e razione per la difefa di tutta Italia, perchè per la prima non erano tenuti ad altro, che alle cose dello Stato di Milano, e del Regno di Napoli, e defiderava fommamente Celare ehe follero anche obbligati alla difesa di Genova,

Cefare.

dove si pensava che quando avelle a esfere guerra, i Franzesi facellero facilmente il primo assalto, perchè pretendevano per ragioni, e interessi particolari poterlo fare senza contravvenire agli accordi di Madril, e di Cambrai. Negò quel Senato volere fare nuova confederazione, o ampliare le obbligazioni, che in quella fi contenevano, con grave fdegno di Cefare, non oftante che affermassero volere offervare inviolabilmente quelta congiunzione, e nondimeno Ce-

(a) Dice il Giovio nel 31, che i Venezioni, ricercati di confederazione col Papa e con Cefare, negarono di volere affentirvi , contentandofi di perfe-

verare nella confederazione di prima, e questo facevano per non si discosture tanto dai Franzeli.

fare instette tanto più col Papa ribattendo le ragioni che = per la parte sua si allegavano in contrario, in modo che si 1532. : entrò nel praticare gli articoli della confederazione, e si chiamarono tutti i Potentati d' Italia che mandaffero Imbasciatori a questa pratica, i quali surono ricercati, ch' entraffero nella confederazione, contribuendo al caso della guerra secondo le forze, e possibilità loro, a che non essendo fatta per alcuno difficultà, ma folo sforzandosi ciascuno di alleggerire quello che gli cra dimandato di contribuzione, Alfanfo da E. folo Alfonso da Este propose non potere entrare in lega fie perche riper difendere gli Stati di altri, se prima non fosse assicura-i trate in lega to del suo, perchè come esser poteva conveniente che avesa col Papa, e se a guardarli dal Pontefice, ed entrare in lega con lui? con Cofare. Come potere contribuire con i suoi danari alla difesa di Milano, o di Genova, se era necessitato spendergli continuamente per tenere gente in Modana, e in Reggio, e anche per estere sicuro di Ferrara? Da questa dimanda nacque nuova pratica di concordarlo col Papa, il quale avendone l'animo alienissimo, nè volendo così apertamente opporsi alla instanza di Cesare proponeva condizioni inespricabili, affermando che quando pure avelle a lasciare Modana, e Reggio ad Alfonfo, che altrimenti non era per convenire, voleva le riconoscesse in seudo dalla Sedia Apostolica, il che non si potendo fare in modo che fosse giuridicamente valido fenza confenso degli Elettori, e Principi dell' Impero metteva Cesare in una difficultà che non aveva esito, però si ridusse a pregare il Pontesice, che almeno durante la lega si obbligatle di non offendere lo Stato che teneva Alfonso: in che dopo molte dispute il Papa consentì di assicurarlo per diciotto mesi, e su finalmente conchiusa la lega, la quale fu stipulata il giorno tanto felice a Cesare di San Less conchis-Mattia. Contenne la confederazione obbligo, dai Venezia- fa alla difefa ni in fuora di Cesare, dal Re dei Romani, e di tutti gli d'Italia. altri Potentati d' Italia alla difesa d'Italia, non vi nominando però dentro i Fiorentini per rispetto di non turbare i loro commerci nel Reame di Francia, se non nel modo ch' erano stati nominati nella lega di Cugnach. Fu espresso con che numero di gente avesse ciascuno di loro a concorrere,

Tom. IV.

con

con che quantità di danari a contribuire cialcun mele, Cesare per trentamila ducati, il Pontefice si disegnava pagasse per fe, e per i Fiorentini per ventimila, il Duca di Milano per quindicimila, il Duca di Ferrara per diccimila, Genoveii per feimila, Seneti per duemila, Luccheti per mille, e che per trovarli qualche preparazione a un affalto improvvifo, tanto che con le contribuzioni si potesse poi difendersi, ti facessero allora un deposito di somma quati pari alle contribuzioni, che non ti potesse spendere se non in caso che

va Generale della l'ga .

24.

vedesse in pronto le preparazioni di assaltare Italia. Ordinossi ancora una (a piccola contribuzione annuale per intrattenere i Capitani che restavano in Italia, e per pagare certe pensioni agli Svizzeri, acciocchè non avessero causa di dare fanti al Re di Francia, e di comune confenso su dichiarato Capitano generale di cutta la lega Antonio da Leva con ordine fi fermalle nel Ducato di Milano. Del Concilio non fu conchiulo con satisfazione di Cesare, che inche non inti- stava che il Papa allora lo intimasse, il quale ricusava, allemate dal Pa. gando che in questa mala disposizione degli animi era pericolo che non fosse ricusato dal Re di Francia, e d'Inghilterra, e facendofi fenza loro non poteva introdutre nè unione, nè riformazione della Chiefa, ma era pericolofissimo non ne nafcelle lo Scifma: ellere contento mandare Nunzi a tutti i Principi per indurgli a opera sì fanta', e replicando Cefate che farà adunque se essi dissentiranno senza giusta cagione? E volendo che in tal caso il Papa gli promettelle d'intimarlo, non potette disporlo, in modo che si disputarono, e mandarono i Nunzi con poca speranza di riportame conclusione. Ma non restò anche Cesare più satisfatto della pratica del parentado, perchè essendo venuti a Bologna i due Cardinali mandati dal Re di Francia, e introdotto di nuovo il ragionamento del pa-Papa perche rentado col secondogenito di quel Re il Pontefice replicava a non maritale quello del Duca di Milano propoltogli da Cesare che aven-La mipete al dogli il Re molto prima proporto il marrimonio col suo figliuolo, ed egli udita la pratica con consenso di Cesare, che al-

(a) Il Giovie vuole, che quella condarfi ad Antonio da Leva creato Capitribuzione f. fle di 25. mila fcudi da tano generale della lega.

allora dimostrò di esserne contento, gli pareva fare troppa ingiuria al Re di Francia, se pendenti questi ragionamenti maritalle la Nipote a un inimico suo: credere che questa pratica fosse introdotta dal Re artifiziosamente per intrattenerlo, e non con animo di conchiudere, effendovi tanta disparità di grado, e di condizione, ma che se prima non si escludeva del tutto questa pratica, non voleva fare offesa sì grande al Re, ne essendo capace a Cesare che il Re di Francia volesse torre per un suo figliuolo una tanto disfimile a lui confortò il Papa, che per chiaririi degl'inganni del Re instesse son i due Cardinali che facessero venire il mandato a poterlo contraere, i quali dimofratifi prontiffimi, lo fecero in pochissimi giorni venire in forma amplissima: donde non folo si escluse ogni speranza del parentado con Francesco Sforza, ma ancora si ristrinse la pratica col Re di Francia, aggiungendoviti ancora, come molto prima fi era tra loro ragionato, che il Papa, e il Re di Francia si convenissero insieme a Nizza, Città del Duca di Savoia, e posta preso al siume del Varo, ch'è confine tra l'Italia, e la Provenza. Le quali cose erano molto moleste a Cesare, sì per sospetto che tra il Papa, e il Re di Francia non si facesse maggiore congiunzione in pregiudizio suo, sapendo quale fosse l'animo del Re contro a se, e (4) dubitando che nel Pon- Softetti che a. tefice rifedesse aucora occultamente la memoria della sua in- del Pare. carcerazione, del facço di Roma, e della mutazione dello Stato di Firenze, movendolo ancora lo sdegno che quell'onore che gli pareva che il Papa gli avesse fatto di andare ad abboccarsi seco due volte a Bologna, si diminuisse, anzi si annichilasse, se andava a trovare per mare il Re di Francia infino a Nizza: nè diffimufava questo dispiacere, e le cagioni, ma in vano, perchè nel Poutefice era filla nell'animo, anzi ardente la cupidità di questo parentado, movendolo più presto l'ambizione, e l'appetito della gloria, ch'

1532.

essendo in casa quasi privara avesse conseguito per un ni-Fff.

pote

(a) Dice il Girvio nel 31. che i fo-Spotei , che aveva Cefare del Papa , erano importanti, temendo che con questo nuovo parentado la pace d' Italia

non fi turbaffe, sapendo che il Papa era sdegnato per la sentenza data a savere del Duca di Ferrara nella caufa di Modana.

pote naturale una figliuola naturale di sì potente Imperatore, e ora conseguiffe per una nipote sua legittima un figliuolo legittimo del Re di Francia, il che lo moveva più che quello gli era ricordato da molti, che con questo parentado darebbe colore di ragione, benchè non vero, ma: apparente al Re di Francia di pretendere per il figliuolo, e per la nuora sopra lo Stato di Firenze. A queste male satisfazioni di Cefare si aggiunse quasi per cumulo che facendo instanza che il Papa creasse tre Cardinali proposti da lui. ottenne con difficultà solamente l'Arcivescovo di Bari, senfandosi egli con la contradizione del Collegio dei Cardinali: nè mitigò Cesare che il Papa concorresse molto prontamentea fare una confederazione segreta con lui, nella quale prometteva procedere giuridicamente alle censure, e a tutto quello che fosse di ragione contro al Re d'Inghilterra, e contro ad Anna Bolena, e si obbligarono di non fare nuove

confederazioni, e accordi con Principi fenza confenfo l'uno di Bologna tor. dell'altro. Parti adunque Cefare da Bologna il giorno dopo me in Spagna . che fu Ripulata la confederazione, già affai certo in se medefimo che anderebbe innanzi il parentado, e l'abboccamento col Re di Francia, e dubbio ancora di maggiore congiunzione: e imbarcatoli a Genova paísò in Ispagna con intenzione allai ferma, fecondo si disfe, che se si contraeva il parentado col Re, che quello della figliuola con Alessandro dei Medici non avesse luogo. (e) Parti pochi giorni poi il Papa per Roma accompagnato da due Cardinali Franzeli, non turbati niente della nuova confederazione, perchè il Pontefice come era eccellente nelle fimulazioni, e nelle pratiche, nelle quali non fosse soprafatto dal timore, aveva dimostrato loro che il conchiudere la lega partoriva la diffoluzione dell'efercito Spagnuolo, il che taceva maggiore benefizio al Re di Francia, che non faceva nocumento il contraersi la confederazione, massimamente che tra le obbli-

> (a) Dice il Gievio nel 31. che il Papa andò a Roma per la via di Romagna, e ftabill il governo di Anco-na, tolto di mano dei Cittadini, avendo con faldiffirme ragioni dimoffrato ai

Cardinali Franzeli, che la nuova lega con Cefare era la fua rovina, disfacendo l'efercito, e caccia dolo d'Iralia.

obbligazioni, e la offervanza, ed esecuzioni di esse putevano nascere molte difficultà, e diverti impedimenti. Conrinuaronti adunque tra loro le pratiche cominciate, e deliderando il Re per onorariene; e per ambizione più che per altro l') andata fua a Nizza, prometteva per tirarvelo non lo ricercare di confederazione, non di tirarlo alla guerra, non di deviate dai termini della giustizia nella causa del Re d'Inghilterra, non di ricercarlo di nuova creazione di Cardinali : e, lo spigneva anche a questo assai il Re d'Inghilterra, il quale avendo occultamente ingravidata la innamorata, aveva per celare la infamia, innanzi fi pubblicasse, contratto con esta il matrimonio solennemente, e avendone poco poi avuta una figliuola l'aveva, in pregiudizio della figliuola ricevuta della prima moglie, dichiarata Principella ling dichiera del Regno d' Inghilterra, titolo che banno queglio che los Principella del no nella prima caufa della successione. Per il che mon a Regno la sinna vendo poruto il Papa diffimulare tanto dispregio della Se innamerata. dia Apostolica, nè negare giustizia a Cesare aveva con i voti del Concistoro dichiarato quel Re esfere caduto nolle pene degli attentati, donde egli desiderava il parentado, e l'abboccamento del Papa col Re di Francia i sperando che il Re folle mezzo a medicare la caula fua e che inducendosi il Pontesice a trattare cose nuovo, come sperava, contro a Cefare, avelle a defiderare di reintegrarlo, e tirarlo nella congiunzione loro, e quasi per dare legge alle cole d' Italia cossituire un Triumvirato. Conchiusesi finalmente l'andata non a Nizza, perchè il Duca di Savoia per non dispiacere a Cesare i fece difficule tà di concedere al Pontefice la Rocca, ma a Marsilia, cot del Papa col sa molto desiderata dal Re, per essergli molto più onore Re a Marsilia. tirarlo ad abboccarsi seço nel suo Regno, ma non molesta anche al Pontefice che desiderava satisfargli, più con le dimostrazioni, e col compiacere alla sua ambizione, che con gli effetti. Sforzavasi il Pontefice di persuadere a ciascuno di andare a quello abboccamento, principalmente per praticare la pace, trattare la impresa contro agl' Infedeli, ridurre a buona via il Re d'Inghilterra, e finalmen-

1532.

te solo per gl'interessi comuni: ma non potendo dislimu-Fff 3

1532.

lare la vera cagione mandò, innanzi che andaffe (a) egli à Nizza, la nipote in lu le galee, che il Re di Francia mandò col Duca di Albania Zio della fanciulla a levare lui l le quali poich' ebbero condotto la fanciulla a Nizza ritornate in Porto Pisano levarono il quarto di di Ottobre il Pontefice con molti Cardinali, e con navigazione affai felice lo condussero in pochi dì a Martilia, dove poich' ebbe fatto la entrata solennemente, vi entrò poi il Re di filin fiail Pa. cercava, per mostrare di volere prima trattare delle cose co-

Parentado con. cb-wfoin Mor. pareil Re.

Francia, che prima l'aveva vititato di notte, e alloggiati in un medelimo palazzo si fecero dimostrazioni grandissime di amore, ed essendo il Re tutto intento a guadagnare l' animo suo lo ricercò; che facelle venir la nipote a Marsia lia, il che fatto dal Papa cupidiffimamente, che non lo rimuni come la fanciulla fu condotta si fece lo sposalizio; e quali immediate la confumazione del matrimonio con allegrezza incredibile del Pontefice i il quale negoziando lé cofe fue (6) col Re medelimo, e con fomina arte gli veni ne in grandissima confidenza, e affezione, ancorche contro a quello che hanno creduto molti, e che credette Cefare non fi stabilisse tra loro capitolazione alcuna: vero è che il Papa fe gli dimostrò sempre propenso nel desiderio che si acquittaffe lo Stato di Milano per il Deca di Orliens marito della nipote, cofa molto defiderata dal Re per l'odio, e per lo sdegno contro a Cesare, ma molto più perchè mettendo Orliens in quello Staro gli pareva spegnere le cause della contenzione tra i figliuoli dopo la morte sua, le quali altrimenti era pericolo che non nascessero per causa del Ducato di Brettagna, il quale il Re l'anno precedente aveva contro alle convenzioni fatte dal Re Luigi con quei popoli unito alla Corona di Francia, indottogli a consentire più con l'autorità Regia, che con spontanea volontà : nè

guerra agl' Infedeli .

(a) Dice il Gissio, che il Espa, imbaratofi a Fús, passò con allegres-a incredibile in Marsilia, dando voce di volere pacificare il mondo, e far volere pacificare il mondo, e far feuno di loro.

folo il Re non ottenne da lui cos' alcuna nella causa (e) del Re d'Inghilterra, ma per le inurbanità usate dai ministri di quel Re, e perchè gli trovò nella camera del Papa che gli fate dai Mina protestavano, e appellavano da lui al Concilio, mostratane fin d' ingbilindegnazione, diffe al Papa, che a lui non farebbe offesa, terra al Papa. fe profeguisse quel ch'era di giustizia contro al Re: non offese in cos' alcuna l'animo del Pontefice, eccetto che per fatisfare più ai suoi, che a se medesimo, lo ricercò, che gli creasse tre Cardinali , cosa molto moletta al Pontefice , non solo per la reclamazione che faceva l' Oratore Cesareo, ma perchè gli pareva cofa di molto momento, e per la eleziozione dei futuri Pontefici, e per le inobbedienze che potessero nascere in vita sua, e poi aggiugnere tanti Cardinali alla nazione Franzese, che allora ne aveva sei : nondimeno per minor male acconfentì a quelta dimanda, e oltre a quelti creò un fratello del Duca di Albania, al quale prima l'aveva promesso: per ogni altra cosa restati tra loro in grandissima Confessi del Re fede, e satisfazione, e avendogli comunicato il Re di Fran- comunicati col cia molti dei suoi consigli, e specialmente il disegno che Para. aveva il concitare contro a Celare alcuni dei Principi di Germania, massimamente il Langravio di Altia, e il Duca di Vertimbergh, i quali poi la state seguente (b) si sollevarono, poichè furono dimorati a Martilia circa un mese partì il Pontefice in su le galce medesime, con le quali, e con travaglio grande del mare, arrivato a Savona, non confidando nè nelle provvitioni delle galee, nè nella perizia degli uomini, che le reggevano, rimandatele indietro fu condotto da quelle di Andrea Doria a Civitavecchia, e ritornato a Roma con grandissima riputazione, e con maravigliofa felicità apprello a quegli massimamente che l'avevano veduto prigione in Castel Sant' Angelo, godè molto pochi meti il favore della fortuna, avendo gia l'animo presago di quello che aveva a succedere, perchè è manife-

fto che quasi incontinente dopo il ritora di Martilia, co-

(a) Dice il Bellai che le inurbanith ufate dat miniftri d' Inghilterra al Papa, movessero a segno il Re, o che non prego di cos' alcuna il Papa

in quella canfa . (b) Quella follevazione è scritta dal Cievie nel 32 dal Bellai nel 4 e dal Serie.

morte.

me certo della morte imminente lece fare l'anello, e tutti gli abiti consueti ai Sommi Pontetici nel seppellirsi, e ai Clemente VII. suoi familiari affermava con l'animo sedatifilmo dovere in fi predice, e breve spazio di cempo succedero la sua morte, e nondimeno non deponendo per quelto i pentieri, e gli studi consueti follecitò, che per maggiore ficustà, come pareva a lui del-

Medici Duca

ha fua cafa, fi fabbricafle una Cittadella munitifima in Firenze, incerto quanto preito avelle a terminare la felicità dei nipoti, dei quali inimicifimi l'uno dell'altro (a) Inpodi Firenze mor. lito Cardinale morì non senza sospetto di veleno, non finito ancora un anno dalla fua morte, e Aleslandro l'altro nipote. il quale dominava in Firenze, fu con grandiffima nota d' imprudenza ammazzato in Firenze occultamente di notte da Lorenzo della medefima famiglia dei Medici. Ammalò adunque nel principio della state di dolori di stomaco, ai quali fopravvenendo febbre conquaffato da quella, e da altri accidenti lungamente, ora pareva quali ridotto al punto della morte, ora follevato in modo che dava agli altri, ma non a se, speranza di salute. La quale infermità pentimbergh rieu- dente il Duca di Vertimbergh coll'aiuto del Langravio di

to.

pera il Duca. Alfia, e di altri Principi, e aiutato con danari dal Re di Francia ricuperò il Ducato di Vertimbergh posseduto dal Re dei Romani, e temendoù di maggiore incendio convennero col Re dei Romani contro alla volontà del Re di Francia, il quale aveva sperato che Cesare per questo moto s' implicaté in lunga, e difficile guerra, o forse che l'armi vittoriole passassero a turbare il Ducato di Milano. Barbaroffa Paísò anche in questo tempo Barbaroffa diventato Bascià, paffa all' ac- e Capitano Generale dell' armata di Solimano all' acqui-

quifto di Tunifi .

sto del Reame di Tunisi, ma nel cammino scorse i lidi di Calabria, e passò sopra Gaeta, donde alcuni dei suoi posti in terra saccheggiarono Fondi con tanto timore della Corte, e dei Romani, che si crede che se fossero andati innanzi sarebbe abbandonata quella Città, non sapendo di que-

(a) Dice il Giavio nel 32. che la morte di questo Cardinale successo a per accomodar le cole fue, e la morte del Duca Aleffandro fucceffe poco dipoi-Itri, mentre andava a rierover Carlo V.

fto accidente cos' alcuna il Pontefice, il quale finalmente non perende più refiltere alla infermicà fi parti il vigelimo 1532. quinto di Sertonbre della vita presente, lasciare in Castel Morte di Cle. Sant Angelo motte gioie, e nella Camera Pontaficale molt mente VII. tibliani offici, que contro alla opinione universale quantità piccoliffima di danari. Pontefice efalcaro di grado ballo con ammirabile felicità al Pontificato, ma in quello provata Vita di Clafortuna molto varia, ma fe si pesa l'una e l'altra, molto mente VIL ranggiore la finifica, che la prospera: perché quale felicità; ir può comparare atta infeticità della fua incarcenzione all'avere veduto con fi grave eccidio il facco di Roma, att effere frato cagione di ranno efterminio della fua Patria?.. Mori odiofo alla Corte, sospetto ai Principi, e con fama più presto grave e odiosa, che piacevole, essendo riputato avaro, di poca fede, e alieno di natura da beneficare gli uomini: però benchè net fuo Pontificato creaffe trentuno Car-

propria, e spontanea elezione, e nondimeno nelle sue azioni (4) molto grave, molto circospetto, e molto vincitore di se medesimo, e di grandissima capacirà, se la timidità non gli avelle spello corrotto il giudizio. Morto lui i Cardinali la notte medetima che ti ferrarono nel Conclave elellero tutti concordi in Sommo Pontefice Alelfan- Grenzione di dro della famiglia da Farnese di nazione Romano, Cardi-

dinali, non ne creò alcuno per satisfare di se medesimo, anzi sempre quasi necessitato, eccetto il Cardinale dei Medici, il quale oppresso allora da pericolosa infermità, e in tempo, che morendo lasciava i suoi mendichi, e destituti di ogni presidio, ereò piarrosto stimolato da altri che per

nale più antico della Corte, conformandofi i voti loro col giudizio, e quali instanza che nè aveva fatto Clemente, come di persona degna di essere a tanto grado proposto a tutti gli altri, uomo ornato di lettere, e di apparenza di Coftumi, \* e che aveva esercitato il Cardinalato con migliore arte che non l'aveva acquistato, perchè è certo che

il Pontefice Alessandro Sesto aveva conceduta quella dignità,

(a) Il Giovio nel 28. dice, che Papa Clemente ebbe a dire, che fe il Pontificato fi aveffe potuto lafciare per eredità,

l'averebbe lasciaro al Cardinale Farnese come più di ogni attro meritevole di tanto grado.

non

non a lui, ma a Madonna Giulia (un forella, giovane di forma cecellentifilma, \* e concorfero i Cardinali più volentieria elegica perlo, perchè eficado già quasi fettuagenario, e riputato di complessione debole, e non ben fano, la quale opinione fu aiutata da lui con qualche arte, fiperanon avelle a elfere breve il suo, Pontificato. Le azioni e opere del quale fe faranno degne della espettazione conceputa di lui, e della letizia immensa ricevuta dal popolo Romano di avere dopo cento tre anni, e dopo tredici Pontefici riavuto un Pontefice del langue Romano ne faranno tellimonio quegli che Griveranno le cose succedute in Italia dopo la sua affunzione, perchè è verissimo, e degno di somma laude quel proverbio, che il Magistrato, fa manifesto il valore di chi l'efercita.

Fine del Libro Vigesimo, e ultimo.



# DELLE COSE PIU' NOTABILI

Contenute in tutta questa Istoria.

I Numeri Romani indicano il Tomo, 1 Numeri Arabi la Pagina di ciascheduno.

Bhattimento di tredici Franzeli , e altrettanti Italiani in campo chiufo, per onore delle loro Nazioni . Tomo I. Pagina, 480.

Abboccameuso del Papa, e di Alfonso di
Aragona a Vicovaro I. 58. del Re di Aragona, e del Re di Francia a Savona II. 136. del Papa, e del Re di Francia in Bologna III. 177. del Re di Francia col Re d'Inghilterra tra Cales, e Bolona IV. 407. del Duca di Urbino, e San Polo a Senarc. 339. del Papa col Re di Francia a Marfilia . 413. Alruzzi fosto la ubbidienza di Spagna II. 13.

Abufi, per i quali l'Erefia Luterana pre-fe forza IV 400. Accordi tra i Fiorentini, e il Re di Francia I. 195 tra il Valentino, e il Bentivoglie, 416. tra il Valentino, e i Bolognesi. 467. tra il Papa, e il Re di Francia III. 178. tra il Papa, e Francesco Maria Duca di Urbine, 145.

Accorato tra i Colonnesi, e gli Orsini I. 317. tra i Veneziani, e i difenfori di Bre-fera III. 177. tra i Fiorentini, e Renzo da Ceri. 375. tra Cefare, e il Re di Francia IV. 86. tra Cefare, e il Pontefice . 359. della guetra di Firenze concluso . 398, Acque Sinuestane dove futono II. 44. Adice, fiume profondo, e groffishmo, na.

fce nei monti della Magna II. 263. ACORNI, Capi de parte in Genova I!, 112, fuggono di Genova III.76.esortano il Due ca di Milano a reflittirgli alla patria. 84. infieme con i Fieschi pigliano la Spezie 97. assaltano con i Fieschi Genova, e fono ributtati. 133.

ADORNO (Agoftino ) Governatore di Genova I. 373.

ADORNO (Antoniotto) in Genova III. 69. creato Doge di Genova. 370 fitmula i Tedeschi ad andare vetfo Genova IV. 214. Apovanoo Re d'Inghiterra, penultime Re della Cafa d' York III 416. correfe verso Giovanni Re di Francia suo prigione IV. 97.

ADRIANO Cardinale di Torrofa, Fiammingo, fatto Papa III. 351, non muta nome. 353. entra in Roma. 379 occupa tutte le ricchezae del Cardinale di Volterra. 397. fa lega con Carlo V. e altri. 398, muore. 404.

Affecione dei Villant Vicentini verfo i Veneziani II. 191. Agenti di Lodovico Sforza licenziati di Francia L 250.

ALARCONE, Capitano Spagnuolo, va verfe il Friuti III. 120. infieme con Paolo Vettori, e Girolamo Morone tratta in Milano la tregua con i Capitani del Re di Francia . 416. va alla difefa di Milano con dugento lauce 444 ma conoficendo vana la speranza della difefa, va verso Lodi, ivil. è festro da un acchibuso a Feusolone IV. 2006. è deputato 'alla guardia di Castel Sant' Angelo, e del Papa, 248.

ALANSON (Monfignore di) fi falva con

la retroguardia III. 474ALANSON (Madamadi) va in Ispagna a Cefare per la liberazione del Re suo fratello IV. 54. torna in Francia senza
aver riportato altro che facultà di vedere il fratello. 55.

ALBANIA (Duca di) mandato a ordinare il governo di Siena III. 458. licenzia le genti Italiane IV. 13. fe ne totna in Francia. 171.

Francia. ivi .

ALAIGION (Munfignore di ) Franzele al foldo dei Fiorentini L. 275.

toldo del Freentini L. 275.
ALaizzi (Antonfrancesco degli) insieme
con Paolo Vettori, e Baccio Valori cava il Gonfaloniere di palazzo III. 27.
Commissario Fiorentino abbandona Arezzo IV. 176.

ALRIZZI (Luca degli) Commifferio dei Fiorentini, prigione I. 415.

Albings affaliata dai Franzeli I. 290.
ALIMANNI ( Luigi) conduce danari di
Francia in Pifa IV. 204.

ALEESR (Ivo di) riputato Capirani I. 185. effo, e il Bagli di Digiuno fono Capiraci del Valentino, 385. combattendo da forriffimo Capirano fu ammazzato II. 446.

Aleffandria prefa , e faccheggiata dai Franzent I. 371. per la temerita del Guelfi è prefa , e predata dai Cefarei III. 356. ALESSANDRO Sello di quelto nome , fuccede a Imocenzio Ortavo nel Papato L. 7. fi chiama prima Roderigo Buggia di Patria Valenziano. ivi. con quali mndi venne al Papato . ivi . la di lui creazione è pianta da Ferdinando Re di Napoli. 8. le di lui vierà erano di grande intervallo avanzare dai vizi. ivi . aveva moiri figliuoli ivi fu nipote di Papa Callifto Ferzo. 12. fu il primo tra i Papi, che chiamaffe i figliuoli coo quefto nome, effeudosi prima da tuiti gli altri chiamati nipori . 16. fa instanza di ottenere per moglie di uno del fooi figlinoli una delle figlioole naturali di Alfonfo, ma non la ottiene. 17. fa lega col Senato Veneziano, e Giovan Ga-· leazzo Duca di Milano a difefa comune. 18. per certa quantità di danari lafcia libero il postesto delle Castella a Virginio Orfino. 36. ortiene Madama Sances per moglie di Don Giuffrè suo figlioolo. 37. procura di ridurre alla ubbidienza fua il Cardinale di San Pietro in Vincola, la di cui affenza gli è molto sospetta. 44. promette al Vescovo di San Malò la dignità del Cardinalato , a requifizione del Re di Francia, e conduce Prospero Coloona agli stipensi comuni col Duca di Milano. 96. fa lega con Alfonfo Re di Napoli . 47. fa Cardinale Cefare fuo figliuolo, benchè fia spurio. ivi . nega a Carlo Re di Francia la investitura del Regno di Napoli, 50. manda le sue genti fotto Niccola Orfino Conte di Pirigliano a Offia, e la prende a patti. 56. 57. fi abbocca con Alfonfo a Vicovaro, terra di Virginio Orfino. 58. confente, che i danari della Crociata contro al Turco fi spendano contro ai Cristiani. 64. si querela con tutti i Principi Criftiani della ingiuria fattag!i dal Franzefi. 77. cira Prospero, e Fabbilizio Colonna, al quali sa spianare le case, che avevano in Roma, 78, richiama a Roma parte delle sue genti, che erano in Romagna, ini, manda Francesco Piccolomia Cardinale di Siena al Re di Francia, il quiale ricufa di udirlo. 89. manda ni Re Carlo Imbasciatori per trattare di comporre le cofe foe, e quelle del Re Alfonfo, ma invano. tol. fa titenere Afcanio, e Prospero Colunna, che non molti di poi libera. Ivi. manda al Re Carlo Federigo da Sanfaverino Cardinale, perche tratti folamente delle cofe proprie. ini. fi ritira in Castel Sant' Angelo, accompagnato da due foli Cardinali, pieno d'Incredibile timore . 104. fi fa bo. voli con doni quegli, che più porevano nell'intimo configlio del Re Carlo, 105. ritorna al palazzo Pontificale in Vatiammeste il Re Carlo al baclo dei piedi , e del volto . rvi . mentre celebra la Messa il Re gli di l'acqua alle mani . ivi di tutte queste cerimonie sa fare pittura in una loggia di Caftel Sant'Angelo. ivi. pubblica Cardinali il Vesco-vo di S. Malò. e il Vescovo di Unians a inffanza del Re ivi. non vuole concedere al Re la ioveftirura del Regno di Napoli. 149. domanda atoto al Senato Venezlano, e al Duca di Milane contro al Re. ivi . per fospetto coocepito del Re Carlo, accompagnato dal Collegio dei Cardinali , e dalle fue genti, esce di Roma, e va a Orvieto. 152.

Jascia in Roma a ricevere, e onorare il Re, il Cardenale de Sant' Anastasia . ivi. da Orvieto va a Perugia, per indi andarfene in Ancona . 53, ntanda uno dei fuoi Mazzieri a comandare a Carlo, eho fra diesi giorni parca d'Italia eon l'eferciro, e, in caso di disubbidienza, citarlo a Roma. 194, conforta per un Breve a Pifani a confervarfi in liberrà . 230, manda in soccorso di Ferdinando le genti d'arme foldata comunemente con i Veneziani, e col Duea di Milano . 242. nel Concifforo pronunzia ribelli Virginio Orfino, e gli altri, e confifea gli Statt Inco. 281 per la entra data al suo esercito dagla Orfini, chiama in fuo feccorfo Contalvo, e Prospero Colonna. 184. fa pace con gli Orfini . ivi . manda Confalvo alla imprefa di Oftia, che si arrende a discrezione. 285, riceve con grandissimo onore in Conciltoro Contalvo, e gli dona la rofa . ivi. afflitto per la morte del Duca di Candia suo figliuolo, deputa alcuni Cardinali a riformare feco i coflumi, e gli ordini della Corre i 196. fepara con le cenfure dal conforzio della Chiefa il Savonarola, dopo averlo con più Brevi Apostolici chiamato a Roma. 305. manda Imbafciatori al nuovo Re di Francia Luigi Duodecimo. 314 dimanda per moglie al Cardinale di Valenza fuo figliuolo, pronto a rinunziare il Cardinalato, la figliuola di Federigo Re di Aragona. 319. non può otrenerla. ivi . non favorifce i Fiorentini nella eofa di Pifa, e perchè . rui. prometre al Re Luigi la fieultà di fare con l' autorità Apostoliea divorzio eon la moglie . 335. protende, che molte Citrà di Romagna, possedute dai Viear) parricolari, fiano devolute alla Sedia Apostolica, con intenzione di attribuirle a Cefare fuo figlinolo. 395. crea dodici Cardinali per danari. 420. sparge per tutta Italia, e per le provincie foreftiere il Giubblleo . ivi cerea con grandissima diligenza di mitigare l'animo del Cardinale Orfino. 464. le chiama, forto colore di faccende, in palazzo Varicano, e lo fa ritener prigione . 471. fa prendere alle case loro i principali della fazione degli Orfini, e manda Giuffre fuo figliuolo a pigliare la possessione delle terre loro. ipr , s' impadronifee di Ceri , con patto di pagare certa quantità di danari a Giovanni Signor della terra . 475. 11cercuto dal Re Luigi, che fi distinutife aprimente per lini, rifiprado cen amfiguità, che lo rendres opti di più folpretto IL, st. di isi firmuazione, e diffirmulazione paffaz in proverbio. riri. fi inflanza col Re, che gli conceda l'arequifare con le armi tutti gli Stati di Gingiordano riri. nel columo più alto delle maggirii figeranze è portreto morto nel pulsaza Pantificale con leggi maniferilitani di siliri. s. di Valentino preparato per siliri. s. di

Alloggiamento dell'efercito dei Collegati al Taro I. 166, nuovo dei Franzefi intorno a Pavia III. 446, di Lautrech fitto Napoli IV. 200.

Alteratione contro a Niccolò Capponi Gonfaloniere in Firenze IV. 353. ALTORILLO Vescovo di Pola Legato del Papa a Venezia III. 248.

ALTASASSO Capitano degli Svizzeri III.
71.
ALVA (Federigo Duca di) Capitan Generale dell' efercito Spagnuolo III. 43.
ALVEROTTO (Iacopo) Configliere di Cle-

mente IV. 187. ALVIANA (Bartalommeo di) faccheggia i Ghibellini di Todi I. 205, affalta il Castello di Poppi. 332. per qual eagiono andasse al soldo di Spagna II. 29. soccorre gli Spagnuoli alloggiati al Garl-gliano . 45. è mandato da Confalvo in Puglia. 60. diventa Capitano di ventura. 80. è di natura inquieto . 81. è accettato dai Pifanl . 81. rileva due ferite nella faccia wila bartaglia a Caldane. 84. melli in fuga i fuoi, fi falva non fenza difficultà a Monte Ritondo. ivi. ritorna agli stipendi dei Veneziani. 160. va a foccorrere il Frinli . 164. vince gl' inimiei . ed cfnugna Cadoro . tot. è Governatore nell'eferciro Veneziano. 193. configlia, che si affalti il Dueato di Milano. ivi . è in neceffità di combattere all' Adda. 202. non manea di tutti gli uffizi di eccellente foldato, e Capirano. 203. rimafto prigione in quella battaglia è condutto al padiglione del Re. 204. farto Generale dei Veneziani III. 66. fi fcofta da Verona, non esfendogli elufeito il trattato. 67. non confente di andare a Brefcia. 68. entra in Cremona, e fvaligia Cefare Fieramofca. ivi. fugge alla Tomba. 76 batte Verona. 78. penfa d'impedire il titorno agli Spagnuoli. 90 fugge in Trevi-gi. 94- rompe i Tedeschi i Portonon, IV

e lo mette a facco. 119 prefenta la batraglia agli Spagouoli. 130. piglia Rovigo, e torna a Padova . 132. varcon gran-diffima celerità a Cremona . 158. indi va con l'efercito i Lodi. 161. ammalato a Ghedi nel Brefeiano muore, 174. è fepolto per pubblico decreto in Ve-nezia con grandissimo onore nella Chiefa di Santo Stefano. ini .

AMBRICORT Franzese prigione I. 478. AMBUOSA (Giorgio di ) fatto Cardinale I.

AMIDEO Duca di Savoia I. 19;.

AMIRIS (Bagli di ) mandato con amplifi-me commissioni alle Diete degli Svizzeri II. 449.

Ammiraglio di Francia cerca di coprire la fua dappocaggine III. 413. prefenta la battaglia agl'Imperiali . 428. Antonizioni di Lodovico Sforza a Piero

dei Medici I. 14

Ammutinamento di tremila Spagauoii ia Sicilia III. 270.

ANAULT (Principe di ) entra nel Friuli per commissione di Cefare, e molesta quel pacfe IL 231. abbandona la Fortezza di Vicenza . 155. fi unifce con Ciamonce, 180, fa risuondere inumanisfimamente alla orazione miferabile dei Vicentini . 185. a intercellione di Ciamonte promette ai Vicentini la falute delle persone. 287. va con i Tedeschi, e con cento lance Franzoli alla Scala.

19t. muore. 307. ANORADA (Don Ferrando di) Luogetenente nell'armata Spagnuola 1. 478. ANGHERA, e Arona reftituite ai Buon-

romei I. 373.

Ascentit, e Borgo Sanfepolero fi arren-doco ai Vitelli I. 451. Animo cattivo dell'Imperatoro, del Re di Francia, e del Papa contro ai Veneziani II. 178. di Papa Giulio verso i Veneziani 293. del Papa verso le co-

le di Firenze IV. 316. Animofità di Cefare IV. 157

Anna Duchessa di Borbone L. 312. ANNA Regina di Francia muore III. 111. Apparecchi dei Franzeli per le cole d'

Italia I. 248. del Re di Francia per la guerra d'Italia II. 8. della guerra con-tro ai Veneziani . 190. del Re di Francia diffimulati III. 118.

ARAGONA (Alfonfo di) fuccede a fuo Padre nel Regno di Napoli I. 46. fa lega con Papa Aleffandro . 47. difegna di cominciar la guerra Iontano da Napoli. 56.

fi abbocca col Papa a Vicovaro . 58. com-

mette ai fuoi Capitani, che non combattano fenza grande occasione . 80. odiato dai suoi popoli delibera di rinunziare il nome, el'autorità Reale a Ferdinando suo figliuolo. 108. tormentato dalla propria cofcienza, con quattro galee forrili fugge a Mazzari terra in Sicilia. ivi . muore a Messina . 192

ARAGONA (Bestrice di) repudiata da Uladislao Re di Boemia I. 436.

ARAGONA (Ccfare di) conduce le genti a Nocera I. 246. ARAGONA (Federigo di) acclamato Re

di Napoli I. 261, coronato Re di Napoli. 298. ignorante dell'accordo rea Spagna, e Francia. 430. fi accorda con Obigni, e si parte da Napoli. 435. accetta il partito di rimanere in Francia. 436. muore IL- 71.

ARAGONA (Ferdinando di) Re di Napo'i amator della pace d'Italia I. 4. pianfe la creazione di Alessandro VL 8, cerca segretamente la pace del Re di Fran-

Cia."35. muere. 45. Aragona (Ferdinando di) figlinolo di Alfonfo, fatto Re con poca allegrezza I. 110. fugge in Sicilia. 138. entra nel la Calabria con gli Spagnuoli. 148. fi parte con l'armata da Meffina . 183. richiamato dai Napolotani entra in Napoli. 184. racquifta i Castelli di Napoli. 130, perchè non fu compreso nella lega da principio. 241. conviene con il Veneziani, e f. lega con esti. 242. si forms in Foggia con parte delle fue genti. 244. muore a Napoli fenza figliuoh . 267.

ARAGONA (Giovanna di) sposata al suo Nipore Ferdinando I. 190. divenuta

pazza, ma non affarto II. 134.

Anagona (Ifabella di) donna virile I. 16.

fi raccomanda umilmente al Re di Frangia. 80, riceve il Ducato di Baci, e al Principato di Roffano a conto di dote . 373. privata in un tempo medefimo del marito, dello Stato, e dell'unico fuo figlinolo . 416.

ARAGONAST fuggono il combattere I. 79pauroli fi ritirano verso il Regno. 89. fi titirano in Capua. 150.

Annazo preso dai Franzesi I. 166. Assia fiume famolo IV. 138. Aucrouca di Auftria manda Imbasciatori

a Francesco Primo III. 118. Ancivascovo di Capua a Roma porta al

Pontefice da Cefare la speranza dell' accordo IV. 12. Ancivascovo di Durazzo va in Grecia I. 139.

Ardire dell'efercito di Borbone, e co-Stanza dei Tedeschi IV. 216. Anzzzo (Paolo di ) mandato dal Papa al

Re di Francia IV. 182, va a Cefare con mandati del Pontefice . 196.

Anazzo fi ribella dai Fiorentini L 446. è lasciato da Vitellozzo in mano dei Frangeli . e reftituito ai Fiorentini . 447. ARGENTONE mandato a Venezia per indurie i Veneziani alla pace I. 209.

Antosti (Lorenzo) difegna di dar Bolo-

gna ai Bentivogli II. 370. Armata del Re Alfonso per andare a Genova I. 55. dei Franzesi a Ifchia, 138. dei Franzesi a Genova. 181. Franzesé fugge a Livorno. 187. Franzese a Gaeta . 243. Franzese piglia Itri . 244. della lega a Villafranca, 264. Franzese a Portovenere II. 112. dei Veneziani in Pò. 347. rotta dai Ferrarefi. 261. con poca riputazione parte da Genova. 301. affaltata da gravissima tempesta al Faro di Meffina. 312. percofla in Pò dai Fer-. Franzele fi accofta a Genova III. 69. del Duca di Urbino rotta dalla Ecclefiaftica. 243. Franzese fotto Pietro Navarra. 264. di Francia per la imprela di Napoli IV. 159. dei Confederati a Livorno per la impresa di Genova. 165. Cefarea fi appicca con l'armata della lega fotto Codemonte. 189. dei Collegati faccheggia Molz di Gaeta . 210. dei Collegati a Livorne. 276. Veneziana a Trani. 299.

Armi fpirituali quanto erano anticamen-

te temute I. 194-Annico Otravo Re d'Inghilterra, che 18gioni pretendeffe fopra Francia III. 435-Ans (Luigi di ) uno dei Capitani Franzefi in Venofa II. 19.

ARSENALE di Venezia acde II. 191. Arte di Lodovico Sforza in trattenere

Rigault Agente del Re di Francia I. aço. Articoli agglunti alla confederazione di Clemente, e di Carlo IV. 15. dell' accordo di Firenze. 398. Artiglierie furono primieramente coodot-ce in Italia dai Veneziani-L 75. di

Francia con che difficultà fi paffaffero in Italia III. 149. Asais Città di Provenza fi arrende a Ce-

fare III. 439. Asona si arrende al Duca di Mantova II.

ASPAROT, fratelle di Lautrech, tichiama-

to in Francia III. 50. mandato con l' efenciso nel Regno di Navarra. 286. Affedio di Novara I. 197. di Bologna mest-Sovi dalla lega IL 435. di Padova III. 86. di Brefcia. 175. di Verona. 200. Affedio., e guerra di Pavia III. 446.

Asstuto preta dai Veneziani II. 100. Aftrologi pronofticarono- molti mali alla Italia L 67.

Aftuzie ufata dai Bologneli per far dilog. giare i Franzesi d'attorno la Città Il. 107, 108, di Lautrech per ingannare Profpero Colonga III. 365. di Filippino Doria nel combattere con l'armata Imperiale IV. 304.

ATELLA affediata I. = 7. Atti del Conclave innanzi alla ereazione

del Papa III. 54. Avensa fi ribella dai Franzefi L 18c. Augurio infelico per la lega IV. 126. Avogano (Luigi) derapitato in fulla piaz-

za pubblica di Brefeia II. 446. Aus (Cardinale di ) fatto prigione dal Papa II. 198.

AUSTRIA (Eleonora di) data per moglie al Re di Francia IV. 90.

Austria (Filippo di ) Principe di Fiandra, ritorna di Spagna in Fiandra I 485. è ricevuto con grande magnificenza e onore per tutto il Regno di Francia I. isi.

AUSTRIA (Giorgio di) fratello naturale di Mustimiliano Cefare IV. 71.

AUSTRIA (Madema Margherita di) spofata a Carlo Ottavo Re di Francia, e poi repudiara I. 39. intervione alla Dieta di Cambrai, enme Procuratrice, e col mandaro del Re dei Romani, e come Governatrice dell' Arciduca, e degli Stati di Fiandra II. 180, fugge il romper la guerra con Francia IV. a82. Avrifi di Lodovico Sforza a Papa Aleffandro I. 13.

## В

BACCIE (Petrone di) esorta i Venezia-ni, e i Fiorentini alla lega con Francia I. 42. è mandato del Re Carlo a dare i fuoi ordini all'armata . 187. BAGLIONE (Braccio ) favorito dal Papa per

rimetterlo in Perugia IV. 350. a campo

a Nercia 351. BAGLIONE (Carlo) affaitato, e facto prigione dagli Stradiotti II. 166.

BAGLIONE (Gentile) cacciato di Perugia da Giampaolo III. 276. cacciato di Perugia dal Duca di Urbino IV. 144. muore ignominiofamente infieme col futello, e i nipoti . 260,

Buttown ( Gimmpalo) condectiers dei Fiverentin I. 1944, congium contro al Valentino. 46a. va al Jaldo di Francia II. 19, notzo di 'poca fede, 1971, va con Fabio Orfino, e Piero dei Medici in Areza G. 1494, 6 tare Capitano dei Fiorentini II. 64, 6 parte dal foldo dei Fiorentini II. 75, Generalo dei Veneziani. 277, non vuol torane la liciato ande da largi fecto la folde dei niciato ande da largi fecto la folde dei sitorno III. 133, va a Perugiia. 237, conviene col Dues di Urbino, e per qual

cagione . 334 decapitato in Roma. 37, Bautores (Maisteh) di tenera et la feito come per pegno ai Fiocentini II. 38. cerca di entraro in Perugia nella Sede vacante III. 348-è mandro alla efpugnazione di Cremona IV. 156. pianta l'artiglieria Cremona. 161. con-dotto dal Re di Francia, e dai Fiorentini contro alla volontà del Papa. 351.

caffato del Capitanato dei Fiorentini. 397.
BAGLIONE (Orazio) va agli flipendi dei Fiorentini III. 372. condotto dal Papa al fuo foldo IV. 205. fatto Capitano delle bande nere. 261. è, combattendo, am-

mazzato . 311.

BAGNACAVALLO (Pocointella da) pubbli-

BAIARDO (Monfignore) retto a Rebecco dal Marchefe di Pefcara III. 416. fatto prigione a Ravifingo fi muore di una forte 423

ferita. 433.

BAIOCCO prefo dagl' Imperiali II. 165.

BAISET Ottomanno rompe la guerra ai

Veneziani I. 365. d'ingegno manfueto,

Veneziani I. 365, d'ingegno manfueto, e dedito alle lettere II. 5t perchè non continuò la guerra contro ai Criftiani, ivi.

Baldes Capitano Spagnuolo III. 44-Balla di cinquanta Cittadini ordinata al governo di Firenze III. 31. Bande nere Fiorentine molto ftimate IV.

291. faccheggiano l' Aquila . 293. Banagnino Capitano Spagnuolo ferito IV.

395-Bandanico (Agostino) Doge di Venezia persuado i Senatori ad siutar Pisa I 236, ha grandissima autoricà nolla Repubblica iloi, muore, 441.

BARRAROSSA (Federigo) defolò Milano IV. 146.

BARRATO (Andrea) dell' Ordine di S. Agostino, eccellente Predicatore III.

BARRICIOS fatto Ammiraglio di Francia

BARDELLA de Poètrovenere Corfale II. 69, si parte des folds des Fiorentins per comando del Re di Francia. 189 BARLETTA assentata das Franços I. 479.

BARONI d' Italia ritornano agli Stati lero depo la morte di Alessandro Borgia II.

BARTI Caftello fi tiene per il Duca di Urbino III. 220.

Basciano occupato dai Veneziani II. 255. prefo. 263. Basignano fi arrende ai Franzefi I 368.

Bassignana, detta dagli antichi Augusta Bastianorum II. 485. Bastanpo del Re di Francia a guardia

di Vercelli III. 155.
Bastanno di Blenna confegna Screzzana ai

Genovesi I. 140.

BASTARDO di Borbone prigione I. 170.

BASTARDO di Sorbone prigione i. 170.

BASTARDo di Savoia, Gran Maefiro di Francia, viene in Lombardia con gli Svizzeri III, 206.

Barria prefa del Navarra II. 430. riprefa dal Duca di Ferrara, e rovinata, 431. Baftione della Ventura I. 330.

Batteria di Verona III. 220. Betrai ammazzati dal Triulzio di propria mano I 399.

Baliciososo (Alberigo da) va alla difefa di Aleffandria IV. 264. Baliciososo (Ledovico da) Capitano di fanti Italiani IV. 200. affalta in vano la Rocca di Mus. asc. va a guardia di Pa-

tanti italiani IV. 200. alialia in vano la Rocca di Mus. 255. va a guardia di Pavisa 265, mandato prigione a Genova, 266, va a campo a Sant' Angelo, e lo preude. 374.

BELLINYDOR prefa degli Svigzeri I. 407.

BELLONA prefa dal Duca di Branfuich II. 210. ritorna fotto al Veneziani. 231. BELTRAMIGIA creduta non poter effere fi-

gliuola di Enrico II. 72.

Bauno (Pietro). Padrone di una galea.

Venezians muore a Monopoli di un colpo di artiglieria II. 186.

Banao (Pietro) Segretario di Leon Decimo mandato dal Papa a Venezia III. 128.

BENAVIDA (Manuello di) Condottiere di foldati Spagnuoli I. 377. conduce l' avanguardia nel fatto d'arme a Seminara. 488.

BENTIVOGLI promettono al Re di Franciadi dipendere da lui I. ași, rientrano in

ti dipendere da lui I. a 51. Fientrano in Bologna II. 371. Bantivoquio (Aleffandro) fospetto di avere trattato di fare avvelenare il Ponte-

fee , è citato in Francia II. 16t.
Bantivogato (Annibale) Capitano dei

Florentini I. 64 è nell'efercito Italiano al Taro, 169, mandato dal Veneziani eon nuovo foccorfo a Pifa . 171. va con quareromila uomini per forprendere Bologna III. 371.

BENTIVOGLIO (Ermet ) annega nel fiume presso a Vicenza III. 94-

Bantivocato (Glovanni) entra nella lega contro al Franzefi I. 155. non vuol muover guerra ai Florentini. 166. è perfusfo dei Venezlani a muover guerra ai Fiorentini, 151, promette al Re di Francia di dipender da lui . ivi . è condotro con dugento uomini d'arme da Ledevice Sforza a comune con i Veneziani, 320. è accettato nella fua protezione dal Re di Francia . 412. come fi facesse tiranno di Bologna II. 1014 perchè fosse odiato da Giulio Pontefice. ivi. fi parte da Bologna, e la lafcia al Papa . 107. muore . 1622

BERARDO da Padova avvifa Clemente della morte di Borbone IV. 239.

BERGAMO fi arrende al Re di Francia II. 205. con altri luoghi preso dai Venezianl. 441. fi ribella dai Franzeii . 484, G arrende a Cefare III. 78.

BERGANO (Lattenzio da) uno dei più fii- Il mati Colonnelli del fanti Veneziani, entra in Padova II. 225, muore. 308. BEUMONTE Capitano degli Sviaveri, e del-

lo genti Franzefi mandate dal Re per l'acquifto di Pifa I. 413.

di Francia i capitoli della liberazione IV. 32. BIAGRASSA prefa dal Duca di Milano III. 430. prefa da Antonio da Leva IV. 2684

Biascia ( Baldaffaere ) Genovele , Capirano delle galere del Papa II. 25. da Ci- Bolegna (Maddalena) moglie di Lorenzo vitavecchia va a Roma. 471.

I. 312.

BIBBIENA ( Bernardo da ) Cardinale del titolo di S. Maria in Porsico . mandato Legato a Cefare III. 191. fi ferma in Modana. 197. Legato noll' efercito Ecclefiaftico . 225.

BIRBONA Caftello dei Fiorentini II. &. Bicut (Alessandro) principale del nuovo Reggimento in Siena è ammazaato da Girolamo Severini per cagion del governo IV. at.

Bicocca villa propinqua a tre miglia a Milano III. 364.

Birago (Galeazzo da ) è fatto prigione III. 400, va con Lodovico Belgiciolo al

foldo dei Collegati IV. 170. abbandona Pavia . 336. Birago (Giovanni da) è a guardia di Sartirano III. 429. a guardia di Valenza

IV 170. BIRAGO (Piero da) Condottiere di cavalli IV. 203. morto nell'affedie di Pavia . 135.

Bisnostino, Migiffrato Veneto, cacciato

di Ferrara II. 200.

Biselle (Gifmondo Principe di ) figliuelo naturale di A fonso Re di Napoli, ammazzato dal Duca Valentino I. 438. Bisignano (Principe di ) ferito da un Greco I. 28t. accufato di avere occu te pratiche col Conte di Gaiazzo, di incarcerato . 430.

BITONTO (Marchefe di ) rotto da Annibale da Varano I 1550

Boccota (Coffantino) Condottiere del Duca di Urbino III. 207.

Bosse' (Adriano di) creato Cardinale in grazia del Re di Francia III. 180.

Botst' Frangese, nipote del Cardinale di Roano, prigione II. 230, fatto incarcerare dal Re . perchè confejo della congiura del Duca di Borbone Ill. 401, parte di Alessandria . 433.

Bolant (Francesco) padrone di una galea dei Veneziani, muore a Pertofino II. 101.

BOLGHERI Caffello faccheggiato I. 178. BOLLA Papale contro a thi cercuffe il Pon-

tificato per via di finonia II. 101. Beugen, Cameriere di Cefare, porta al Re Bolooma come stava futro la Chiefa II. 101. uftimamente ritornata alla ubbidienza della Chiefa a tempo di Niccolò Quinto Pontefice . fpi . fi da liber: monte a Papa Giulio, 107, battuta dai Franzefi. 4:7. ritorna fotto la Chiefa. 487.

dei Madici III. 253. Binsinga prefa per trattato dall' Alviano | Bologness fi dango al Papa II. 107. fofpefi a chi dovevano ubbidire . 369. fanno in-

giuria a una statua di bronzo di Papa Giulio , 173. Boyiver, Amgiraglio di Francia, in Ita-

lia III. 402. Beno (Luigi) Ufizial Veneto prigione II. 196.

Bonsons (Carlo Duca di ) va nell'efercito Franzese a Pampalona III. 43. è lasciato in Iralia Luogotenente del Re di Francia. 181. va alla imprefa di Napoli con ottocento lance, e duemila fanti. 281. va con l' efercito in fulla riva di là dal fiume Adda. 190. parte fpontenea. mente d' Italia , e va in Francia . 192. per non effere in grazia del Re France-

fco, fi ribella da lui, e fa lega con Carlo Quinto . 400. mutato abito fuggo nella Francia Contea. 402. fatto Luogotenento Generale dell' Imperatore . 414. ideguato col Vicere di Napoli, per avere fenza faputa fua condetto il Re di Francia in Ifpagna IV. 45. va con molti fanti Spagauoli in Ifpagna. 48. alla Corte dell' Imperatore è aborrito come infame . 6a. viene a Milano . 118. 142. partendofi per la volta di Tofcana lascia a Milano Antonio da Leva . 200. paffa alla volta di Roma . 217. va con l'efercito verfo la Tofcana . 227. manda un uomo al Papa per coglierlo meglio all' improvvilo, 230 perchè lafeiando indietro la imprefa contro a Firenze deliherò di affaltar Roma . 226. va con l' efercito a Roma . ivi . affalta Roma . 238. morto nel principio dell'affaito. ivi. Bennova (Francesco di) fratello del Du-

ca, morto nel fatto d'arme a Marignano III. 167. Boraona (Francrico) Monfignor di S. Polo . deftinato all' efercito in Italia IV 295. Bongnest ( Giambatifta ) Senefe , notato pre

infedele, e vile . 369. perde Volterra IV. BORGHEST (Pietro) Cittadino di autorità in Siena è ammazzato in una fedizione

IV. 258. Borgbi di Milano abbruciati III. 187. Boggia (Lucrezia) figliuola di Papa Aleffandro Sefto, data in moglie ad Alfon-

fo da Efte I. 438. Borgogna (Carlo Duca di ) I. 192.

Borgognone (Zucehero) è Condottiere del Duca di Urbino Ill. 201. rompe il grande Scudiere di Francia . 414.è rotto dai Fran-

zeii . 443. è fatto prigione IV. 215. Bescherto (Ruberto ; gentiluomo Modanefe, porta al Papa una Scrittura fortoferitta da tutti i Capitani dell' efercito Ecclefiaftico III. 229.

Bosto Castello preso dal Triulzio I. 287 BOTTICELLA (Pietro) Capitano del Duca di

Milano, ferito IV. 335. Beviano ( Duca di ) decapitato IV. 342.

BUVOLENTA faccheggiata, o abbruciata dagli Spagnuoli III. 89. Bozzota (Federigo da) affaltato, e rotro

dagli Stradiotti, fi falva per opera dei Franzefi II. 266. è fatto Generale degl' Iraliani a Ravenna, 409, è Condottiere del Dues di Urbino III. 207. va a Parma con cinquemila fanti Italiani , 200. è ferito da uno feoppietto nella fpalla, mentre va intorno ai ripari. 310. ftimola Lattrech ad affaltare Parma : 336, entra nel Codipente con (cemila fanti, e alcuni cavalli leggieri. 340. va a unirfi. con lo Scudo verío Genova . 361. va con trecento lance, e ottomila fanti a prendrze Lodi . 409. muore di merte natu-rale a Todi IV. 276.

Bozzotz (Pirro da) fratello di Federigo. guarda il Castello di Sant' Angelo III. 465. esto, e tre figliuoli di Febus da

Gonzaga fon fatti prigioni . 466. BRACCIANO affediato I. 281. BRANDIBORC (Marchefe di) è a guardia

di Verona II. 250. BRANSVICH (Doca di ) va a campo a Ci-

vidale di Auftria II. 221. Baz, Caffello dei Conti di Lodrone III.

BRESCIA fi dà ai Franzesi II. 205. presa dai Veneziani . 440. faccheggiata dai Franzefi . 445. battuta dai Veneziani III. 67. in poteffà dei Veneziani. svi. fi arrende a Cefare . 78. affediata dai Ve-

neziani, e dai Frangefi. 185. Breve della difpenfa dato a Cefare di congiugnersi in matrimonio con la Cugi-na IV. 71.

Batglia Fortezza dei Genovefi II. 127. BRINDISI preso dai Veneziani IV. 310. Bainzi (Matto di) Capo di piete dei Genoveli III. 291. fi accofta di notre alle mura di Como con ottocento fanti. 296.

è pubblicamento squartato, ivi. BRISSINA (Proposto di ) Oratore dei Re dei Romani in Iralia L. 442.

BRISSONETTO (Gugliclmo) filmola il Re Carlo a paffare in Italia I. 31. Bausiniensa (Cardinale) tratta a Roma le

cofe di Massimiliano II. 158, BUA (ANDREA) Condottiere del Duca di Urbino 111. 207.

Bua (Marcantonio) è a guardia di Valeggie III. 176. BUCCIARDS (Giorgio) Genovefe, mandato fegretamente da Papa Alessandro al Tur-

co l. 65, è corrotto con danari a ptiva-re Gemin della vita. 139. BUONALLE Capitano Franzele III. 293. BUONBOMEI (Federigo) fi accorda con Ce-

fare IV. 311. BURELLA ( Conte ) Siciliano in Calabria IV. 317.

Buaga (Andrea di ) trattenuto in Ferrara dal Duca IV. 282. Bungos (Andrea di) Cremonese, Orator

Cefareo II. 410. Bunia Capitano di Guafeoni IV. 321.

Busiento Signor Franzese morto nel fat-

to d'arme a Marignano III. 168, BUSCHATTO (Albertino) fquartato II. 111. BUTI Castello espugnato 1. 322. Butt, e Calci Caftelli dei Fiorentini I. 268.

ABAVIGLIA (Girolamo) Oratore del Re di Aragona in Francia Il. 454. CACCIA (Opizini) Gentiluomini Novareli promettono al Duca di Orliens di met-

terlo in Novara I. 156.

Cagione della rotta dell' esereito della lega al Tarn I. 173. dello fdegno del Pa-pa contro ai Veneziani II. 178. della difeordia tra il Papa, e Francia. 250. perchè fi negaffe l'affoluzione si Veneziani . 252. dello fdegno di Cefare contro al Papa. 266. della liberazione dalla careere del Marchese di Mantova. 310. della guerra di Leone Decimo contro al Duca di Urbino III. 192. delle guerre tra Carlo Quinto, e Francesco Primo Re di Francia . 268.

Cagioni, per le quali Paolo Vitelli fu condannato I. 382, per le quali il Du-ca di Usbino levasse l'esercito da Milano IV. 132. per le quali il Duca di

Urbino temeva del Papa. 135. CALARRIA (Duca di) difegna di occupar Roma I. 18. cammina con l'efercito vetfo la Romagna. 62. è ammeffo con tutto l'efercito in Roma . 101.

CALLIANO villa del Trentino II. 167. CALZONE (Francesco) morto con molti altri nella rotta di Vicenza III. 94.

CAMARIANO luogo tra Novara, e Vercelli I. 194.

CAMBRAI luogo destinato a grandistime conclutioni IV. 262. Cammino degli Aragnnesi per la Romagna 1. 78. degli Svizzeri per venire a

unirfi col Papa II. 104. CAMPANA (Francesco) mundato dal Papa

in Inghilterra IV. 352. Campanile di S. Miniato battuto dall' Oranges IV. 380.

CAMPEGGIO (Cardinale) destinato Legato in Inghilterra IV. 218. CANACCIO da Prato vecchio morto II.

Cancellieri Capi di parte in Piffoia L.

417. CANDIA (Dues di ) figliucio di Papa Alessandro, per nome Francesco Borgia. foldato dei Confederati L 259. è Ca-

pitano generale delle genti della Chiefa. a81. è ferito leggiermente nel volto. 183. una notte ch'ei cavalcava folo per Roma è fatto ammazzare . e fatto gettar nel Tevere da Cetare Borgia di lui fratello . 196

CANOSA fi arrende si Franzesi a patti L. 458. Cappella di Bergamo Fortezza III. 88.

CAPINO da Manrova in Francia a nome

del Pontefice IV. 93.

Capitani Italiani hanno timor dell'ardire dei Franzesi I. 164. Ecclesiaftici deliberano di levarsi da Parma III. 313. Franzesi persuadono il Re a levar l'asfedio da Pavia. 462. Italiani , e Franzeli notati di forto. 465. Cefarei in che ftato pofero le cose dell'Imperatore IV. 37. Imperiali biafimano di mal governo i Capitani dell' esercito della lega. 164. dei Collegati a Orvieto fi congustulano col Papa, 276.

Capitolazioni tra i Fiorentini, e il Re di Francia I. 98. tra il Re di Francia, e Cefare II. 70, tra il Re di Francia. quel di Aragona, e i Fiorentini. 189. tra il Papa, Cefare, e il Re Cattolico III. 125. tra il Re di Francia, e il Papa. 188, tra il Duca di Ferrara, e i Cefariani IV. 197. tra Cefare, e il Pa-

pa. 111. tra Cefare, e i Veneziani. 186. Capitoli tra Ferdinando Re di Spagna, e Carlo Re di Francia J. 38. della pace col Re offervati da Lodovico . 208. della lega contro ai Veneziani IL 180. dell'accordo fatto in Noion tra Spagna, e Francia III. 199. di Cefare mandati al Papa per le cole d' Iralia IV. 91, Cappellarri in Genova, che fignifichino

11. 112. CAPPELLO (Polo) Provveditor Veneto III.

CAPPONI (Niccolò ) Oratore Fiorentino fi ritira a Cafa: Cervagio III. 10. è ereato Gonfaloniere di Giuftizia IV. 250. essendo quali alla fine del fecondo anno del fuo Magistrato si fa in Firenze alterazione contro di lui . 353. è ritenuto quafi come in cuftodia, ed è privato del Magistrato . 354.

CAPPONI (Piero) fua animofità verso i Franzesi I. 98. Commissario dei Fiorentini percoflo da un archibufo nella teffa perde la vita fubitamente . 170. CAPRANICA (Bartolommeo da 1 morto I.

465. CAPUA (Giovanni da) muore per falvar Ferdinando fuo Signote L 183:

Carua & ribella dai Frangeli I. 185. faccheggiate dai Fra zefi . 434.

Capacai non vogliono acceitar dentro Ferdinando I. : 13.

CARACCINEO (Girolamo) Napoletano, che flava a guardia di Biagraffa, è fatto prigione III. 430.

CARACCIOLO Protonotario pratica le cofe rra l'Imperatore, e al Duca di Milano

IV. 370. CARAFFA (Andrea) Conte di Santa Severina, Condottiere det Furentini III. 30.

CARAFFA ( Diomede ) in Caftello a mare IV. 110. CARAFFA (Federigo) va in Puglia IV. 341. va in Barletta con Renzo da Ceri. ivi .

fecorre Vico. 347. milore. 348. CARAVAGGIO prefo dai Veneziani L 370. fi da at Franzefi II. 204. faccheggiato dogi' Imperialt III. 410. prefo da Gio-

vanni dei Medici. 430. CARRONE, Capitano Guafcene, ritiene i fuoi foldati infospettitt del Papa III.

213. CARDINALI Batifta Orfino, e Ulivieri Caraffa Napoletano fuli accompagnano il Papa, che fi ritira in Caftel S. Angelo

I. 104. CAROINALI domandano al Re, che cavi Papa Aleffandro della Sedia Apostolica L iog.

CAROLNALI avvelenati dal V-lentino II. 20. CAROINALI di Santa Groce, e di Cofesza Spagnuoli, di Baiofa, e San Malò Franzeli, e Sanfoverinu fi allonranano dal Pontefice Il. 323.

CARDINALI chiamati in Corte dal Pana oon vogliono ubbidire Il. 315. CAROINALI creati da Papa Giulio Sceondo

II. 360. CAROINALI diverfi, ehe ragioni pretendevano per conto del Conestio Il. 377.

CARDINALI di Santa Croce, di San Malò, di Bajofa, di Cofenza, e Sanfeverino intervengono alla intimazione del Concilio a Pifa II. 184. CAROINALI, che avevano chiamato il Con-

cilio a Pifa, fono privati della dignità del Cardinalato II. 405. CAROINALI Franzesi dispregiati dal popolo

ceme fcomunicati Il 417. CAROINALI efertano il Papa a far la pace

eol Re di Francia Il 470. CAROINALI privati della dignità per avere aderito al Concilio Il. 473

CAROINALI Agenenie, e di Strigonia raccolgoco Gurgense all'entrare di Roma

III. 34.

CARDINALI di Santa Croce, e di Sanfe. verino vanno privati verfo Rome Ill. 950 CABO:NALI Federigo Sanfeverino, e B.r. nardino Catvagial approvano con formtura tutte le cofe fatte nel Concilio

Lateranenie III 80.

CAROINALI privati del cappello, reflituiri alla dignità III, 81,

CARDINALI S:dunenfe, ed Eboracenfe detestano ecme cofa todegna della Macflà della Sedia Apostolica il conceder venia ai Cardinali, che avevano adecito al Concilio Pifano III. 80.

CAPDINALI creati da Papa Leone Decimo 111. 139.

CARDINALI Sedunenfe, e Mediei , Legati Apostolici, portano le Croci di argento ne, mazzo delle armi di afte III. 227. vanno a Roma per la elezione del nuovo Papa. 338

CARDINALI tre, festo nome di Prieri, dopo la elezione di Papa Adriano affenze. governavano cialcun ntefe, e davano spedizione alle eule determinate III. 355.

CAROINALI Cibo, e Ridolfi flatichi per Clemente IV. 176. CARDINALI come furono trattati nel facco

de Roma IV. 240. CARDINALI Cofis, e Orfino dati per flatichi del Papa all' Imperatore IV. 174

CARDONA (Dan Michele di) fuggo a Fano L 455. & Erto prigione Il. 38. CARDONA (Don Ugo di) è fatto prigione I. 465. va da Meffina in Calabria con

ottocento fanti Spagnuoli . 477. muore di un colpo di artiglieria Il 12. CAROONA (Giovanni) Coote di Culifano, percoffo di uno froppietto nell'elmot-

10, muore Ill. 366, CARDONA (Ramondo di) Capitano delle galore di Spagna IL 12. è fatto Generale dell'efercito della lega 403.

CARDONA (Ugo di) Vicere fugge occultamente per falvarfi dall' impeto dei fuoi foldati III. 15. muove le fue genti contro ai Fiorentini, 18. animette l'Imbasciatore dei Fiorentini, e loro sa varie domande. ivi . fa intendere ai Fiorentini, che per fieurtà d' Italia zimuovann il Gonfaloniere del Magistrato . 19. racculto l' efercito a Barberino, fi accoffa a Prato, e lo batte, 14. spaventato dalla earestia di viveri inelina alla concordia, ivi. dopo la presa, e il sacco di Prato sa accordo con i Fiorentioi. 28. confente al defiderio del Cardinale dei Medici, che i fuoi tornaffero in Fi-

renge. to. ricevuti i danari promeffi dei Fiorentini fi parte di Tofcana con l' efercito per andar verso Brescia, 22. dopo disputa grande cede al Cardinale Sedunenie la confernazione delle chiavi di Milano a Maffimiliano Sforza . 10. per comando del Re volge l'efercito verso Ferrara . 45. costrigue Piacenza a ternare forte i Duchi di Milano, 54dà a Otraviano Fregoso tremila funti , e va col resto dell' esercito a Chiesteggio. 76. delibera di foccorrere fenza dilazione le cife di Cefare. 78. efortato da Gurgenfe ad affediar Padova, giudica pluttofto impossibile, che difficile lo sfirzarla, 85, manda Antonio da Leya con mille faoti in aiuto delle gensi del Duca di Milano, 87, feggiorna a Vicenza, e manda Prospero Colonna a 1.cchengiar Balciano, e Marofrico. 38. delibera de approfimarfi a Venezia, e foech eggia turte le terre, e ville del paese. 89. guida la barraglia nel fatto d'armo a Vicenza. 9a. offerva male il compromesso fatto fra Cesare, e i Voneziani . 95 comanda ad Alarcone, che vada con molta gente nel Friuli. \$20, entra coli' efercito in Vorona per difefa di quella Città. 130 compone Bergamo in etiantamita ducati . 121, va a Spruch con Profpero a confultar coll' Imperatore delle cufe occorrenti . 121. CARDUCCI (Francesco ) Gonfaloniere surrogato al Cappeni IV. 254.

CARLO Quinto, prima Re di Spagna, eletto Imperatore III. 267, coronato in Aquifgrana . 278, che ragioni pretendaffe Topra lo Stato di Milano. 289. muove guerra al Re-di Francia nel fuo paefe. 414 fa convenzione con Arrigo Oriavo Re d' Inghilterra . 437. Inclinato alla concordia con i Franzasi, e per che cagione. 449 fi querela di Papa Cemente. 454 ricevura la nueva della vittoria di Pavla, che cofa facelle IV. 22. cofa rifpondelle all' Orator Venero, az. propone le condizioni al Re di Francia per liberarle. 32. non ratifica i tre articoli feparati della capitolazione , e perchè. 40. va in poste a visitare il Re-Francesco prigione, e gli promette di liberarlo. 54. fi accorda con Francesco Re di Francia suo prigione. \$6. sdegnato contro al Re di Francia per la inoffervanza dei Capitoli . 110. muta l' snime secondo le occasioni, che se gli propongono. 296: va con groffa armara 4 Genova . 967. reflicuifce a Francefco Sforza il Ducato di Milano 366, prende la Cotona in Bologna 392, ritorna di nuovo in Italia 407, partito da Bologna terna in Soagna 414.

da Bologna torna in Spagna. 411. CARLO Otravo Re di Francia fi apparecchia di paffare in Italia l. 31. impegna le gioie per careftia di danari . 68, paffa in Iralia per la montagna di Monginevra, donde paísò anche Annibaie. 70. fue fattezze, e compleffione. 71. fi ammala in Afti di vaiuolo, che è un male . che fuole venire ai putti per sutto il corpo, e per tutto il vifo, con bolle piccole e roffe.74. va verso Ficenze.94. entra in Firenze armato . 96. promette la offervanza dei Capitoli flabiliti con i Fiorentint, e va a Siena. 99. aspira di far la imprefa contro ai Turchi . 106, bacia prima i piedi, indi il volto al Pontefice, e gli da l'acqua alle mani, mentre celebra la Meffa, ivi. combarre le Fortezze di Napoli . 136. è in difficultà di partirli d' Italia . 147. desidera o tenere dal Papa la investitura del Regno di Napoli. 149. parte di Napoli, dopo avere asfunro il titolo, e le infegne reali . 150. entra in Roma . ega, fi ferma in Siena fei giorni 153. fi parte da Pila 160. alleggia a Fornuevo. 163. in pericolo di effer fatto prigione al Taro, fa veto a San Dionigi, e a S. Martino, 170va ve lo Piacenza. 178. va in otto alloggiamenti alle mura di Afti, 180, fi fa beffe della citazion del Pontefice a Roma . 194. torna in Francia. 210 fi ferma a Lione fenza penfiere delle cufe d'Italia . 218, va a folisfare i voti a Torfi, e a Parigi. 247. difegna di andare a Parigi. 152. delibera di far la guerra ai Genoveli . 280, muore in Am-

CARRI viene in mano del Duca di Ferrara IV. 218.

CARRETTA (Fabbrizio) in nome del Re di Francia a Roma II. 472. di Caracolata. Bernardino) Spognolo, Cardinale del titolo di Santa Cicce, Lea gazo del Papa a Vigevene I. 165, ha affoluta potettà di liberare il Valenti-

no, ega velta che reftituifce al Pontefice le Fatrezze II. 60. CASALE (Cava iere da) all'efercito dell' Imperatore III. 467.

CASALE (Giovanni da) Capitano dei fanti in Saffuolo II. 332. . CASALE (Gregorio da) Oratore del Re d' ingibilterra a Clemente Settimo IV. 377. CASALECCHIO famolo per la vittoria di

usuurh Looyle

XII Giovan Galeazzo Vifconte IL 366. Caffa di argento di S. Bernardino, tolta

dall' Oranges IV. 344. CASELLA (Mattee) Faventino, Oratore del Duca di Ferrara preffo a Clemento

CASENTINO occupato dai foldati Veneziani L 331. Castaldo (Giambatiffa) in nome del

Marchefe scuopre la congiura a Cefare

CASTELNUOVO fi arrende ai Franzefi L 368. CASTALNUOVO preso dagli Spagnuoli II. 9.

preso dai Veneziani. 250 CASTEL DEL Rio (Francesco da ) Cardinale di Pavia, Legato Apostolico Il 208. condotto prigione a Bologna. 310. è in fospetto di avere occulto intendimento col Re di Francia. 314. è lasciato dal Paoa in Bologna. 169. fugge di Bologna. 170. accusato di effere stato caula della ribeliione di Belegna . 174 è ammazzato dal Duca di Urbino. 375. CASTEL DI PIERO (Pirro da) per mezzo

di alcuni Fuorusciti occupa Chiusi . IV. 217-Callellano di Mus notato di avarizia IV.

119. diventa Imperiale. 297 Caftelverchie Torre nel Pifano L 129 CASTELLO di Genova reftituito a Lodovico Sforza L 1996 di Milano daro ai Franzefi 374 di arrende all'Imperator Carlo III. 354 di Gremona fi arrende agl' Imperiali 417, venuto in potefit di Cefate IV. 154, della Pieve faccheggiato . 243. a mare, e altre terre fi ar-

rendono a Lautrech 308. CASTIGLIONE (Baldaffarre da) va al Redi Francia II. 468 Nunzio del Papa pref-fo Cefare IV 194-

CASTRIOTTA (Ferrando) Capitano delle artiglierie del Duca di Milano III. 443morto nella giornata di Pavia. 471. CATELARY di Savoia morto nella rotta a

Marignano III 168, CATERINA di Spagna moglie del Re d' Inghilterra IV. 184. perche foffe repudiata dal Re Arrigo. 285. Cuttura dore mangiò Crifto nell' ultima

cena, confervato III. 370. CATTA Capitano Gualcooe è preso IV. 319.

CAVAIANA (Cavaliere) muore combattendo al Finale III. 3:5. CAVRIANA (Emilio) è fatto prigione III.

CANTO faccheggiata dal Duca di Ferrara

II. 120.

CERI (Giampsolo da) fuldato del Papa IV. 358. fatto Condottiere dei Fiorenti-

Cant (Giovanoi da) foldato del Conte di Pitigliago Il. \$2

Cans (Renzo da) era in Ceri con Giovanni fuo Padre L 476. va al foldo dei Veneziani II. 192. è fatto Capitano delle fanterie Venete. 274. affalta di not-te gli alloggiamenti degl'inimica, e gli mette in fuga III. 128, fvaligia cinquanta nomini d'arme, è riputato une dei principali Capitani di tutta Italia. ivi . rumpe Silvio Savello a Lodi . 131. chiamato dagli nomini della terra, entra in Bergamo. ivi esce di Bergamo con accordo. ivi. diventa foldato del Papa per discordie nate tra lui, e l' Alviano. 158. è con le fue genti d' arme a Ravenna. 210, manda a Fano Troilo Savello con cento uomini d'arme, e feicento fanti. 218 configlia, con effer bene farsi incontro agl'inimici, ma doversi risirare a un colie vicino. per inconfiderazione fa piantare le artiglierie in luogo scoperto, e senza ripari. 224. entra nel territorio di Siena. 172. fi leva dalla vista di Siena senza far opera degna. 174. affalta invano Otbatello. 101. affalta Rubiera. 405. fi parte dal Duca di Ferrara , chiamato dall' Ammiraglio di Francia . 408, batte la Rocca di Arona, 421. va a guardia di Vigevene. 418 conduce nel territorio di Bergamo cinquemila fanti Grigioni. 419. va a Savona con l'armata Franzese IV. 100, venuto in grande estimazione presto al Re di Francia per la disesa di Marsilia. 220, fatto Generale sopra la difesa di Roma da

Burbone. 237 Ceri rerra antichissima degli Ocsini L 475. dal Romani, rotti dai Franzesi al fiume di Allia, vi furoco mandate le Vergini Vestali, come in loogo sicurissimo . 476.

fi arrende al Papa ipi. Certofa Monastero bellissimo III. 363. Caures, e Rubertetto a Cambrai III. 206. Chi offende non perdona mai L 214. CHIARA Milanese Donna bellistima III. 416

CHIUSA prefa dai Tedeschi III. 202. CIABOTO (Filippo) di Brione , persona grata al Re Francesco, ma di poca esperienza oella guerra III. 465

Ciamberlano Regio ammazzato III 101 CIAMONTS fi parte dal Valentino L 469. - ya in aiuto di Papa Giulio per il Re di Francia II. 105, fi regionamento con P Imperatore. 249, intercede per i Veneziani. 287, va illa elpugnazione di Lignago. Illa, ricora a Milano. 291, fi ferma di Affrono, 291, va a foccurer Petchier. 125, de conditation de la conditation del conditation de la co

re in Coreggio. 351.
CLANDEU (Monfignor di) muore nel fatto d'arme alla Cirignuola L. 492.
CLARLOTTA figliuola di Federigo L. 335.

CIATTIGLIONE va in foccorfo di Ferrara II. 258. va alla Baftia col Duca di Ferrara rara. 352. è ferito, e pochi giorni dopo muore. 457.

Ciso (Franceschetto) va ad abitare a Firenze L 11.

renze L 11.
CINTIO, familiar di Leone, mandato al
Re di Francia III. 152. preso, e lafeiato dal Vicere. 159.

CHUCKLE L 254.
CITTA' di Romagna fi ribellaco dal Va-

lentino II. 21.
CITTADELLA di Arezzo prefa dai Congiu-i rati I. 448. di Pifa conceduta ai Pifani dal Caffellano Franzese contro ai co-)

mandamenti del Re. 230. CITTADELLA, e Maroffico fi arrendono II. 290 prefa dagli Spagnuoli III. 129.

CLEMENTS Settimo fu adorato per Pontefice di concordia comune di eneri III. 419. delibera di ftar neutrale tra l'Imperatore, e il Re di Francia. 425. finge di effere neutrale tra l'Imperatore, e il Re. 448. diffuade il Re dall'andare alla impresa di Napoli . 450, pubblica la confederazione con Francia. 451. teme dell' Imperatore vittoriofo contro a Francia, e perchè IV. 7. a-dopera varie scuse per mirigare l'animo idegnato di Cefare. 9. fa confederazione con Carlo Quinto 1 14. è mai foddisfatto dell'Imperatore 18. nel fuo Pontificato non riefce fecondo la espetrazione degli uomini, 61 difpenfa Carlo Quinto, che si possa congiugnere con una fua Cugina . 71. non accetta i Capitoli mandatigla da Carlo Quinto. 92. esso, e i Veneziani sono risoluti di far lega col Re di Francia. 107 risponde a Cefare circa le cofe di Milano. 117. propose, che fi rimuovano le offese contro ai Senefi. 151. temendo dei Co-lonnesi, esorta i Confederati ad affal-rare il Reame di Napoli. 158, manda il Vescovo di Baiofa a Ferrara a com-

porre le differenze con quel Duca . 16c. è in grande travaglio per le cole di Ungheria, e per le guerre d'Italia, e quello diceffe in Conciffero. 173 è in gran confusione per l' improvvito asfalro oi Roma. 275, si ritira in Castello per paura dei Colonnesi. 176. sa tregua e capitolazioni con Cefare per quattro meli . rui . fa tregua con gl'Imperiali . 177. volge le fue forze contro si Ccdi Napoli . 208. inviliro per le repide provvisioni del Re. 219, diffidandoli dei Collegati fa lega con a Cefarci. 221. diffida del Duca di Urbino. 2:7. facore. 220. ingangato fa guova confederazione col Re, e con i Veneziani. 2:4. fi rimette nelle braccia di Renzo da Ceri, che prima dilprezzava. 238. fi fugge in Castelio. 219. abbandonato da ogni speranza conviene con l'Imperatore . 247. crea Cardinali per danari . 274. esce di Castello in abito di metcante . 275. per un Breve ringrazia Lautrech . 177. ricercato di notrfi alla lega dà varie risposte. ivi. è neutrale tra Cefare; e il Re. 286, fi fcufa perche non fi dichiart con i Collegati . 316. come era disposto per le cose di Firenze. ivie promette ai Collegati di comporti con loro , 344. fooi dilegni per remettere i fuoi in Firenze, 150. rifponde agl' Imbafciatori dei Fiorentini, 376. va a Bolegos 181. fe ne zirorna a Roma. 392, fi rende difficile ad sprire il Concilio per molte cagioni, 400, fi abbecca con Cofere in Bologna 407. perchè non meritaffe la Nipote al Dues di Milano, 410, fi abbocca col Re di Francia a Marfilia. 413. sa parentado con lui. 414. fi predice, e annunaia la morte. 415. mnore . 416. deferizione della di lui vita. ivi .

Chusi (Monfignore di) fatto prigione dagli Straductii II 266. CLEVES (Engiliberto di) nell' efercito Fran-

Zefe al Taro L 167.
COCCILO prefo dai Veneziani II. 263.
Coctionessa prefa per forza con molta

Centa Città dei Grigioni II. 480.

Collegati temendo, che i Grigioni del Cafiei di Milano non fi conduceffero con Borbone, ne conducono duemila agli fipendi loro IV. 169, dubirano della ilmidità di Clemente. 226.

COLUMNA (Afcanio) travaglia Clemente

IV. 137. prende Cepperano, e Ponte-

Cosons, ¿Fisberialo fi allema dal Papa, ed al Ra Alfonie da Perdinado. 187, preja la folde de Perdinado. 187, preja la Rocca di Santo-Verino. 261. di laiva in Ronca gione. 211. fa sumazzare in Roma i melli di sciuni Barond del Regno, fegueza della parte Fransafe. 215. fatto prajone interese con il Certona. 213. metreggia ferra con il Certona. 213. metreggia Argona del Regno. Segueza del Argona in Fatta. 217. è Gorrentote dell'eferito Spagnudo in Initia. 217. è ferre prajone. 295. casa il Deci di Erro prigione. 295. casa il Deci di Erro prigione. 295. casa il Deci di Erro prigione. 295. casa il Deci di

CCLUNA (Giulio) a Montefortino I. 434. rompe gli Orfini alle tre Pontane IV. 10. CCLUNA (Marcantonio) foldato del Pontefice, feguita Cefare con dupento uno mini d'aime III. 186. foldato di Ce-

fare. 20t. Golonya (Muzin) alleggia con la fua

compagnia nel Medanete III. 197. Célonna (Pempeo) folleva di pepole Romano II. 393. fi ritiene le pagho del Re di Francia. 474.

Re di Francia. 474.

Celenna (Pompeo) creato Cardinale da
Leone Decimo III. 279, benebe infineeo del Cardinale dei Medioi, fi efferi-

fee di firio Papa. 419.
CLENNA (Profpero) di conduce agli flipend di Francia I. 59. mandato dal Re al Papa è ricoutro, e culfodito in Gafiel S. Angelo, e pochi di poi liberatir. 101, per non esfergli stati fatti ai

flet S. Angelo, e pochi di poi liberatr. 101, per non effergii flati farti si 
fempi debiti i pagumenti promefli, va 
i foldo di Perdinando. 187, è itstutto 
guardia di Napeli. 437, è mandito da 
Conlalvo nell' Abtuzi II i. 10. va a theneingo gon molta gente III. 118. va a 
chuppi la Berjame. 131, unore in fipezio di pochi di di una ferita 1 197. 117.

Orieswa (Profpero) va agli flipendy dell' Papa I. alg. contradice al Vieree; che vocle swylcinaria a Venesia, fli viere che vocle swylcinaria a Venesia, fli viere di arme gilli la recregardia nel fatto di arme di professo per la luopa diffunza degli inincia, cel è fatto professo essi e libetato di peglene «18», va da Bologna nel Parmigiane, 209, enutio nella guerra del Marchefe di Petivara, 194, elitato di respensa dell'allo di condidata Marchefe di Petivara, 194, elidata Marchefe di Petivara, 194, elilutare, per per biafintro ciera la millilotato, e perre biafintro ciera la millisis 331. entra in Milano; 134. fb lavorare triace perpendure la curtan ai Françafi nel Cathelio di Milano, 139. feccorre Paris affedare da Françafi, 261. feopre, e trova il rimedio all'article de la campo a Cromona; 168. cerca di face he Medans venga fotto il Duca di Facerata, 413. flato gili ammalato otto medio, por la campo a Cromona; 168. cerca di facerata, 413. flato gili ammalato otto medicamento amazorio, muere 413. medicamento amazorio, muere 413. medicamento amazorio, muere 413. medicamento amazorio, muere 413. medicamento amazorio, muera 413. medicamento amazorio amazorio, muera 413. medicamento amazorio amazorio, muera 413. medicamento amazorio, muera 413. medicamento amazorio, muera 413. medicamento amazorio, muera 413. medicamento amazorio amazorio

Aquila. 343. Colenna (Srefino) foldato del Papa, ciburiato dei Colonneli IV. 175. affalta i Tedelchi infieme con Malatella Baglio-

ne. 395 Colonna (Vefpafiano) travaglia Clemente IV. 117. muore 294. Colonnesi li dichiarano foldati del Re di

Celonness ti dichiarano foldati del Re di Francia I. 77. occupano Oftia a nome di Francia. 142.

COMACCHIO prefo II. 260.
Commissano Spagnuolo in Bergamo fvaligiato III. 63.
CLMu prefo da Ledovico Sforza I. 480.
faccheggiato degli. Spagnuoli III 336.

Compromesso fatto nolla persona del Pentesice dall'Imperatore, e dai Veneziani III 115. Conquis intimato dalla Chiesa Gallicana

in Lione II. 322. intimato da Gudio Secondo in Reona. 384. di Pifa fi difolve per tumutro. 417. Lateranenfe quando cominció. 497. perché non intimato dal Papa 447.440.

Concomus prefa dal Trudzio II. 365. Concomus tra il Re dei Romani, e il Re di Caftiglia II. 264.

Caviliani della pace tra Carlo Re di Francia i Ledioviso Sierra I, son dell' accordo promoniato di Brordo Duca di Perrant tra I Veneziani e i Fronciani Gopta Incendiani e i Fronciani Gopta I regilia di Pira, 1976 della I regilia di Pira Villentino, e i Signori finoi inimici. 457 della pace era Francia. Il Generoli e pace e i Signori della di Piraccia il Generoli e pace di Piraccia il Generoli e pace di Piraccia il Generoli e para Piraperstore, e Francia III. 46, propolle all'Imperstore, e Francia III. 46, propolle all'Imperstore del Pira per far regiun recordi di Pira della California di Piraccia di Pira della Piraccia di Piracc

ferre dal Re all' Imporatore per liberară, 33 con le quali Francofco Sforza dicde il Cafello di Milano all' Imporatore. 152. con le quali il Duca di Ferrara entra nella lega. 169. della pace copclufa in Cambrai. 363.

Confederati di Carlo Imperatore non Pi aburano nella imprefa di Milano III. 445. Confederazione tra i Vengaiani, e il Re

di Francia I. 248, tral' Imperatore , e il Papa II. 180, tra i Fiorentini , e 1 Lorcheft 188. nuova tra il Pontofice , e il Re di Francia . 277. nuova tra l'imperatore. e il Redi Francia. 353. del Pontefice. del Re Carrolico, e dei Veneziani . 402. t a il Papa, e l'Imperatore contro ai Veneziani, e fue condizioni III. 37. conchiuse era il Re di Francia, e I Veneziani, fr. tra l'Imperatore, Re di Aragona, e gli Svizzeri, 141, del Fregolo cen Francia, che capitoli contenoffe . 144, tre Leone Decimo, e Francofco Primo. 170 tra la Chiefa, e Francia, e fur condizioni. 215. tra Papa Clemente, e Carlo Quinto IV. 14- Ira Francia, e Inghilterra . 37. tra il Re di Francia, e il Re d'Inghilterra, 252.

Congiunzione tra il Papa, e Ferdinando comincia a vacillare, e perchè I. 44. Congiura di Pandolfo Perrucci, del Ba-

glione, e dell' Alviano contro sa Fincrattai II. So, di Ferdiandho, e Girlipi da Elfe contro ad Alfonio Duca di Ferrata, 110 in Bologna in favore dell Bentitegli, 161 in Verona fatta in favore del Verentini, 25th di Jeuni Spagonoli in Padova contro all'Alviano Ferrata; 231 illi Borbone cantro al Redel Panoria, che conditioni avelle, 401.

fiors la imprefa di Napoli I. 28 Configli dell'eferciro Franzese interno all' affairar quello dei Vencaiani. Il. 199, farti dall'eferciro della lega a Novara I. 194, interno alla mutazione dello Sta-

to di Siena IV. 137.
Confistio di Dieci in Venezia I. 355, grande confirmito in Firenze. 135, in Francia per le cofe d'Italia 148.

Conficile intorno al cammino dell' efercico Financele per Napoli I. 83, del Triulzio di affaltar Medana II. 344, del Navatra per espugnar Bologna, 434, del Gran Cancelliere dato a Cefare intorno al visteare il Re prigioce, c infermo IV. 54.

Confetta, fe fi doveva dare il paffo al

Re di Francia, cho fo ne voleva an lare I. 164, di lafetar la imprefa di Padova al Re di Francia II. 267.

Confutte dei Finsentual intorno a piglier Pida per foran Il. 83, dei Vaneziantina torno alla guerra 319, divarfo internali affedos di Eniogna. 435, fiz i Capitani dei Collegati e Barberino V 211, in Finenga-di mandar foccofio a Roma. 437, tea Climente Settimo, e

Carlo Quinto in Bologna . 382. Contants (Federigo) Provvediror Veneto a guardia di Civitale del Friuli II. 232. muore in fulla piazza di Brefita

di un colpo di fche ppietto, 445. Contabini (Grilo) Generale dei Veneziani contro a Geneva II. 300.

CONTARINI (Zaccaria) definato a trattar la tregua con Cofare III 167. Conti (Jacopo) Barone Romano, condet-

CONTI (Jacopo) Barone Romano, conditto prima agli flipendi di Carle, fi cuiduce pui con Alfonfo I, 109.

Couprusivasi dei Franaccii, che crano in Arella con gli Aragondi prarrecularii L. 160. di due Rè estrea la divisione dei Regue di Napoli, 1231. tra la Regue di Napoli, 1231. tra la Regue di Napoli, 1231. tra la Regue di Napoli dei Princeste, e il Valenzio. 1351. tra Cario Quinto, e Arigo Ottavo di Ophilerra III. 1637. di Cefure interno il accordadi Vocanzioni 23, tra il Papa, e ggi aggrati di Cefure per la fua liberazione. 273. di Cefure Donoria, 136. di Cefure Donoria, 136.

Correla (Filippo) l'apeletano, fiquattato

Cornaga (Giorgio) Provveditore infirmacon l' Alviano a Cadore II 164. Provveditore, informe con Andrea Gritti, nell'efercito Veneto, 193, vuol metter gente in Brefeia, 205.

Connano (Giorgio ) Imbafeiator Veneto al Re di Francia III. 173. Connano (Giovaoni ) Orator Veneto II, 264.

CURNARO (Cardinale) Veneziano aderifee al Cardinale Colonna nella elezione di Clemente Settimo III, 419.

Centra (Adriano di) Grafande, in una inu signa di una cena a Papa Aleffandro, e al Duca Valentino, nella quale effi fano avveno preparato per lui II, un nega avveno preparato per lui II, un nega primo per la reginenchiato inonari alla Sedia del Ponteñe confeffa quello avera udito adl Gardianie di Siena III 378. anon gli è data per quelto modelli altuna s'olo paga teigiamente cerca quanXVI

tità di danari - 239, parte occultamente da Rema, ne mai più si feppe quello avvenisse di lui . ivi . Coronazione di Leone Decimo III. cc.

Const [ Giovanni ) Orator Fiorentino a Cefare III. 454 Corso I Gigante ) Colonnello dei Venezia-

ni IV. 260.

Conso (Triftano) Capitano dei fanti del Pontefice è fatto prigione a Rubiera III.

CORTE (Bernardino da ) Pavefe, deputato alla guardia del Caftello di Milano L 373. muore di dolere per aver dato vilmente il Caftello ai Franzefi. 275.

Conte vecchia di Milano faccheggiata IV. 102.

CORTONA (Catdinale di ) Legato della Città di Perngia ill. 355. calunaia Francesco Guicciardini per aver quietato il tumulto in Firenze IV. 133, imputato fi parte da Firenze con i Nipoti del Papa. 250. CORTONA affaltata dal Principe di Oranges

IV. 375. effa, e Arezzo fi arrendono. 377. Corrustela nella milizia Italiana I. 76. Convera Capitano Spagnuolo fugge, lasciati i suoi cavalli presi III- 130

Ceseia (Giovanni) perde Carpi custodita negligentemente III. 399 Costantino di Macedonia all' Imperatore a nome del Pontefice II. 219, entra con

alcune poche genti in Vicenza. 166. cicluso dal Re dei Remani. 212. Coffumi di Papa Giulio III. 52. Covos Configliere Cefareo IV 408. Creazione di Paolo Terzo IV. 417.

CREMONA fi arrende ai Veneziani L 374prefa dai Veneziani II. 390. ribellatas. dai Franzesi è ripresa da loro III. 335. presa a patti dagl'Imperiali. 369. batauta da Federigo da Bozaole. 409. confeguata a Francesco Sforza IV. 178.

CRIBRARIO (Benedetto) dà Crema ai Veneziani III. 178. CRECE bianca, fegnale del.' efercito Fran-

zefe III. 365. 10ffa , fegnale dell'efercito Imperiale . ivi . Споси Capitano Franzese IV. 304. Coto Capitano dei Colonnesi IV. 206.

CURRADINO Capitano dei Tedeschi a guardia di Cremona IV. 124. va alla volta di Trento . 178.

Aune fatto delle artiglierie del Du-ca di Fetrara a Ravenna nell'efercito inimico II. 463.

DAVALO (Alfonfo) Marchefe di Pefcara. feguita Ferdinando Re di Napoli in Sicilia. L. 137. è di egregia virtù e fede verso il suo Signore 138, muore ammazzato con una freccia, che gli paf-

sò la gola. 187. DAVALO (Ferrando)' Marchefe di Pefcara è fatto prigione nel fatto d'arme a Ra-venna II. 467. va ad alloggiare a San. Martino III. 301. emulo nella guerra di Profpero Colonna. 304. affalta la Città di Lodi. 368. configlia a continuar la guerra di Lombardia contro ai Franzefi. 452. con molta diligenza infesta i Franzen. 469. fatto Generale dell' Imperatore in Italia IV. 44. fi tien mal fodisfatto dell' Imperatore . 45. occulta il trattato contro a Cefare . 49. trattiene afturamente i Congiurati contro a Cofare. 53. delibera di levat il Ducato di Milano a Francesco Ssorza . 57. che domande facesse al Duca di Milano . 58. costrigne il popolo Milanese a giu-rar fedelià all'imperatore. 60. notato per infame, ivi. muore. 63.

Davalo (Innico ) guarda la Rocca d' Ifchia I. 438. Declinazione delle cose dei Collegati in

Lombardia IV. 349. Deliterazioni degl' Imperiali nel Regno IV. 3+4.

Deferizione della Nazione degli Svizzeri IL 421. Determinazioni fatte nella Dieta di Co-

flanza II. 144. Dieta dei Principi Germani in Costanza II. 128. di Cambrai per far guerra ai Veneziani. 179. di Mantova, che concludesse III. 16. di Noion per accordare le cole tra Francia, e Spagna.

Difesa della infamia di Lodovico Sforza I. 178. Difficultà , che facevano difficile la imprefa di Napoli I. 23. degli accordi tra Fiorentini, e Pifani. 324. tra i Veneziani , e Fiorentini negli accordi di Pifa . 354. nelle convenzioni della tregua II. 170. nell' accordo tra l' Impetatore , e i Veneziani . 361. nell' accordo tra i Veneziani, e l'Imperatore III. 36. nell'ac-

corde tra Cefare, e i Veneziani, 95 nelle quali fi trovava l' efercito Ecclefiastico, e Cefareo. 317. Diffidenze tra Cefate, e il Re di Francia IV. 178.

Digiuno (Bagli di) in Genova I. 60. arriva con gli Svizaeri al campo. 200 fatto prigione degli Svizzeri. 208. diffuade gli Svizzeri a pigliare il foldo dell' Impero II. 145.

Dic uno affediaro dagli Svizzeri III. 105. Dionen, Lancastro, famiglie nobili d' Inghilterra III. 436.

Discordia nei Capitani Ecclesiastici circa il combattere con i Franzesi II. 320. nell' eferciro Ecclefiafrico è cagione di molti difordini IIL aus.

Difcordic civili in Firenze per la dignità del Gonfaloniere II. 400.

Difcorfi fopra la vennta dei Frangefi in Iralia giudicara difficilisma, e infruttuofa I. 33. di alcuni Senatori Veneziani , perchè non fi accerraffe la turela di Pila. 233. intorno la navigazione dei Porrughefi Il. 52. fopra la imprefa di Papa Giulio contro ai Franzefi, 4e4. dei Fiorentini intorno a dare . o non plare aiuto ai Franzefi nella guerra . 428. intorno alla cagione della perdira della libertà di Firenze III. 32. fopra la tregua rra Spagna, e Francia. 58. fopra le cofe dello Stato di Milano. 112. dei Capitani Ecclefiaffici fopra l'affaltar l' altra parte di Parma 212. vari fopra la levara dell'efercito da Parma. 317. lopra le promeffe di quei che defideravano la lega IV. 63. del Papa circa l'accordarti con Cefare. 213, del Duca di Urbino, e S. Polo. 357.

Difeorfo dell' efercito Spagnuolo circa l' entrare in Lodi IIL 160.

Difezni di Lodovico Sforza per afficurarfi nello Stato I. 65. dei Confederati contro ai Franzefi . 143. di Maffimiliano fopra il Regno di Napoli . 265. del Papa per infignorirfi del Regno di Napoli. 318. dei Veneziani nel concluder la lega con Francia. 346. dei Fiorentini di metter Pifa in Ifola IL 66. del Re dei Romani circa il prender l'Impero. 92. del Papa per abbaffar la possanza Franzese. 199. del Re di Francia per far guerra al Papa . 215. dell' Imperatore per venire in Italia . 383. dei Confederati per diminuire la poteffà dei Franzefi . 449 del Papa per rimeriere i fuoi in Firenze IV. 150. due dei Fiorentini . 375.

Difegno del Castelnuovo di Napoli II. 9-Difordini nel campo Franzele IV. 129. Dispute interno alla concerdia delle cofe d'Italia III. 35. tra il Papa, e i man-dari Cefarei fopra gli articoli della Ie-

ga IV. 72. Disussioni di alcuni Senatori Veneziani di accettar Pifa I. 233. dei Franzefi all'

andata in Italia . 164. Diversie tra il Re Luigi, e la moglie I. 336.

Dogana di bestiame di Puglia I. 243. Dega pleben de Genova fugge IL 120.

Domande del Re fatte a Piero dei Medici I. 87. del Valentino ai Fiorentini . 417. del Papa si Veneziani per affolvergli II. 203. del Vicere ai Fiorentini III 19. del Papa al Re di Aragona . 35. del Marcheie di Pefcara al Duca di Milano IV.

Donne Capuane fi ammazzano per confervar l'onore I. 434

Dorsa (Andrea ) giovane, fi affatica, che Savona fia reftituita ai Genovefi L 125. fi ritira a Genova per ripofarli. ivi, conqui fts una nave Franzese per forza III. 60, va agli stipendi del Ponrefice Clemente IV. 111. configlia il Papa intorno alle cofe di Genova. 129 fi fortta da Genova con le fue galere. 178. è condocto dal Re di Francia, as4. fi parte dal fervizio di Francia . 322. molto ftimato in Genova. 319.

Donia (Niccolò) va contro a Genova per Francia. IV. 337.

Dote effetta dal Re di Purtogallo a Car-

lo Quinto IV. 16.

DRAGONIERA, Rocca Perotta, paffi da venire in Italia I I 150.

DRESSINA (Leonardo da) Fuorufcito Via centino IL 217. Derate di Urbino alla ubbidienza della

Chiefa III. 193. Due Frati, uno di S. Domenico, e l'altro di S. Francesco, vogliono entrare nel fuoco per esperimentare la dottri-

na del Savonarola I. 306. Duc Rè di Francia foli fi trova effere frati prigioni IV. 98.

Duelle di Giaci mo Empfer Tedefco , e Zamudio Spagnuolo Capitani valorofi II.465. Duanea (Don Pietro) ritorna col Vefcovo Gurgense in Germania III. 5t.

E prefio il Re d' Inghilterra II. 434. afpira di effere Vicario univerfale del Pootefice in Francia, in Inghilterra, ed in Germania IV. 258. eforta il Re a repudiar Caterina di Spagna . 285. toligia danari, e le robe fue è rilegato al fuo Vescovado . 352. citato a difendersi da una accufazione, mentre è condot·· ¥vm

to come prigipoe; muore il fecondo giorno della fua infermità, 353. Ecetefrafici a campo a Saffuolo II. 332.

Editti prammatici di Cefare, pubblicati in Ilpagna contro al Papa IV. 104. Effetti, che dipendevano dalla rifoluzione del Re intorao ai Capitoli fatti a Ma-

dril IV. 96.

Elefanti veduti in Roma al tempo di Leone Decimo III. 133. Elerroni dell'Impero nomini venali III.

263. in controversa per l'elezioni. 266. quali siano. 267. Elezione di Papa Giulio Secondo II. 31.

dell'Imperatore, perche si appartiene ai Germani III. 267. ELISABETTA Regina di Spagna muore II.

71 che ragione avelle nel Regno di Castiglia. ivi. Export faccheggiato dal Marchese del Gua-

fto IV. 394.
Ennto Vescovo di Veruli, Nunzio Pontificio agli Svizzeri III. 166. va a Bre-

ENTRAGHES, Castellano della Cittadella di Pifa, non vuoi rendere le Fortezza si Ficrentini L 118. vende ai Lucchessi per ventificimila ducati le Fortezze di Pietrafanta, e di Mutrone. 240. è sbandito da tutto il Reante di Fiancia. 271.

Entrata di Carlo Re di Francia in Roma
L. 151. del Re Cattolico in Napoli II.
109. del Re di Francia in Genova. 124.
dei due Rè in Savona. 137. di Papa
Ginlio in Buluma. 143.

Giulio in Bologna. 143-Erefia Luterana ond ebbe principio III. 273, she progressi facesse. 275.

271. ehe progressi facesse. 275. ERNANDAS (Confalvo) di Cordova, detto il Gian Capitano L 122. prende più torre, e sa grandi progressi in Calabria.

258, rompe gl'inimici a Laino, é fu la fua prima vittoria in Italia. a59, va con Profpero Colonna agli ffipendi del Papa. 284 è mandato alla lospecia di Odia, 285, presa Offia, quan mionfante entra in Roma, ed. è condotto dal Papa refidence in Concestoro, il quale gli dona la Rufa in testimonianza del fuo valore. ivi. va verfo Capua 412. paffa in Calabria . 417. fa riduce in Barlesta in molto difordine . 458, di lus costanza nel patire i difegi. 479. non accetta le commissioni della pace . 486. va alla Cirignuola. 480. va a Na-poli. 491. va col resto dell'esercito a Gaeta II. 10. partitosi da S. Germano wa dall'altra parte del Garigliano. 41. rifiuta il configlio di quegli, che lo configliavano a partirfi dal Garigliano. 43. paffa con l'efercito Il Garigliago. 46. è di terrore ni Franzefi . 58. per-chè non feguitaffe la vittoria contro ai Frangeli. 52. per far dispetto all' Alviano aiusa i. Fiorentini contrn ai Pifans . \$1. lodato fommamente di valore, 138, muore III, 282

Essesa Commendatore mandato da Cefa-

re al Papa IV. 70.

Errore di parola male intefa quanto danno arrecò agli Oddi Lazzadi Carlo Re di Francia nel ritornare a Parigi, dovendo paffare in Italia. 252. di Persi a diffuadere i foldati a combattere contro agl' inimici . 264. di Lodovico Sfor-za nell' eleggere il Capitano delle fuo genti. 371. di Paol Vitelli in non feguitar la vistoria. 179. dei Capitani Franzeli, che fa cagione delle ilifav. venture loro nel Regno di Napoli, 458, dei Collegati contro al Valentino a riconcillarli con Iui, e farfi fuoi folda-12, 468 del Marchefe di Mantova nello frar peco guardato II. 210, nel fondarfi nei Fuorufciti. 319. de Ciamonte nel procedere al foccorfo della Mirandola., 341, di Foia nel volere ftravincere. 467. di Profpero Colonna, onde fu fatto prigione III. 151. dell' Imperarore nel perder tempo ad Afola . 186 di Prospero Colonna in non sar provvisioni opportune per affediare una terra. 305. della Regina di Francia nel risenere i danari a Lautrech. 328. del Re Francesco in non si voler levare di Pavia. 461. del Papa in licenziar le fue genti. IV. 222. in licenziare i fanti delle Bande nere . 230, di Don Ugo di Moncada in perder tempo a fenrir pre-

dicare un Romito Spagnuolo . 304. Errori del Re di Francia dopo la prefa di Napoli L 185. dei Francofi, undo furono rotti al Garigliano II. 50.

Ejempio della mutazione di fortuna nella Città di Milano IV. 14t. Efercito Atagonese usel di Roma mella

medefima ora, ehe il Re di Francia entrò L 104. diloggia da S. Germano.

Fiercito di Ferdinando in fuga al Lago di Pizzolo L. 188.

Efercito dei Fiorentini ammalato fotto Pifa L. 380. fi accosts alle mura di Pi-fa . II. 87-

Efercito della lega fotto a Novara, e fuo numero L 190. a Bologna II. 432. fi leva da Bologna. 439. a Ravenna. 456. verso Milano. 481, batte Pavia. 486, a Oftiano ill. 326, a Milano. 333, si ac-ensta a Milano. IV. 130, si parte da Milano. 113. dopo il faceo verso Ro-

Efercito del Principe di Oranges IV. 370 Ejercito di Lausroch ad Aleslandria IV. 263. per la impresa del Regno di Na-

Piereito Ecclofisfico a Bracciano L 28t. a campo a Saffuolo II. 332. a campo al-la Mirandola. 333. a Sorbolungo III. 218. in tumulto per cagione di una queftione privata. 226. per dubbio di tu-multo fi divide. ivi. fi leva da Parma. 111, in the difficultà fi trovaffe nella guerra di Lombardia. 217. a Calal Mag-giore. 320. fi ritira a Galbionetta. 316. Leelefiallico, e Colateo a Marignano.

Elercito Franzese a Fornunvo L 163 pasfa il Taro. 167. verlo Nola. 188. in necessità di acqua. 257. si citira in Pu-glia. ivi. sotto il Trameglia, Ligni, e Triulzio, 404. interno a Pifa. 413. marittimo e terreftre per l'acquifto di Napoli, 410 verfo Roma II. 21. fi ritira in Francia. 40. a Rocca fecca. 41. a Genova. #10. paffa l' Adda. 195. nel Polefine. 280, verfo Bologna. 314. fi leva da Bulogna. 229. si ritira nei luoghi forti. 483. a Novara. III. 70. va verso Parma per difenderla. 308. Franrefe, e della lega all' Adda, 319. alla Biecees. 164. verfo Milano . 401. fi leva da Mitano. 416. va verso Novara. eultà. 326

Efercise Fiorentino affalta Pila L 377forto Pifa II. 87.

Efercite Imperiale a Genova L 291. contro ai Veneziani II. 141. a Trevigi. 190. a Binafeo III. 417. in eareftia di danari. 461. a Marignano va per frecorrer Pavia. ivi. a Villarino. 468. Imperiale e Franzese setro Pavia alloggiano vieini. ivi. entra in Napoli IV. 200

Efercito Inglese quando passò in Francia Ill. 101. fe ne torna a cafa. 108. Efercita Italiano alla Ghiarucla L. 162.fi leva d'intorno a Siena rotto IV. 154. Efercito Spagnuolo in Romagna II. 410

Spagnuolo e Franzele fan viaggio per la Romagna. 453, in careftia di vive-

ri III. 262. Efercito Veneto al ficecorfo di Pifa, e fuo numero I. 279f in Bibbiena. 350. al fiume dell' Oglio II. 193. a Pontevico. 108. a Vicenza. 154. a Verona. 107. fi leva da Verona". 100. a Ficheruolo. 320. verso Modana . 31t. in fuga . 188. Efortazione del Cardinale Sedunente agli Svizzeri a combattere con i Franzeli

Ill. 161. del Vicere Franzese al tredici fuoi combattenti 1. 480.

Estr (Alfonfo di) nell'efercito Italiano al Taro L. 169. fuceede nel Ducato di Ferrara a Ereole fuo Padre II. 91. feuopre i configli di Ferdinando, e Giulio da Efte congiurati contro di fe, e gli condanna a perpetua careere nel Caftel-lo nuovo di Ferrara. 111. fi scuopre inimico dei Veneziani, e caccia il Bi-Idemino, loro Magistrato, di Ferrara. il Castello di Esti, donde è l'antica origine, e il ecguome della famiglia. 256. impedifice con frequenti colpi di artiglieria, che l'armata Veneta, entrata nel Pò, non palli più innanzi. 257. è coffretto dalle genti dei Veneziani a ritirarli con perdita di molti dei fuoi. 258. fa spesse secreccie per condurre gl'inimici a combattere. rompe l'armata dei Veneziani in Pò. 261. conduce a Ferrara i legni prefi, che poi concede deliderolo di gratifieare al Senato Veneziano . 262, manda eavalli e fanti per rempere l'altra armara a Consacchio, ivi. la di lui de-pendenza dal Re di Francia gli eagiona la inimieizia del Papa . 276. rieufa di ubbidire al Pontefice, che fotto gravi pene, e centure gli comanda, che delifta di far lavorare fali a Comacebio. 277. è minaceiato dal Papa eon le armi, se non leva le nuove gabelle impefte alle cobe, che andavano per il

Pò a Venezia . 279. quanto più si vede perseguirato dal Pontefice, tanto più augumenta nella fua divozione ver-fo il Re di Francia, cni aveva dato trentamila ducati. ivi. ricupera le terse di Montagnana, ed Effi, e il Polefine di Rovigo . 280. Atberto l'io di Carpi concita il Pontefice contro di lui . 196. ricupeta dutto quello elie in Romagna gli era itato occupato dalle genti del Papa fotto il Duca di Urbino. 302., e 303. perde Modana, e merte gente in Reggio, perché non fegua il medefimo di effa. iw. prende moite barche, e altri legni dei Veneziani, e il loto Provveditore . 317. riprende fenza oftacolo il Finale, e faccheggia, e abbrucia Cento. 310. 101pedifce che i Veneziani non gerrino il Ponte in ful Po, e gl'infetta con le fue galee. ivi. rompe i legni dei Veneztant ali'Adria, e alla Putifella. 321. è fotroposto pubblicamente alle census re del Papa, ivi. fi affatica fommamente, perchè fi vada a trovate l'efercito inimico, per difcoftarlo dallo Stato fuo . 344. afpetta Ciamonte alfa tetra della Stellata, per ivi deliberare del modo di procedere contro agl'inimici. 145. rompe gli Eccletiastici alta Bastia, e al fiume Santerno, 351. va allo Spedafetto, e infesta con le artiglierie il Bondino. 357. caccia Alberto Pio di Carpi, che lo possedeva con lui comunemente. 374. perde tutte le terre, che teneva di qua dal Po. 430. ricupera la Baffia, ed è percoffo da un faffo in fulla tefta. 431. fa prigione Fabbrizio Colonna nella giornata di Ravenna, 465. ritorna, dopo 11 fatro d' arme, a Fertara. 469. il Marchese di Mantova intercede per lui appresso al Papa III. 6. rende gratifimamente, e fenza alcun pefo la libertà a Fabbrizio Colonna fuo prigione. 7. ottenuto fal-vecondotto dal Pontefice, va a Roma. ivi. ammesso nel Concistoro dimanda umilmente venia al Pontefice, che i' ede benignamente, e deputa fei Cardinali a trattar feco della concordia, ivi. della dures a del Pontefice infospettito, dimanda facultà di tornarfene a Ferrara, ma non la ottiene. 8. è condotto fuora di Roma da Fabbrizio, e Marcantonio Colonna, e va per mare a Fertara. 9. ottenuta la folpenfione delle censure dal nuovo Papa Leone, porta il Gonfalone della Chiefa il di della di

lui coronazione. 56. per intercessione del Re di Francia gli fono reflituire Modana e Reggio, pagando certa quan-tità di danari, 178, è notato più per Mercatante, che per Principe, 270, oppresso da lunga infermità è sidotto a termine, che quafi fi dispera la fua fa-lure. ivi. il Marchese di Mantova gli scnopre la congiura di Alessandro Fregeso contro di lui. 271. sa provvisioni in Ferrara, e toglie ad Aleffandro egni speranza di far progressi contro di lui. 272. prende improvvisamente il Caftello del Finale, e di San Felice, 31c. augumentato per quella presa l'edio del Pontefice, procede con cenfare contro di Ini alla privazione del Ducato di Ferrasa. 320. mite, e messe in suga lo di lui genti al Finale, abbandona il Castello, e fugge a Ferrara, 326, dopo la morre di Papa Leone racquista molti lucghi. 339. è ricevuto in grazia da Papa Adriano, e riceve le Caffella di S. Felice, e del Finale, ubbligandofa ad aintere la Chiefa con certo oumero di genti. 383. riprende Reggio, e Rubiera. 408. fa trattato con Prespero Colonna per ricuperar Mudana . 413ipaventato per la creazione di Ciemente Settimo, e disperando di ottenee Modana, ritorna a Ferrara. 420. è im granditimo timore per la vittoria di Carlo Quinto. a Pavia IV. 11. che giu-rissizione avesse sopra Medana, e Reggio. t7. è tentato dai Collegati per loro Generale. 186. fi acecfla a Cefare . 287. perfuade Borbone a non perder tempo a profeguir la guerra avanti . 2011: ricupera Carpi . 218, prende Mo-dana . 249. fa accordo cel Re di Francia con condizioni enerate. 169. è teouto inquiero dal Papa. 351. gli fonoattribuite da Cetare Medana e Reggio, ed è rinveflito della giurifdizione di Ferrera . 401.

Esta (Don Ferrando da) va al foldo dei Veneziani con cento uomini d'arme I. 300.

Esta (Ercole da) Duca di Ferrara reflituifce a Lodovico fuo genero il Caftello di Genova, che aveva in deposito I.

Esta (Ipolito da) Cardinale, fatto Arcivelcovo di Milano da Lodovico Sforza I. 300, fa cavare gli occhi a Don Ginlio fuo fratel naturale II. 100, ha cura dello Staro in affenza del fratello III. 8. Este e Monfelice Castelli presi dall' Imperatore II. 240.

PARIO (Tommalo) da Ravenna, Conteftabile di fanti, morto fotto Ve-

rons III. 78. FARNZA fi arrende al Valentino I. 423. è prefa dai Veneziani II. 17. prefa dal Papa, 109. si difeode contro al Valen-

tino I. 419. FA.ETTA Capitano dei Franzesi alla difesa di Bolegna II. 432.

Fama, che Lodovico Sforza invidiaffe la vittoria ai Veneziani contro ai Franzeli

FANANO fi arrende alle genti del Papa II. FANO (Gianlione da ) difende Anagni IV.

FANO battuto dal Duca di Urbioo III.

Fanteria Italiana non vuni prefentarfi all' affedio di Pifa per viltà II. 88. era già in poca tiina. 308.

Far guerra a chi non ha che perdere è pazzia. I. 485.

FARFA (Abate di ) altrimenti Napoleone Orfino, è meffo prigione in Caftel Sant' Angelo per aver pigliato le armi in terra di Roma come foldato di Cefare IV. 203. entra in Roma, e vi fa gravissimi danni. 189. ricupera Paliano, prefo prima da Sciarra Colonna. 312va in Abruzzi. 331. è totto, e farto prigione a Crefeentino. 341. liberate compe alcune genti di Antonio da Leva . ivi. sitiene il Cardinale di Santa Crcee . 368. va con trecenso cavalli al foldo dei Fiorentini . 379, è mandato da effi al Borgo San Sepnicro. 189. ricompone le cole fue col Pontefice, e con Cefare. 390.

FARNASE (Aleffandro da) Cardinale, che fu poi Paolo Terzo, va all'Imperatore a nome di Clemente IV. 25+-FARNESE (Ferdinando da) morto fotto"

Faenza I. 423 Faanzas (Galcazzo da) è în Barletta per Francia IV. 343.

FARNESE (Rinuccio da) Condottiere del Veneziani mucre nel fatto d'arme al Tarn I. 175.

FARNESE (Rinuccio da) va ai foldi di Francia con cento cavalli leggieri IV.

Fattenze di Carlo Re di Francia L. 71.

Patto d'arme tra i Veneziani, e gl' Imperiali al fiume Taro I, 169. a Seminara . 487. alla Cirignuola . 491. al Garigliano II. 42. a Nola. 47. dei Fiotentini, e Pisaoi alla Torre di S. Vincenzio. 84. a Cadore, 165. all' Adda. 201. a Ravenna. 468. a Novara III. 74. a Vicenza. 92. a Marignano tra gli Sviz-zeri, e i Franzeli. 333. alla Bicocca. 366. a Pavia. 471. navale tta gi' I nperiali, e i Franzefi IV. 304. FEDERIGO Gzetano, e il Duca di Boviano

decapitati IV. 3434

Fadanico Marchefe di Mantova, Capitano della Claiefa III, 100, FERDINANDO Re di Spagna, Principe mol-to celebrato, e glorinfo I. 38. fi obbliga enn Carlo Re di Francia a non gl' impedire l'acquifto di Napoli, per mavere da lui la Contea di Roffiglione . 14t. conforta il Re di Francia a volgere piuttofto le armi contro agl' Infedeli. che contro ai Criftiani, 142 fa roteffare dal fuo Imbafciatore al Redi Francia, che piglierebbe la difefa del Pontefice, e del Regno di Napoli. ioi. fa confederazione con molti Principi contro ai Frangefi . 143. va in perfona a Perpignane, e fa fcorrere le fue genti a far prede nella Linguadocca . 229. fa tregna con Francia per fei meli . 290. fi accorda col Re di Francia di affaltare il Rezno di Napoli, ipi, fa convenzione col Re di Francia circa la divifione del Regno di Napoli, 422, fa pace col Re di Prancia. 485, con vari pretelli differifee di ratificare la pace II. 7. conduce al fuo foldo tutta la famiglia Orlina. 28. mortagli la moglie, contrae matrimonio con Madama Germana di Fois, figlipole di una forella del Re di Francia. 89. va in Aragona. 97, viene in Italia, 108, entra io Napoli con grandiffima magnificenza, e onore, 109, parte del Regno di Napoli, non vi effendo dimorato più che fette meli. 134 fi abbocca col Re di Francia a Savona, 136, fono in lui ecculti i configli, e diverse le parole dalle opere . 139. entra nella lega di Cam-bral contro ai Veneziani . 179. vendo Pifa. 189. è inveftito del Regno di Napoli dal Pontefice. 298. fi purga della querela fatragli dall'Imperatore, e dal Re di Francia. 134. perfuade l'Impe-ratore ad abbracciare la pace universale. 353. afflitto da lunga indisposizione, muore in Madrigalegio, villa igno-

biliti-

XXII

biliffima, mentre va con la Corte a Sibilia III. 182 di lui virtà , e felicità . fvi. FERDINANDO Duca de Calabria prigione

FERDINANDO eletto Re dei Romani IV. 191.

FERMO (Orazio da) Segretario del Duca

di Uibino III. 217. FERRERO (Bartolommeo) giuftiziato infie-

me cel figlinolo III. 296. Francia (Emilio) per il Re di Francia

resta in Firenze IV. 301. Fannuccio (Francesco) Commissario dei

Fiorentini IV. 392. ammazzato dal Maramaus . 106. Firmamosca (Celare) (valigiato da Galeazzo

Pallavicino IIL 62. Ivaligiato da Renzo da Cert. 95. è fatto prigione . 190, man-dato da Cefare al Papa IV. 206. di una lettera a Clemente di mano propria di Cefare . 207. mandato dal Pontefice a Borbone . 222, muore . 305.

Figsco (Cardinale dal) Legato Apostolico III. 178.

Finsco (Filippino dal) acciccaro. da gran-

di promeffe conforra il Castellano di Milano a dare il Castello ai Franzesi L. Fizson (Girolamo dal) ufcendo dal palaz-

zo pubblico è ammazzato da Lodovico, e Fregefino fratelli del Doge III. 69. Fizsco (Obietto dal ) Fuerufcito di Genova L 55 occupa Rapalle 71. fi congiugne cen Carlo Re di Francia con molte promeffe . 14t.

Firsco (Sinibaldo dal ) occupa Pontremoli IV. 170

FILETTINO (Cefare ) mandato ad Anagna dai Colonneli con duemila fanti IV. FILIERTA di Savoia meglie di Giuliano

dei Medici III. 142. Filippo Decio privaro del Dortorato dal

Pontcfice, per avere feritto in materia del Concilio Pifano II 419. Filtreo Monfignore di Brefcia configlia Carlo a reftitoire Pietro alla Patria L. oc.

Fintreo Re di Castiglia II. 93. si falva in Inghilterra per fortuna di mare. 95. muore . 100

FINALE (Cardinale del ) conforta i Genovesi a rimettersi nella volontà del Re di Francia II 12L

Fine della confederazione del Re Fer-dinando di Galcazzo Doca di Milano, e della Repubblica Fiorentina I. 5 .. della guerra contre al Duca di Urbine, e che giudizio fufle fatto di cffa III. 246.

Finizzano prefo, e faccheggiato dagli Svizzeri L. 84.

Fiorentini inclicati al favor dei Franzefi I. 119. mandano gente a Pifa. 131. non entrano nella lega, ancorchè maltratsati dai Franzesi . 144 ricevono le For-rezze da Carlo, e i Capitoli fatti tra loro., 19t. pigliano la porta di Pifa, chiamata Fiorentina . 110. non fi vogliono difunire dal Re di Francia. 267. ion rotti dai Pifani a Caftel di Buti . 262 foli fostengono la guerra di Pifa contro a tutti i Principi d' Iralia. 272. stimolano il Re di Francia a passare in Italia. 301. fono in diffentione fepra i. Cepitani Generali delle lor genti. 350, ratificano l'accordo fatto dal Duca di Ferrara fopra la caufa di Pifa. 359. feguitano la espugnazione di Pisa con le . armi. ivi. deliberano di ffar neutrali tra Lodovico, e il Re di Francia. 363. prometrono fegreran ente al Re di Francia di non siutar Lodovico Sforza . 365 affaltano Pifa . 377. fanno lega con Francia. 441. muovono di nuovo guerra ai l'ifant. 442, deliberano di fare il Gonfalonicre a vita II. 554 danno il guisto ai Pifani II. 64. affaltane Pifa . \$7. fono feldati di melto filenzio. 376. sferzano i Sacerdoti a celebrar la Messa nell' Interdetto . 401. non vegliono alggiare i Franzesi , che andavano al Concilio di l'ifa. 414 funo ricercati di fuccorfo dal Re di Francia contro al · Ponrefice . 426. fono in dubbio di dare , o non dere foccorfo al Re di Francia contro al Pontefice . 4:8. entrano in lega col Re di Aragona. 429. fono in confusione per la veouta degli Spagnuoli III. to fono in disparere circa il rimettere la Cafa dei Medici come privata nella Città , 20. fi apparecchiano a difenderfi contro all'eferciro del la lega 23. perchè non furono nominati nella dena di Clemente contro a Cefare IV. 115. di mal animo contro a Clemente,

non afcolrano un fuo mandato. 317. FIRENZA governata confusamente L 191. interdetta per avere acconfentito al Conciliabolo II. 200, in discordia civile per cagione della dignità del Gonfaloniere di Urbino IV. 232 fi mette alla difcia offinaramenro . 17

FLORANGER Serito III. 75.

Foderi , altramente Zattere Il. 163. FOIRTTA ( Menfigner della ) fatto prigione a Terrcana lil. 104.

Fair (Gaftone di) figliuolo di una forella del Re di Francia paffa in Italia II. 357. è disfidato dagli Svizzeri. 424. fi apprefeota a Galera. 101. ferito di una pieca in un fianco muore. 457.

Fots (Germana) di moglie di Ferdinando Re di Spagna II 85. dopo la morte di, lui spossta al Duca di Calabria III 381.

Fois (Moofignere di.) fa rispettare i Cardinali dispregiati in Milano II. 448 entra in Bologna sozza siputa degl' inimici. 439. quando cominciasso a diventar glorioso in Italia. 446. va al Finale con nuovo soccosso di Franzosi. 451 va. 001. l'estreito a Ravenna. 455. motto. 457.

Ferreiro a Ravenna. 455. morto. 457. Fors (Odetto di) deputato dai Cardinali Franzefi Cuttode del Concilio II. 414. va a guardia di Bologna. 433. fuecede nel Generalato a Borbone in Italia III.

Fois (Tommafo di) Monfignor dello Seudo, mandato con trecento lance in Italia III. 143. è fatto Governaror Regio in Milano. 291. va a patimento col Ginicardini. 292. entra in Reggio contra della di la contra di la conla faria dei tolo. 189. fi ritir a Corisgo. 294. è mandato da Lautrech a Vauri. 330. effec di Cremona. e la rende a patti. 158. ritorna in Francia. 371. va. a Monticelli a incontrar le gesti

Spagnuole 456.
FONSECCA (Antonio) Oratore del Re di Spagna I. 142.

Forti' (Brunoro da ) petde le infegne II. 352, va con quattroceuto cavalli leggieri a Sorbolungo III. 219.

FORLI' (Meleagro da) Con lottiere dei Veneziani II. 443, muore nel fatto d'arme di Vicenza III. 94.

FORTE ( Giovanni ) lasciato dall' Alviano a S. Bonifazio con molta gente, fugge a Celegna III, 60.

Celegna III. 69.
Featzza di Livorno renduta ai Fiorentini da Saliente I, a17, di Ravenna fi atrende al Pontefice II. a15.

FURTEZZE dei Fiorentini confegnate al Re di Francia I. 88. rendute ai Fiorentini . 100

Fortificazione di Padova come flava quando Maffimiliano vi pose l'assedio II.:

Fortune dei Franzeli comincia a declinace f. 256.

FOSCARQ (Marco ) Oratore dei Veoeziani in Firenze IV. 274.

FRANCESCO Primo Re di Francia, s' inti-

tola Duca di Milano III. 137. ricerca Leone della confederazione per paffare in Italia. 142. a' incammina verso Italia. 145. l'opraffiede più di a Vercelli per aspettere l'esito delle cose, che si trate tavano con gli Svizzeri . 154. paffa il Tefino, e fe gli rende Pavia. 155. va a Marignano per unirfi all' Alviano . 158. rompe gli Svizzeri . 167. fa confederazione con Leon Decimo, e fa accordi con lui 178, per la morte del Re Cattolico pensa di fare la impresa di Napoli . a81. ha in fospetto Leone Decimo . 195, fa la pace con Cefare, e i Veneziani. 203. aiuta il Pontefice contro al Daca di Urbino, 215, fa lega . con il Re d' Inghilterra, conformata con promeffa di parentado. 255. porta pubblicamente l'Ordine del Tofone . ivi. alpira ali' Impero, 260, acquifta il Regno di Navarra, 287, ha in foipetto Leone Decimo. ivi. fa provvisione per difender Milano. 298. fignifica ai fuoi di voter cornere in Italia , 441. viene in Italia, e fi ferma a Vercelli, 443. affedia il Caffello di Milano, 444, affedia Pavia. 446. piglia in protezione il Papa, e i Fiorentini. 448, è perfusfo dai fuoi Capitani a levar l'affedio da Pavia. 451. non vuol pareice dall' affedio . 461. fi dì all'ozio, e al piaceri. 465. è fatto prigione. 472. rifponde ai Capitoli propoligii da Carlo Quinto per sua liberazione IV. 11. è condetto in Ifpagna priione . 42, è custodito nella Fortezza di Madril 43 è in pericolo della vita per dispiacere di animo, 53. è visitato da Cefare . 54. è vilitato dalla forella . 55. offerifce a Cefare la Borgogna per liberarfi . 74. con che ceremonie fosse liberato . 94. si lamenta dell' Imperator Carlo . 97, non può obbligarfi ad alienace fenza il confenfo degli Stati generali del Regno . 99è risolute di non ceder la Borgog la all'Imperatore . ivi fi obbliga dargii duemillioni di oro prima che dargii la Borgogna. 109. procede lenramente alla guerra contro all' Imperatore . 157. rifponde al Cardinale Salviati circa le richies fte del Papa. 168. fconforta ai Principi l'andata del Papa a Barcellona . 183. manda Imbafciatori a Cefare per la liberazione del Papa, acr. tenta di riconducre il Doria al fuo fervizio 314. aspira alla pace per riavere i sigliuoli. 355. rifcatta i figliuoli . 394 è in mala disposizione verso a Cesare. 402. tenta d' XXIV

irritare il Turco contro a Cefare. FRANCO, Copitano degli Stradiotti, prigione I. 312.

FRANCO (Gianiacopo) entra nella Matrice a nome di Francia IV. 343.

FRANGETE preso dagli Aragonefi, e faccheggisto I. 254.

FRANGIANI ( Giovagni ) ammagzato crudeliffimamente in Fermo, per tradimento, da Liverotto suo nipore L. 470.

FRANCIANI (Liveroito) da Fermo va in aiuto dei Pifani I 415, fatto strangolare dal Valentino, ha fine condegno alle fue feelleratezze, 470.

FRANCIANI (Lodovico) da Fermo, figliuolo di Liverotto va con mille fanti nell' esercito di Lorenzo dei Medici III. 222. FRANGIPANE ( Cristofano ) occupa Pisinio, e Divinio nell' Iftria II. 110, rompe gli

Ufiziali dei Veneziani a Caftello del Verme. 132. è preso, e condotto pri-

gione a Venezia III. 119. Franzefi, che ragione abbiano nel Regno

di Napoli I. 20. pentiti di paffare in Italia . 68, fuggono il combattere con gli Aragonefi. 79 diventano odiofi al Regno Napoletano. 144. difegnano di tornariene in Francia . 146, prefentano la giornata agli Aragonefi. 245. naturalmente più pronti a conquiftare, che prudenti a confervare . 141. vanno a campo a Mortara . 37 2. vanno a campo a Montechiaruoli. 413. muovono guerra agli Spagnuoli nel Regno di Napoli. 445 fvaligiati in Caffellanera dai terrazzani. 479. a campo a Sals II. 39. richiamati dal lero Re a caía. 40. diloggiano rumultuofamente dal Garigliano . 45. fortificano Milano, 146. prefentano la giornata agli Ecclesiaftici . 323. fanno nuove provvifigoi per offendere la Stato Ecclefiaftico 343. rotti dai Veneziadi alla Scala. 183 affaltano Ravenna . 456. fi ritirano da Ravenna con perdita del fuoi. 457. cominciono a effere execuati d' Italia . 484. in Italia per riacquiftar Milano. Ill. 61. ritornano di là dai monti. 76. einunziano al Concilio Pifano, 110 pi-gliano la Rocca di Novara, 362, fi levano da Milano. 416. feguitati dai Cefarei, fanno perdita di molte cefe. 412. cacciati d' Italia . 433. perché cominciaffero a piegare IV. 311.

FRANZI (Monfignore) mandato dal Re di

Francia al Papa I. 149. Fargest e Adorni divisi tra fe, e divenuti potenți II, 112,

Fragoso (Aleffandro) fa trattato contro

al Duca di Ferrata III. 270, parla incautamente con molti, e fcuopre il fegreto . 171. affalta Concordia , ma invano. 17 2.

Fargoso (Batiftino) fi riconcilia con lo Sforza I. 101

Fazcoso (Cardinale) fi congiugne col Re di Francia con molre promeffe I. 14t. Fazgoso (Federigo ) Arcivescovo di Salerno folda nelle terre della Lunigiana,

con i foldi del Pontefice , cavalli , e fanti II. 311. Fargoso (Fregefinn) fatto prigione nel

fatto d'arme a Rapalle I. 73. Fazgoso (Giovanni) entra con un brigantino nel porto di Genova Il. 312. Fargoso (Innus) fa ribellar Geneva dal

Re di Francia II. 486, va con Giancuerado Orfino a impedire i danari, che venivann a Brefcia III. 185 va al foldo dei Veneziani IV. 168. è Governatore dell'efercito della lega . 349.
FREGOSO (Orlandino) fatto prigione nel-la rotta degli Aragonesi a Rapalle I.

Fazgoso (Ottaviano) mandato ai Fiorentini dal Re di Francia I. 286, tiene pratica per privare il Re di Francia del dominio di Genova II. 101, è con altri Fuerusciti fulle galere del Pontefice. 300. posta la nuova della rotta di Ravenna al Pontefice . 479 è creato Doge di Gennya III. 76. fa lega col Re di Francia , e con che condizioni . 144. muore .

Fazc: so ( Paolo ) Fuoruscito di Genova I. 15.

Fargoso (Polbatiffa ) con altri Fuorufelti occupa Venrimiglia I. 181. con fei galere infefta la riviera di Ponente. 286. Fatgose (Tommafo) Doge di Genova vende Livorno col fuo Porto ai Fiorentini

1. 120. Fargeso (Zaccaria ) fratello del Dege firafcinato a coda di cavallo III. 70. FRIULI predato dal Turcn I. 396. in di-

struzione per le parti II. 309. riacqui-FRONDSPERG (Giorgio) Capitano di Tedefchi III. 365. fa provvisione di gente in Germania per Cesare IV. 181. trat-

tenuto in Ferrara dal Duca . 181. FRONTAGLIA Capitano metic prefidio in Terroana III. 104

FUCCHERI Mercanti Tedeschi II. 201. Fuga di Alfonfo in Sicilia I. 108. Fuore accelo nell' Arfenale di Venezia con incendio grande II. 191-

Frece cadute dal Cielo, effendo fereno, abbrucia la polvere del Caffello di Milano III. 194. Fuorufciti di Milano vengono a queftio-

ne tra loro Ilf. 318. Fuorusciti Senesi in discordia tra lore IV.

139

## G

ABANBO (Giovanni) chiama a duello Il Marchefe di Pefcara III. 336. fu ammazzato a Ravifingo . 433.

GARTA faccheggiara dai Franzefi I. 185. battuta da Confaivo II. 12. prefa da Confalvo a parti . 49.

GARTANO (Federigo ) decapitato IV. 343.

GARTANO (Luigi ) è fatto prigione III.

732.

Gatoso Spagnuolo, Condottiere del Duca di Urbino III. 207 GALBAZZO (Giovanni ) Duca di Milano gra-

vemente infermo nel Caftello di Pavia I Br. Galce Franzesi ottengono Savona IV. 165.

GALLUTTO Baglione morto IV. 160. GALESE (Fabiano da) difende Fano III.

GALLERA (Giantommafo da) Capitano dei Franzell IV. 158.

GALLIZZANTI appreffo agli Svizzeri chi foffero III. t41. GALLO (Cefare ) Condotriere degli Sviz-

zeri IV. 127 GAMBACCRYA (Pietro) fugge di Pifa L. 378. è fatto Capitano dei Genovell II.

218.

GAMBARA (Giovanni Francesco da) capo della fazione Ghibellina in Brescia II. 205. GAMBARA (Protonotario da ) mandato in Inghiltetra a nome del Papa IV 92.

GANNAI (Prefidente di ) mandato da Carlo Ottavo al Pontefice per fare accordo con lui I. 101. mandato nuovamento Imbafciatore al Pontefice , 104. GARLASCO prefo dal Duca di Urbino III.

428. GATTINARA (Giovambartolommeo da) in

Roma IV. 14 GATTINARA (Mercurio) non vuol foferivere i Capiroli della liberazione del Re-

di Francia IV. 89. GAvi (Prospero da) fatto prigione dalla Abate di Fatfa IV. 312.

Gamat (Monfigner di) mandato dal Re di Francia per condurre Vitginio Otfino

al fuo foldo L 116.

Gamino Ottomanno fragello di Brifet Re dei Turchi I. 105. muore . 118.

Generale de Normandia a Milano II. 482. fi parte da Milano per andare a Pavin. 484.

Generale di S. Francefce mezzano fra il Pana e Cefare IV. 194, tomato dai Vicere ai Papa. 195. mandato con Veri di Migliau da Cefare a liberare il Papa

Ganova ridotta în poteftă del Re di Fran-cia III. 70, prefa degli Spagnuoli, e faccheggiata. 370, affediata dall' armata dei Collegati IV. 266, ritorna fotto il dominio di Francia. 263. occupata dal Doris . 334 fa nuove ordinazioni nelle famiglie . 338.

Genovefi , e altri favoriscono la ribellione di Pisa I. 120. Senesi , e Lucchesi aiutano i Pifani . 417. non accettano i Pifani per volonta del Re di Francia II. 68. fi ribellano da Francia . 112. fi levano da Monaco. 119. nobili in fuga. 210. plebei fuggono la fola prefenza dei Franzefi. 221, fi danno al Re di Francla a discrezione. 124. fi aforzano di vettovagliar Pifa. 187.

Gente del Principe di Oranges IV. 336. Geuti dei Florentini al Poggio Imperiale I. 127. dei Veneziani in Calentino in molti incomodi . 333. del Valentino fvaligiate Il. 30. dei Veneziani verfo Modana . 331. Gentica Vescovo di Arezzo diffuade Pic-

ro dei Medici a mandare i fuoi Imbasciatori con gli altri a Roma I. 10. GHIARLEINI danneggiano i Guelfi in diverfi luoghi d' Italia I. 295. cacciati di Mi-

lano III. 187. GHINUCCI (Girolamo) Senefe . Oratore del Pontefice in Inghilterra IV. 12. GIACOMINI (Antonio) Commissario dei

Piorentini II. 8c. GIERRTO (Gianmatteo ) Vescevo di Verona va al Re di Francia III 447. è Configliere di Clemente IV. 69. Gies (Marefciallo di ) mandato dal Re-

Imbasciatore al Pontefice I. 104. manda un Trombetto nel campo Italiano a dimandare il passo per l'esercito a nome del Re . 161. con quattrecento lance, e cinquemila fanti tra Svizzeri, e Guafconi va in Ghienna per remper la guerra verso Fonterabia II. 17. GIESUALDO, Castello preso dagli Aragonesi

I. 157. Giracio (Matino) Veneto, prigione II.

Giorgo di S. Marina celebraro in Venezia per l'acquifto di Padova II., 226. GIOVANNA Regina di Napoli, donna impadica I. as.

"Giovacchino (Giovanni) dalla Spezie in Inghilterra, mandatoyi dal Re di Fran-

cia III. 440. Giovani Ncbili Veneti vanno a Padova per difenderla II. 239-

Giabbileo quando fi celebra più devota-

mente che mai I. 397 Gravaz' (Carlo) Prefidente del Senato di. Milano II. 170-

Giucio Secondo fra tutti i Pontefici di tal nome, corra in Conclave già Papa certo, e stabilito e can elempio inau-dito, prima che si chiuda il Conclave, è assunto al Pootificato II. 31. cagioni per le quali fu efaltato a tanco grado , avi. nianda il Vescovo di Tavoli a Venezia a lamentarfi della oppugnazione di Faenza. 35. ricufa di accettare le terre, che teneva il Valentino nella Romagna , foontaneameote da lui offertegli. 37. pentitofi poi di non averle accertate, gliele fa ricescare, ma non volendo egli più darle , lo fa ritenere in fulle galee, e condurre a Roma . - 18. concode, ma contro cuote la conférmazione della Legazione del Regno di Francia al Cardinale di Rosno. 39. defiderofo di cofe nuove, non vuol confentire, che i Veneziani ritengano in Romagna una piccola torre . 75. consence di ammertere gli Oratori dei Veneziani , fenza però obbligarfi a cos alcuna, ivi, accumula fomma grandiffima di danari, e promette per Breve la dignità del Cardinalato ai Vescovi di Aus, o di Baiola, per gratificare il Re di Francia, 95, ricerca l'aioto del Re di Francia per ridurre alla foa obbedienza le Città di Bologna, e Perugia. 200, giustifica in Concistoro il suo desiderio di fare la impresa di Bologna, e Perugia , ed esce di Roma con cinquecento nomini d'arme. 104. entra fenza forze in Perugia, e non udito il Cardinale di Netbooa, che in nome del Re di Francia lo confortava a differire la impresa, va per la via dei monti a Cefena . 105. ammonifce fotto pene fpitoali, e temporali i Bentivogli a par-

tirfi di Bologna, e deputa Luogotenen-

te del fuo elerrito il Marchefe di Mag-

rova. 106. entra con grandiffima pompa in Bologna ,e riforbati in molte cole legul, e immagini di libertà , la fottoChiefs 107: eforta il Re di Francia a non muover goerra al gopolo di Genovas e ritorna da Bologna a Roma, 147. è nato vilmente, e nutrito multi-anni v in amilifimo frato . ass. fi jamenta del Re di Francia per le cose di Genova. 127. fa. iustanza col detto Re, che gli faccia dare prigioni Giovanni, e Aleffandro Bentivogli . 141. è irrefoluto circa la paffata dell' Imperatore in Italia . 243. lo conforta a paffate in Italia fenza efercito, offerendogli maggiori unerl, che mai da Pontence alcuno fossero first fatti nella incoronazione degl' Iraperatori. 144. Idegnato contro ai :Veneziani per nuove cagiont: 178, era più prento a querclara, che a determinarii. ivi . eforta i Veneziaoi a restituire Rimini, e Faenza. 183. la quale gforcazioge non avendo effetto, ratifica la lega di Cambrai. 185. pubblica, fotto nome di Monirorio, una Bolla orribilo contro ai Veonziani . app. affalta la Ro-magna. 208. nega ai Cardinali Grimano, e Cornaro l'affoluzione dal Monitorio. 215: consente di ammettere sei Imbafciatori dei Veneziani, che fupplichevolmente lo ricercaffero dell' affoluzione, 216, gli:difende nel foro spiritusle. 253. gli affolve dalle censure con cerre condizioni. ivi. manda gente in foccorso dei Ferrarefi . 259...s' interpo-ne era Massimiliano , e i Veneziaoi , perchè f-guiffe tregus tra loro, ma fenza frutto, can grandifimo fuo dispiacere. 164, nel Portico di S. Pictro riceve a grazia gl' Imbasciarori Veneti, gli asfolve, imposta lero la penitenza. 270. fanlega con gli Svizzeri. 276, cerca principio di controversie con Alfonso Duca di Ferrara, e gli comanda, che defista dal far lavorar sali a Comacchiq. ivi. minacciando di affaltarlo con le armi, se non levava certe gabelle, sa paffare le sue genti nel Cootado di Bologna e in Romagna - 279. vuole reintegrare la Chiefa di molti Stati ,i quali prerendeva appartencriegli, e liberare Italia dai Barbari 294, non accetta il censo del Duca Alfonso 297, sa ritenere prigione il Cardinale di Aus. e concede al Re Cattolico la Investitura del Regno di Napoli . 208. comincia in un tempo la guerra contro a Ferrara, e contro a Genova . 299. ottiene per aq-cotdo Modana . 302. effendo riufeite vane le cose tentate a Genova, delibe-

anopre del rutto alla abbedienza della

XXVII

ea affaltaria: di nuovo . git. tormenta un uomo del Duca di Savoin , perchè gli parlo di pace 1/3 #41 enera in Bologna disposto di affaltare Ferrara per terra, w per acqua. 316. enora il Marchefe di Manteva del titolo di Gonfaloniere della Chiefa . 318, fottopone alle cenfure Al-· fenso da lifto . Ciamonto , e tutti i peincipali deli' efercito Franzese : 301:esorta con Breve e con minacce molti Cardinali, che si treaferiscano a Roma, ma indarno, 223; refifte pertinacemente a tutto le molettie, e alle suppliche, e lamenti dei Cardinali, perchè si pattiffo da Bologna, e terminaffe la guerra, 325. fi.lanienta dei Veneziani per la tardità degli aiuti promeffi , 326. convoca il Reggimento, e i Collegi di Bologma, e gli conforta a confervare il dominio della Chiefa. ivi. manda Lorenzo Purci fuo Darario con la Mitra Pontificale a Firenze. 327. fi lamenta con tutti i Princini Griffiani del Re di Francia, 270, va a campo alla Concordia, e la prende pee forza 337. accompagnate da tre Cardinali va a campo alla Mirandola; e alleggia in una cafetra di un VIIIano. 339. cavalca continuamente per il campo, e si sottopone come Capitano di eferciti alle fatiche, e ai pericoli, non ritenando di Pontefice ultro, che l'abito, e il nome. 340. prende la Miran-dola, e la restituisce al Conte Glovan Francesco, 342 per configlio del Capitani fi ritira a Bilogna, indi a Lugo, e finalmente a Ravenna. 343. gli era grata la pace tra i Principi Criffiani e per qual cagione. 355. crea otto Cardinali. 360. va da Ravenna a Bologna a fare incontro al Vescovo Gurgense. 261. eforta i Bolognesi a tenesi fermi nella divozione della Chiefa. 367. ritorna a Ravenna, e piglia, per paura del Duca di Ferrara, la ftrada di Forli . 269, gli è oltremodo molefta la morto del Cardinale di Pavia ammazzato dal Duca di Urbino. 3751 gli è intimata la convocazione del Conciliabolo Pifano; ed è citato ad andarvi personalmente. ivi . propone, piuttofto come vineitore, clie come vinto, la pace al Re di Franria 381. vinto dai preghi dei Cardinali, confente alla liberazione del Carditralo di Aus, ma con certe condizioni 784: intima il Concilio universale in-Remy im S. Giovanni Laterano, 284. pubblica contro a tre Cardinali un Moniforio fotto pena di privazione del

Cardinalato, 385. procura, che Minite Pulciano fix restituito ai Piorentini . iul. s' inferma, e il quarto giorno della fua malattia è creduto morto. 392 affolve, presenti i Cardinali , il Duca di Urbino fuo nipote, dall'omicidio commeffo del Cardinale di Pavia. 394. pubblica una Bella piena di pene orribili contto a chi procuraffe con danati, o con altri premf it Paparo. ivi. ha in fospetto il Re di Aragona . 395, dichiara fottopo-fie all' Interdetto Ecclefiaffico le Città di Firenze, e di Pifa. 399. fa confederazione col Re Cartelico, e con i Ve-402, dichiara i Cardinali, neziani . aurori del Conciliabolo, privi della dignità, e incorsi in tutte le pene minaceiate, 405, dichiara incorfa nell' Incordetto anche la Città di Lucca. 415. priva delle fue' dignith molti Prelati intervenuti el Conciliabolo, e Filippo Decio, uno dei più ecceilenti' Giureconfulti di quella età . 449. è confortato dai Cardinali a far la pace col Re di Francia. 469. ne lo diffusiono gli Oratori Veneti, e Aragonesi. 470. è rifoluto non farla, fe non per ultimo, e disperato rimedio. 472, da principio al Concilio Laterane ne il terzo giorno di Maggio : 474 è efortato dai Cardinali Arbonenie, ed Eboracenie a non far la pace, avendo prima così occultamente conventto con inl . 478 per interceffione del Marchefe di Mantova permetto ad Alfonso da Este, che vada a Roma a dimandargli venia, III. 6. lo afcolta benignamente, e deputa fei Cardinali a trattar feco le condizioni della concotdia . 7. tenta i Reggiani , perchè fi defe fero a lui , 8. procura, che le genti dei Pierentini foficro fvaligiate . 9. onora gli Svizzeri , e loro dona le bandiere della Chiefa. Tr. favorifce la famiglia dei Medici per rimetterla in Pirenze 14. deliberando conciliarfi l'animo del Vescovo Guegense, gli fa enori eccesfivi . 34. fa molte dimende at Re di Aragona . 35. proteffa agli Oratori Veneziani, che gli perfeguiterà colle armi spirituali e temperali, e'fa confederazione con Cefare folo. 37. manda faenpo Staffileo suo Nunzie a Venezia per persuadergli alla concordia. 40 pubblica una Bolla contro al Re di Francia nelle quate gli toglie il titolo di Crl-ftianifilmo e fettopone all' Interdetto rutto il Reame . 42. compre fegretamente da Cefare la Città di Siena per prez-

presso di trentamila Ducati. 51. per decrero del Concilio Lateranense trasferifce il titolo di Cristianissimo nel Re d' Inghilterra. 52. infermandofi, fa chiamare il Concistoro, nel quale fa conl'ermare la Bolla contro a chi ascendesse al Papato per fimonia. 53. fuppiica il Collegio dei Cardinali a concedere in Vicariato la Città di Pefero al Duca di Urbino suo nipete . ivi muore . ivi . di lui coftumi . ivi.

Giuramento di Borbone ai Milanefi IV. Giuramento preso dai Fiorentini, e dal

Re per la offervanza dei Capitoli I. 99. GIUSTINIANO (Antonio) Imbasciatore al Papa II. as3.

GIUITINIANO (Polbatiffa) conduce mille fanti Tedeschi a Gazzuolo II. 160. Gli uomini qualche volta, benche favi,

dimostrano la debolezza dell' intelletto loro I. 12.

Gobbo valentissimo marinaro IV. 303. Gonzaga (Ferrando da) è fatto prigione IV. 322. è fatto Generale dell'esercito

Cefarco dopo la morte di Oranges . 397: Gonzaga (Francesco da) Marchese di Mantova, benchè giovane, fatto Governator Generale delle armi Venete 1. 162. dopo il fatto d'arme al Taro, di Governatore è fatto Generale dell' efercito. 191. va a soccorrere, e a nnirsi col Re Ferdinando a Nocera . 246. fi rimove dagli ftipendi Veneti. 188 per fospetto, che trattasse di condussi col Re i Francia è disonoratamente cassato dai Veneziani . 301. volge l'animo a ritornare al foldo dei Veneziani. 330. adegnato della tardità dei Veneziani, fi riconduce con Lodovico Sforza 331. fi parte dal Re di Francia II. 41. abban-dona Cafalmaggiore. 196. è condutto prigione a Venezia. 230. è liberato di priglone, 309. è onorato del titolo di Gonfaloniere della Chiefa, 318. è in fospetto ai Veneziani. 331. che modi ulaffe per tenerli neutrale . 349. inrercede per il Duca di Ferrara presso il Papa III. 6. scuopre il trattato del Ventimiglia . 171. faito Generale del Pontefice, e dei Fiorentinl . 398. entra in Pavia, 411. entra nella lega IV, 270. ritorna alla divozione di Cefare, 371a GONZAGA (Giampiero da) Conte di Nu-

golaca, fatto prigione nella rotta degli Ecclesiastici a Soriano L 283.

GONZAGA (Giovanni da) dà il Castello di

Milano ni Franzefi, e con che condizioni , III. 172.

Gonzaga (Luigi da) accompagna Clemente a Montefiascone IV. 175.

GONZAGA (Ridolfo da) Capitano del Re di Francia I. 17, facendo l'ufizio di egregio Capitano nel fatto d'arme al Taro, ferito con uno flocco nella faccia, muore, 171.

GONEAGA, Carrara, e Scala, famiglie discrie dai Germani II. 184.

Governo di Siena dopo la guerra di Firenze IV 402, di Firenze dichiarato da Cefare . 403.

Gozzanini (Giovanni) va a Pirenze in nome del Papa II. 450.

GRADANICO (Giampaolo) Provveditore nel Friuli IL ana. GRADENICO (Giovanni) Condettiere dei

Veneziani I, 321. GRAN Macitto di Francia va a Mompelirri III. 264.

GRANDIAVOLO (Vincenzio) Capitano di Francia in Bologna .I. 432. GRANUELA Configliere Cefareo IV. 408.

GRASSI (Achille dei ) Vescovo di Pesero, mandato dal Papa al Re di Francia II. 162 Nunzio del Papa prefio a Maffimiliano, 264, fatto partire da Augusta da Massimiliano. 266.

Gravezza dei Milaneli in pagar gl' Imperiali IV 100,

GRAVILLA (Iscopo) Ammiraglio di Fran-cia, diffuade la imprefa di Napoli I. 30. GRAVINA (Duca di ) fatto strangolare dal Valentino L. 472.

Graco (Giovanni) Capitano degli Stradiotti rotto, e fatto prigione da Giovanni Vitelli II. 209-Grigioni Signori delle tre Leghe Il. 422.

GRIMALDO ( Luciano ) poffiede Monaco Castello I. 116. GRIMANO (Antonio ) Imbasciatore Veneto al Re di Francia III. 173.

GRIMANO (Antonio ) Capitano dell'armata Veneziana in Puglia I. 149. accufato . che non aveffe ufata la occasione di vincere gl'inimici, è citato a Venezia. 397 è rilegato a esilio perpetuo nella Isola di Offaro. ivi. GRIMANO (Antonio) Doge di Venezia

muore Ill. 394 GR'MANO ( Domenico ) Cardinale , Vefcovo di Urbino, non concerre con gli altri a fotrofcrivere una Bolla III. 195.

Gaitti (Andrea) Imbasciatore Veneto al Re di Francia IIL 173. GRITA

GRITTI (Andrea) in Brefcia II. 20c, va alla imprefa di Padova. 224. Provveditore nell'elerciro Veneto a Vicenza, 254. si ririra a Montagnana, saccheggiata Guaffalla . 344. è fatto prigione in Brescia . 445. è liberato di prigione III. 61. è fatto Geoerale dell'armata Veneta. \$19. eforta i Veneziani a non fi partire dalla lega di Francia, 186, è fatto Doge di Venezia. 394.

Gaorra di Masano ptesa dai Tedeschi II. 187. Gunfebi foldati da Pietro Navarra III.

146.

Guafconi forto Pifa fi abbottinano I. 415. GUASTO (Marchefe del) è a guardia d' Ifchia I. 436. foccorre Lodi IV. 123. va a Ferrara per danari, 219. è bandito dall'efercito Cefareo per ribelle . 224. configlia fi faccia la giornata con i Franzefi . 192. fi accampa intorno a Monopoli . 346. paffa in Germania con groffo numero di genre . 404.

GURRRA (Graziano di) 1. 255

Guerra di Genova I. 187. di Pifa. 412. tra i Franzefi, e Svizzeri finifce. 484. di Papa Giulio contro a Bologna II. 106, contro ai Fiorentini per rimettere i Me-dici in Firenze III. 17. degl' Inglefi contro ai Franzali . 40 degl' Inglesi contro a Francia, 100, di Francia fotto il Duca di Borbone, 437, nello Stato della Chiefa IV. 202, ridotta nel Fiorentino . 174. di Firenze giova alla pace

degli altri, 388. Guicciandini (Francesco) Autore di quefia Istoria, tien per falfo, che Firenze fosse riedificata da Carlo Magno I. 51. Oratore dei Fiorentini al Re di Aragona II 429. Governatore di Mndana, e Reggio III. 291. Commifferio Apoftolico con grandifima autorità. 300. configlia, che l'efercito fi titiri nel Mantovano 324. Governatore di Par-ma eforta i Parmigiani a difenderfi dai Franzefi. 740. esorta i medefimi a trovar danari per pagare i foldari, che rumultuavano. 341. con efficaci parole gli diffuade dall'accordarfi con i Franzeli. 344- scuopre i disegni di Renzo da Ce-ri. 405. esneta i Modanesi a far provvisione di danari . 407. è l'atto Lucgotenente Generale nell'efercito, e in tutto lo Stato della Chiefa IV. 116 fi oppone al Duca di Urbino circa il levar l'efercito da Milano . 133. fopifce il tumulto in Firenze . 272. è calunniato dal Cardinale di Corrona, e dalla mol-

titudine, per aver quierato il tumulto in Firenze . 233. GUICCIARDINI (Girolamo) Capitano di fan-

ti, muore III. 306. Gutceiandini (Piero) Imbasciatore dei Fiorentini a Matlimiliano II. 249.

GUIDOSALDO Duca di Urbino racquifta lo Stato I. 463.

GUGLIRLMO Badeo litre ratiffimo , Imbafciatore del Re di Francia a Leone Deci-

mo III. 143. Gungensa Velcovo destinato da Celare al Re di Francia II. 313. è ricevuto in Torfi con raro ed eccessivo onore. 322. essendo ricevuto per tutto il dominio del Papa coo ogni specie di onore entra in Roma III. 34- è accolto fuora di Rema a nome del Pontefice dai Cardinali Agenonfe, e di Strigonia. ivi. non fi vuol rimuovere dalla dimanda di riaver Vicenza dai Veneziani. 37. aderifce al Concilio Lareranenfe. 38. eforta il Vicere all' affedio di Padova 85.

Gualino da Ravenna I 376, rimalto in Ravenna dopo la partita delle genti dei Veneziani . 463.

Acos Capitano di fanti Tedeschi II.

IACCPO Re di Scozia rompe guerra all' Inghilterra III. 102. IACOVACCIO, Cardinale Romano, dependente dal Cardinale Colonna III. 410. Inst. Cirtà della Marca, faccheggiata Ill.

240. IMBALT Capitano Franzese in Toscana L. 452. è chiamato in Arezzo da Vitellozzo. 453. è a guardia di Trevi II. 198. Imbaficiatori dell'Imperatore a Firenze I. 271. di tutti i Potentati d'Italia a Luigi XII., che era in Milano. 283. Veroneti prefentano le chiavi a Musfimiliare. liano Imperatore II. 217. Veneti , e Aragonesi persuadono il Papa a continuar la guerra con Francia 470. Veneti al Re di Francia III. 172. dei Collegari intimano la lega all'Imperatore IV. 178. del Re d'Inghilterra al Papa. 286.

Imbasciatori di diversi Principi Italiani a Luigi Re di Francia I. 314. IMPRICE AT METTO nel fatto d'arme a Ma-

riginano III. 167. IMPERIALE (Francesco ) Siciliago, fatto prigione III. 196.

Impe-

Imperiali nel Friuli II. 164. escono di Arriano IV. 194. si risolvono di combattere con Pilippino Doria. 303. "

Impresa del Reame di Napoli perchè vada lentamente IV. 111

Imputazione data al Conte Guido Rangone circa il facco di Roma IV. 141. Ingles inimici naturali dei Franzesi II. 396. tornano a cafa fdegnati contro al

Re di Aragona III. 43.

INNCCENZIO Ottavo muore I. 7. Inobbedienza di alcuni Cardinali verso il

Pontefice II. 313. Intenzione dell' Autore circa lo scrivere questa Istoria I. 2. di Lodovico Sforza circa l'Imbasceria al Papa . g. di Cesare esposta al Papa intorno alle cose di Mi-

lano IV. 117.
Intimazione del Re d'Inghilterra fatta ai Cefariant IV. 203.

Innrbanità ufata dai Ministri d'Inghil-terra al Papa IV. 415.

I Principi volti all' accordo IV. 359. ISABELLA Regina di Spagna, Principeffa molto celebrata, e gloriofa I. 38. reg-

gevafi la Spagna a nome di lei, e del marito. ivi. muore II. 89. ITALIA quanto foffe felice nel mille quat-

trocento novanta I. 7. Italiani fi rifolvono di combettere con i Frangeft I. 164.

IULIANOVA faccheggiata I. 243. IURRA Cardinale rizenuto da Profpero Colonna, perchè, come favorevole ai Franzefi, non fi trevaffe al Conclave IIL 349-

L Aino Castello I. 258, memorabile pel Triumvirato II. 367. Lamenti fatti in Francia, peirhe s'intefe la nuova della rotta al Garigliane

Lance Spezzate, the foldati fiano I. 1701 LANCIAIMPUGNO privato gentilucmo mandato- a Pifa per far la restituzione della Fortezza I. 218.

LANDO ( Currado ) Piacentino tradifce il Cardinale Afcanio Sforza, e lo dà in mano dei Veneziani I. 406.

LANDRIANO (Antenio) urcifo L 372. LANGES conforts il Papa alla impresa del Reame IV. 211.

LANGO ( Matteo ) Segretario di Cefare a Cambrat II. 179. divenuto Vescovo Gur-

gense, esorta il Re di Francia ad aspet-

tare il ritorno di Cefare. 210. Vedi Gura gense Vescovo.

LANIAE Capitano Franzese L 442. LANDIA (Carlo) di ) va verso Milano III.414. LANTERNA di Genova, Fortezza tenuta

dal Re di Francia III. 60, disfatta dai Genoveli, 126. Le perizia degli uomini militari delude

la ignoranza del volgo IV. 103.

LAUTRECH in Bifcaglia III. 45. Generale del Re di Francia in Italia. 185, fi ritira da Verona . 197. mette l'affedio a Verona, 200, leva il campo da Verona. 202. batte gli alloggiamenti degli inimici alloggiati a Pontevico. 324. fi fugge di Milano, e va z Como. 335. difegna di affaltar Parma, 139 cerca di pigliar Milano con :mpedire-le vettovaelie, 260, va a campo a Pavia, 263, leva il campo da Pavia. ivi . fi ritira a Cremona per difenderla .. 367. fatto Generale dell'efercito dei Collegati IV. 257. parte dalla Corte. 254. fi pone a campo alla terra del Bosco nel Contado di Aleffandria, 261, va coll' eferciro ad Aleffandria. 263. la espugna. 264. va a Pavia. 265. foccorre Biagraffa affaltata dal Leva, 268, fi ferma a Parma, 271, rende Parma agli Ecclefiaftici . e va a Bolegna. 276. per commissione del Re va verso Napoli. 279. e in disperazio-ne per mancamento di danari. 288, va verlo Napoli per la Puglia. 290, è in pensiero di fac giornata a Troia. 291. si risolve di tener l'assedio a Napoli. 302. offinato a non volce far prov- , visioni per l'assedio di Napoli - 307. ammalato fotto Napoli . 326. informo è di gran nocumento al fuo efercito. 127.

muore - 330. Lega tra Papa Alessandro, e Alfonso Re di Napoli, e sue capitolazioni I. 47. tra Veneziani, e il Duca di Milano, 100, di molti Principi contro ai Francesi conchiula, e pubblicata in Venezia 143 tra Spagua, e Francia fi scuopre. 441. tra l' Imperatore, i Veneziani, e il Pana comincia a difunirfi III. 11. tta Francia, e i Veneziani, 140. nuova tra Francia, e gli Svizzeri. 181. 1ra Francia, e Inghilterra, confermata con promeffa di parentado. 155. tra Leone Decimo, e Carlo Quinto contro ai Frangeli. a88. tra Clemente, e Carlo, che giudizi facelle fare agli uomini IV. 17. tra il Papa, il Re di Francia, e i Veneziani, e fuoi capitoli . 113, conchinfa nella difefa d' Italia . 409.

Leguzione di Francia ciputata dannofa al ... la Curte Romana I. 417.

LEGATO del Papa ha fospetto del Cardona. Il. 437 del Concilio, sa che abito comparific net fatto d'arme in Ravenca. 459. del Papa, è fatto prigione . 467... Legge di Appello al Configlio grande del

popolo in Firenze I. 197. Legge Salica antichissima nel Regno di Francia III. 137.

Legue, che si dice volgarmente Santo L.

LEONE Decimo è creato Papa III. 14- è in fospetto a Luigi Re di Francia. 61. defidera che i Franzeli non abbiano impero in Italia. 63. è fatto Compromissario delle differenze tra l'Imperatore, e i Veneziani . 95.. esorta gli Svizzerl a pacificarfi col Re di Francia 111, ha fospetto della tregua tra Spagna e Francia . 115. capitula con l'Imperatore , e col Re Cattolieo . 124. eforta il Re di Francia a rieuperar Milano, 125. ha desiderio di pigliar Ferrara. 127. compe-ra Modana da Cefare. 128. è dissuaso dall' Imperatore, e dal Re di Aragona a far lega con Francia. 134, impaurito per la paffata del Re Franceseo in Ita-lia. 152, che grazia facesse al Re Francelco in Bologna . 179, è fospetto al Re di Francia. 190. è in travaglio per la guerra mossagli dal Duca di Urbino. 208. querela il Duca di Urbino preffo ai Principi Cristiani. 213. è in pensiero di assaltare l'Impero dei Turchi. 252. stimola con Nuozi i Principi Cristiani per muovergli contro ai Turchi. ivi è in bisegno di danari per molta liberalità . 284. è in penfiero di liberar.l' Italia dai Tramontani. ivi. tratta fegretamente con Francia di cacciar Cofare d' Italia . 285. fc fpetta dell'animo dei Capitani Cefarei nella ritirata da Parma. 314. affalito da pieco a febbre muore fra

puchiffimi giorni 1377. Le speranze dei Fuorusciti riescono quali. Compre vane IV. 137.

Lestera eadura a Niccolò Capponi IV. 354. Lettere del Valentino a Confalvo, ehe con-renevano II. 18. di Massimiliano a Paa Giulio . 142. di Cefare al Papa, e al Re di Francia 354. Superbe del Tramo-glia al Re di Francia, prometrendogli la cattura di Maffimiliano Sforza III. 70. di Anronin da Leva intercette IV. 118. Lava (Antonio da) paísò la prima volta

in Italia con Manuello Benavida I. 477. uomo prima di piccola condizione, efer-

citato poi per molti anni in tutti i gradi della milizia, diventò chiariffimo Capitano II. 465. fatto Capitano di quatrrocento uomini d'arme III, 100, configlia, che fi levi il campo da Parma. 313-è mandato a Pavia con duemila fanti. Tedefehi, e mille Italiani. 358. gli è commella la guardia di quella Città con cento uomini d'arme, e tremila fanti. 403; toglie artiglierie, e munizioni at Franzeli. 469. nel fatto d' arme di Pavia affalta i Franzesi alle spalle, e gli mette in fuga . 473. ferito leggiermente in una gamba . 474. fa ammazzare un Milanese pet far tumulto in Milano IV. 120, non confentl , che foffe faecheggiato Milano, 121. dopo la partita di Lautrech ricupera molte terre . 275. mette carestia in Milano. 296. piglia Binaico. 350, rompe S. Polo a Landriano. 358. piglia Pavia . 372. dichiarato Capitano generale di tutta la lega. 410. Libello dei Veneziani contro al Monitorio

Apostolico appiccato in Roma II. 197-Libertà di Ficenze nppreffa dalle armi dei fuoi Cittadini III. 31.

Libertini in Siena spegliano i Nove IV.

LIBRARATTA presa dai Fiorentini L 330. Libreria famola di Usbino III. 246. Libro, nel quale erano ferirte le ingiurio fatte da Francia all' Impero, è abbrueiato da Massimiliano II. 219-

Ligni fi oppone alla deliberazione del restituir Pila ai Fiorentios I, 154. esto, Fberardo de Obigni, e Gianiacopo da Triulzi Capitani dei Franzen I. 166. LILLA (Monfignore di) lafciato dal Re-

Carlo per suo Imbasciatore in Siena, è licenziato, dall' Ordine dei Nove L La intimazione del male, fupera fempre

l'esempio II, 63. LIONARGO (Fra ) Napoletano, Cavaliero di Rodi, e Governatore di Taranto, conviene di rendere la Cistà, e la Rocca, fe non è soccorso in rempo di quattro mesi I. 437. colto all'improvviso è am-

mazzato eon molti dei fuoi II. 357. Lodi degl' inventori delle nuove navigazioni II. 56. Loos faceheggiato dagli Spagnuoli III. 368.

preso das Franzesi . 409. preso dalle genti Veneziane IV. 113. acquiftato dà comodo alle cofe della lega. 124. affediato dagl' Imperiali . 314.

Loor vecchio di Pompeo Magno dove fosfe IV. 125.

Lopo-

XXXII

Lopovico Re di Ungheria totto in batta-

glia da Solimano IV. 172-Loprone (Lodovico Conte di) mandaso

a Parma in nome dei Capitani IV. 148.
LOFANTO frume, già detto Aufido I. 444.
LOLAO (Burgundio) Pifano fi querela col
Re di Francia dei Fierentini in prefenta dei loro imbalciatori I. 132.

Leugavilla, Signore principale di tutta la Fiancia, va nell'escecito Franzese a Pampalona III. 42. è fatto prigione.

Pampalona III. 43. è fatto prigione. 104. Lopes (Ustado) va al Pontefice per la

dispenia di Carlo Quinto con la Cugina IV. 44. Loradano (Antonio ) Imbasciatore dei Ve-

neziani al Re di Francia L 140. Lonadano (Leonardo) è fatto Doge di Venezia I. 441.

LUCCA fromunicata per aver ricevuto i Cardinali Franzefi II. 415. LUCULLO Romano dove cobe già i fuci

giardini I. 189. Luna (Monfignor di) Governatore di Bre-

feia pre Francia II. 441. Lurar Duodeeimo Re di Francia edia Ledovico Sforza I. 312. s'intitela Duca di Milano, ivi. fa divorzio con la prima moglie. 336. eerca, ehe la caufa di Pifa fia rimefla in lui . 337. da Lione paffa con celerirà grande a Milano, 175. riceve in Milano gl' Imbasciatesi di tutta l' Italia, 383. accetta in piotezione molti Principi d' Italia. ivi. è acceso in gravissima indegnazione contro ai Fiorentini. 434. è riputato imprudente intorno alla convenzione con Spagna del Regno di Napoli. 431, fi ferma in Affi. 455. perehe delibere di preferverare nell' amieizia di Aleffandro Pontefice . 419. si apparecehia per la guerra d'Italia Il. è gravemente ammalato. yg. nrga il foecorfo ai Fiorentini . \$1. perchè fosse sdegnato contro ai Venrziani . 97. fi ride della imprefa di Papa Giulio Secendo, 104. peffa in Italia contro Genova . 110, entra in Genova . 114. ceres di divertire la vennta dell'Imperatore in Iralia, 160, fi parte d' Italia, 227, è in travaglio per la viticeia avuta contro ai Veneziani . ivi . è sdegnato con gli Svizzerl . 175. fi unifce con l'Imperature contro ai Veneziani . 177. difegna di far guerra a Papa Ginlio. 315. cerca di far un Concilio, e levar la ubbidienza alla Chiefa . ivi . è in fospetto eirca il maneggio della pace . 356. richiama l'efercite a Milano. 380. che penfieri facelSe interno alla pace col Faga. 1951. a perinace control gall Svizzeri. 1950. ha in fospecto l'Imperatore. 4:18. indegia a dar foccordo al Re di Navarra, ed è cuufa che perda il Regno III. 4:2. va d Amienz. 10;1. è perinace a non volce cedere le ragioni dell'Osteto di Milamo perinacioni dell'assistato di Milamo il Paga fai l'ega fecc. 1;1. muore quasi repeninamante il primo giorno dell' anno. 136.

LUNA (Cardinale da ) Pavefe, dependente in tutto dal Cardinale Afeanio Sforza L.

LUNGRENA (Pietro da ) Condottiere dei cavalii dei Veneziani fatto prigione II. 390. va a guardia di Pavia IV. 313. Lunion facchregiato dai Franzefi, e Te-

deschi II 387. LUTERO (Marrino ) e sua eresta III. 272, semunicato da Papa Leone Decemo. 275. bandito da Carlo Quinte nella Dieta di Varmacia. 288.

LUZZASCO (Paolo) uscito di Piacenza con buona banda di cavalli si aecosta a Firrazuola IV. 192. rompe gl'Imperiali, e fa prigioni tre Capitani, 215.

## M

M ACCHIAVELLI (Niccold) Segretario dei Fiorentini a Piombino per trattar l'accordo tra i Fiorentini, e i Pi-fini II. 221.

Macchiri in Roma fanno tumulto IV. 337. Macchina dei Genovell per minar la Lanterna III. 97.

MACONE Capitano muore fotto Cremona IV. 163. MADAMA Reggente di Francia, madre del Re Francesco, scrive lettere suppliche-

voli a Cefare IV. 34. foferive i Capitell drli accordo per liberare il figlipole, 90. Maeftralghi di Caftiglia II. 97. Maggier gloria è perdonare a un Princi-

pe minore, che cedere a un maggiore IV. 111. Magifrato dei Dicci della guerra in Fi-

renze II. 85.
Magifrato dei Nove in Siena, e fua autorità I. 1004
Magna (Niccolò della) Configliere di

Clemente IV. 69.
Magnano battuto I. 277.

MAIATO (Vincenzio) Bolognese, foldato del Conte Guido, va alla disesa di Reggio con cinquecento fanti III. 407. Marno (Galpero) rompe duemila Italiani foldati del Re di Francia III. 466.

MALASPINA (Bernabò) incolpato di aver dato il veleno a Leon Decimo III. 317. Malaspina (Gabbriello) Marchefe di Fo-

MALATESTA (Carlo) muore di una faffata

II. 166.

MALATESTA (Pandolfo) Signore di Rimini, fugge, e lafeia la Città al Valentino L. 418, i Veneziani gl'intimano di aver reaunziato alla protezione, ehe avevano di lui, ivi.

MALATESTA (Sigifmondo ) figliuolo di Pandoifu, occupa Rimini III, 275.

MALDONATO Cotonnello Spagouolo III. 2021. feguira il Duca di Urbiao con cinquemila fanti Spagouoli. 2022, è notato di perfidia. 210. effo, e Suaret fatti paffare in mezzo alle picche, e eondannati alla motta. 211.

Matarrist Marcheli cacciari dai Fiorentini della Verrucola L. 270. Mai Franzese quando cominciasse in Ita-

Mat Franzele quando cominciale in Italia I ato. Matvazat (Lorenzo) tumultus in Bologna

IV. 252.

MALVEZEI (Lucie) mandato in Pifa con nuove genti da Lodovico Storza L. 226. è facto Capitano dei Pifant. 157. e Conductiere dei Veneziani II. 244. conduce danari in Padeva. 247. notato di poco animo. 305. muore. 329.

animo. 306. muore. 320.

Mammalucchi, e loro disciplina nella milizia III. 240.

MANFROI (Aftorre) Capitano dei Fintentini I. 62. Signore di Faenza è in tutela dei Veneziani . 242. fu occultamente con un fun fratel naturale fatto privar di vita dal Valentino. 434.

var di vita dal Valentino. 424.

MASTRAUNA (Giampaolo) Condontiere dei Veneziani a Vico Pifano L 165. è rotto in Val di Lamone II. 281. prigione dei Franzefi al Finale. 161. va a Montecchio III. 91. rotto da Marcantonio Colonna fugge a Goito. 176.

MANTONE (Giulio ) è fatto prigione nel fatto d'arme a Vicenza III 94. mortogli fotto il cavallo, viene in potefià degl'inimici . 176. muore fotto Cremona IV. 163.

MANUELLE (Giovanni ) Orator Cefareo presso a So.

Roma, 380.

Maramaus (Fabbrizio) Napoletano è a guardia di Lodi IV. 222. fi sitira a Baf-

fignana. 170. Manano preso surtivamente dai Tedeschi III. 96. preso altra volta per trattato da effi. 115.

MARCELLO (Piero) Provveditore Veneziano in Bibbiena L. 350. MARCETSARA di Monterrato muore L. 198.

MARCHESANA di Monterrato muore L 198.
MARCHESANA torre foceorfa dal Cardinale di Efte IL 226.

Mancia (Raberto della) Capitano Tedefeo, e fuo vali-re III. 75. Capitano di Lanzehenech della banda nera. 149.

Lanzehenech della banda nera. 149.
Maaciano (Lodovico da) fatto prigione
dai Pifani I. 220.

dài Pifind L. 320.

Macanao (Riuscico da ) Condettiere del Fiocestini L. 315, va eon le fue genti in quel di Fifa. 320, levat odi quel di Pifa, è mandato a occupare i pafi dell' Appennion. 3132 e firito du na rebibulo in una fearamoetia. 322. va filolido di Federigo di Argona. 313. fat- too prigione nella peefa di Capua., e fa-sito da una freccia di Saletta, muc-sito da una freccia di Saletta, muc-

re. 415-Manco Calzolaio Trivifano, Capo della plebe affezionata al nome Veneziano, porra in fulla piazza prineipalo la bandiera dei Veneziani II. 218.

Masgano (Pietro) fi vergogna di ritenere le paghe del Re di Francia II. 474. è fatto prigione a Villafranca III.

MARGHANTA (Madama) interviene alla Diera di Cambrai come Procuratrice, e col mandato del Re dei Romani, e come Governatrice dell'Arciduca, e degli Stati di Fiandra II. 179.

MARINO, Cavi, e certe altre terre dei Colonneli abbiuciate L 473.

Maniscotti gentiluomini Bolognefi facti morire dal Benrivoglio L. 426. Mansilla affediata dall'efercito Imperia-

le III. 419 Martinengo (Giovanmaria) decapitato

MARTINENGO (Marco) Condottiere dei Veneziani 1 321. MARTINOZZI (Giovanni) Fuoruscito Sc-

nefe IV. 138.

Massa tolta ad Alberigo Malespina I.

413.

Massimi (Domenico dei) Romano, notato di avarizia IV. 237-Massimiliano Imperatore fi abbocca con

Lodovice Sfoura a Maozo L. 355, paffa in Italia. ivi. è perfuafo a pigliare la tattela di Pifa contro ai Fiorentini. 156. va a Pifs. 275, va verio Milano. 278, notato di leggerezza fe o etorosa in Germania. ivi. aoa vuole apprefio di fe

XXXIV

i perionaggi Italiani IL 159. paffa dimnovo in Italia . 163. va a Trento per stornariene in Germania . 219. è notato d'inftabilità . 220, va alla Scala nel Vicentino, e la ricupera. 210, va al ponte di Brenta, e ricupera per forza Limini. 240. prendo Efte e Monfelice, ivi . mette l'affedio a Padova . set . fi ritira da Padova . 148. chiamato a fe Ciamonte tracta con effo delle cofe della guerra . 249. cerca di trattute accordo con i Venoziani. 264 fi idegna col Pootefice, e per qual cagione. 266 fi unifice col Re di Francia contro ai Veneziani . 177, fa nuova confedera-zione col Re di Francia . 115, ferive al Papa, e al Re di Francia, efortandogli a procurar la pace della Criffianità. 154. che dilegni aveffe per citor-nare in Iralia. 183. è in penfiero di alienarfi dal Re di Francia. 391. fi querela del Re di Francia. 448. fa trogua con i Veneziani, 477. comanda ai Tedefehi ehe fi partano dal foldo di Fran-· cia . 484. vende Siena al Papa III. 51. paffa in Italia . 184. fa progreffi in Lom-bardia . 186. va con l'efercito a Lambra. 186. si ritira verso Trento, 189. è esortato a far creae Re del Romani Carlo di Auftria . 258, muore a Lintz .

MATRICA (Conte di ) è fatto prigiono II. 372.

MATRICE abbandonata dal Pardo fi arrende IV. 144. MATTIA Re di Ungheria II. 92.

Madici (Aleffandro dei) dichiarato Capo del Governo di Firenze IV. 403. è occultamento di notre ammaziato da Lorenzo della medefina famiglia. 416.

MEDICI (Cardinale dei) Legato Apoltolico in Germania IV. 401. ritenuto, e poi rilafciato da Cefare. 406.

MEDICI (Colimo dei) e fue lodi L. g1.
MEDICI (Gisniacopo dei) Castellano di
'Mus piglia il Castellano di Chiavenna
III. 466. offerifce seimila Svizzeri al
Papa, o ai Veneziani IV. 188.

Manici (Giovanni dei) Cardinale, feguita il fratello Pictro, che fugge di Firenne I. gr. con che modi trattencra i i Fiorentini II. 401. è fatto prigone in Milano, e fua machà nello Ipirituale - 478. è cletto in Pontefice, non diferepando aleuno, e affame il nome di Leone Decimo III. 44. piglia le infegne di tana signità il giorno medefimo , che l'anno dinanzi era fitto fitto prigione . 16. Vedi Leone Decimo .

of the control of the

Mzorci (Ginliano dei) s' ingegna di ritornar nella Pateia l. 425, è ritentuto in Bologna II. 265, eforta il Pontefice, c l' Impotatore a' muover guerra ai Fiorentini III. 16. ritorna in Firenzo, e oc-

cupa il Palazzo. 10. è eletto Capitano della Chiefa. 146.

Mmort (Gulos del) Cwalicre di Rodi : Rema II. 471. porta il Gendialo della Religione di Rodi III. (d. non legitimo, eresto Calada nel primi moli conservato della conservato del

Manct (Lorenzo del). Capitano Generale de Fiorentini III. 1917. va IR.º di Francia per farfegli grato. (12, è fatto Duca di Urbino. 1917. va Cefens a raccorre le fue genti. 210. perde la occisione della viteria. 221. è ferito di un'architetira. 221. fi conduce alla con del Re. 121. fi conduce alla to del Re. 122. ritornato di Francia morre, effrado prima morta la di lui moglie. 254.

Manici (Lorenzo dei) confervator della felicità d'Italia I. 1, muore l'anno mille quattrocento novantadue. 6.
Manici (Lorenzo e Giovanui) contrarj

alla grandearanda Piero I. ca. fona rilegari nelle lota ville. ca. fupgiti cecultamente delle loro ville vanno al ... Re di Francia. 82.

Re di Francia. 83. Matrici (Maddalena dei) Sorella di Papa. Leone, efatirice delle Indulgenze in

Germania III. 273. Medici (Piero dei ) entra nel governo della Repubblica Fiorentina. I. 9. perfuade Ferdinando, che ffia in amicizia con Francia. 41. si risolve di continua-re nell'amicizia degli Aragonesi. 52. afpira al Principato di Firenze. ivi . va al Borgo a San Sepolero a parlamento con Ferdinando. 61. fa in bel medo fentire all' Orator Franzese i segreti di Lodovico Sforza. 66. è odiato dall'univerfale dei Cittadini. 66. difegna di andare al Re di Francia. 87ello, e Giovanni dei Medici, e Giuliano fono cacciati di Firenze come ribelli. 91. domanda config io al Senato Veneziano fopra le lettere del Re. 07. è efortato dai Collegati a racquistar lo Stato di Firenze. 220, quale speranza avesse per fondamento del suo ritorno a Firenze . 111. cerca di entrare furtivamente in Firenze. 293, va con l' efercito verso Firenze. 194. esto, e

Guiliano dei Medici unifcono le loro genti a quelle dei Veneziani a Mattadi. 228. fi ferma a Loiano nel Bologuefe. 427, per mezzo di quali Signori contalle di rittorase in Firenze. 446. affoga nel Garigliano. 11. 48. Mizdola Abbruciata dai foldati di Borbo-

MELETO (Conte di) incarcerato per fo-

spetto d'intelligenza con i Franzesi I. 43c. è rotto dagli Spagnuoli. 427. Mairi (Principe di) in Barletta per Fran-

cia IV. 345.

Meloria feoglio nominato per una sotta
del Pifani avuta dai Genovefi L 276.

Manonansi' in Francia per la forella del Re IV. 42. Mentita data dal Re di Francia a Cefare

IV. 184. Masyrai, Marghera, e Lizzafulina faccheg-

giate dag! Imperiali III. 89
Micatau (Veri di) mandato da Cefare in
Italia per la liberazione del Pontefice
IV. 256. contrad ce alia liberazione, come a cofa pericolofa a Cefare. 272.
muoro colpito di un archibufn in uoa

fcaramuccia fotto le mura di Napoli. 299. Milanefi chiamano i Franzesi L 374, fuggen i Cardinali Francis come (comercial II. alg., defilierano di novo il governo Francis III. alg., defilierano di novo il governo Francis III. 19, fiom ecfiterii sileggiare gi'l mperiali aliferezione IV. 100, fiann tumulin contro agl'imperiali. Lai. negano i fuffi al i foldari Imperiali. 110, feogliciti delle armi dai Cefariani. 121. maleratati dagli. Spagnosti. 101, per disperazione fi uccidono da loto fetfi.

Milano racquiflato da Lodovico Sforza I.

201. fi dà al Re Francefco III 168, prefo
dall' efercito della lega. 213. in tumulto per l'efazioni dei Capirani Cefarci
IV. 101. è debolifimo di mura. 126. in
gran miferia per le afprezze del Leva.

Milicia, e arte di Paolo Vitelli I. 334. Ecclefiastica riputata infame II. 184. Italiana come fosse innanzi alla venuta di Carlo Ottavo III. 421. corrotta del tempi nostri IV. 146.

Mina lavorata dal Navarra per far caderale mura di Bologna II. 438, che efferto facelle, ivi.

Minacce di Lodovico Sforza al Duca di Orliens L. 155:
Mine usate prima in Italia dai Genovesi

II. 11. MINTURNE Città antica, dove era già fittata II. 41.

MIOLANS Capitano dell' armata Franzese L.

Minandola oppugnata da Papa Giulio II.

11. battuta dal medefimo ivi. prefa
dallo fteffo. 142.

Miferie di cafa di Aragona I. 436.

Mocanigo (Luigi) Orator Veneto II. 164.
Modania è prefa dal Papa II. 101. reftituita a Cefare come appartenente all' Impero. 350. prefa dal Duca di Ferrara.

IV. 249 effa, e Reggio attribuite da Cefare al Duca di Ferrara. 403.

Modi, con i quali il Borgia venne al Paparo L. 7.

pato I. 7.
Mora (il) motto nella rotta a Marignano III. 168.
Millando Capitano di fanti Guafconi paffa

l' Adige in fulle barche con quattromila fanti II. 189. è coffretto ritirarsi dal passo al ponte di Vedan. 305.

Mouranşakı ( Giliberto ) Capitano dell' antiguardia Regia va col Re a Pontemoli I. 84, 2 fatto Luogotzeante di tutto il Regno 148. fugge a Salerno. 189, piglia la retra, indi la Fortezza di Santeverino. 2.2 va alla volta di Puglia. 241: muore 3 σf. Mo.

XXXVI

Moraco abbandonato dai Genovedi II. 1126 Moracao (Don Ugo di ) Viccere di Sicilia tratta l'accordo tra Leone, e il Duca di Urbino III. 147. è fatto Ciptian Genetale dell'armata Cefirera, 1435, fatto preglinea 2 Vizagita e 477. va al Pontelle ein nome di Cefare IV. 111. efensi il Duca di Milano a rimetterfi nell' 117. ha l'autimo aliene dal Pantefice, ed ha piccela inclinazione alla di bai liberazione, 256.

Moncia fortificata dal Duca di Urbino

MONDOLPO Caffello forte del Vicariato battuto III. 214. fi arrende a patti. 215. Monpoluo (Tranquillo da) lificiato nella Rocca di Pefero dal Duca di Urbino III. 193. in pena della fita contravvenzion è è condannato ai fupplizio del-

Monranavo ( Marchefe di ) non fi dichiara ne per il Re di Francia, ne per

i Confederati I. 391.

Monstora Araldo del Re di Francia intima la guerra al Veneziani II. 194 introdotto innanzi al Doge, e al Collègio,
ptoresfa in nome del Re la guerra già
comineiata. 197.

Mongtaone Capirano di Guafeoni II 18t. effo e Riccimar fono fatti prigioni. 180. Monitorio del Papa ai Veneziani II. 197. Monoroti fi arrendo ai Veneziani IV.

Monsetter oppugnato dai Franzefi II. 202. prefo dai Tedefchi . 293.

MONTAGNA (Bagli della) morto nel fatto d'arme al Garigliano II. 40. Mentagnana facebeggiata II. 119.

Monte (Antonio dal) mandato de Papa Giulio a Bologua II. 103. Monte a S. Maria (Piero dal) Colonnel-

in della fanteria Veneziana, muore nel fatto d'arme all'Adda II. 202. Monta Baroccio III. 212.

Munta (Bernardino dal) Condottiere dei Veneziani II. 241: fi parte da Albere.

MINTEFALCONE (Gabbriello da) lafciaro in Manfredonia dal Re di Francia, è coftretto ad arrenderfi per la fame L. 261a MONTEFELTAO (Anronio da) figliuolo na-

turale di Federigo già Duea di Urbino I. 168. Manteraura (Guidobaldo da) Duea di

MINTEFELTRO (Guidobaldo da ) Duca di Urbino, Conductiore dei Fiorentini L.

MONTEFORTINO prefo dai Franzefi L. 109. MONTEFONE faccheggiato L. 24t. MONTEFULCIANO refittuito ai Fiorentini II. 189.

Monte S. Giovanni preso per forza dai Franzesi L. 109. Montigian tenra di prendere Andrea Do-

MONTIGIAN tenra di prendere Andrea Doria nel fuo palazzo IV. 140. Montona (Bernardino dal ) Condottiere

dei Veneziani, percoffo di una mazza ferrata in full' elmetto, muore L. 175. e 176.
Manono prefo dai Franzefi L. 88.

Meno (Criftofano) Provvediture dei Veneziani alla imprefa di Padova II. 334, Munoxe (Girolamo) Osatore di Maffimiliano Sfurza prefio al Papa III. de Guorufetto di Milano, è nemico del Re di Fiancla. 391, perfuade France Co Sfurza a ragliare a pezzi gl'Imperiali IV. 48, è fatro prigione a Morza, 48,

IV. 48. è fatto prigione a Novara 18. di prigione è divenuro Configliere di B rbone 193. tien pratica esi Marchefe di Saluzzo 218 Mon sino (Giuffiniano) Provvedirore dei Veneziani nella guerra di Pifa L 269.

Provveditore degle Stradiotri a Cafelano II. 1951. è fatto prigione. 1966. Metta Fiannese in Reggio III. 1921. Mesto arguto di Lodovico Sforza a Pier

dei Medici L 88.

Mette di Ferdicando di Aragona ad Al-

fonfo ino Padre L 190.

Morrino Capitano degli Svizzeri gli conforra ad affalrace gi' inimici nei loro

alloggiamants Hi. 71. percoffo, mentre combatte, nella gola da una picca, muore. 75. Municipae dell' efercito Veneziano abbru-

Municione dell'efercito Veneziano abbruscia a esfo III. 201. Muroglio di Cremona cafca da se stessa

Musocco facehoggiato dagli Svizzeri L.

484:
Musocco (Conte di) va alla difesa di Asti

III. 61.
Murete (Alfonfo del) giovane Pifano, finge di voler dare una potta di Pifa ai Fiorentini II. 222.

### N

NADORA (Marino Abare di ) Commislario del Campo mandato al Papa III. NALDO (Babbone di ) da Brifighella , Campirano di Romagnuoli III. 21. NALDO (Dionigi di) fuldato con trecento fanti dai Fiorentini I. 328. è condotto ai foldi del Valentino. 418. ricupera le arriglierie Venzgiane II. 308.

NALDO ( Ginvanni di ) foldato dei Veneziani, morto di una artiglieria IV. 333-Nansau i Monfignor di ) principale della Imbalceria dell' Arciduca di Auftria al

Re di Francia III. 138, mandato da Cefare Oratore al medefimo IV. 370. NANTES (Cardinale di) Brettone tratta la pace con Francia per il Pontefice II. 274.

pace con Francia per il Pontence II. 374.

NANCLI in tumulto richiama Feidinando

1. 184. è in grande penuria, e scempiglio IV. 319.

NARNI (Francesco da) mandato a Siena

NARM (Francesco da) mandato a Siena dal Re di Francia I, 476. fi ferma per comandamento del Re in Siena II. 13. Nutura di Alessadro Sesto, e del Valentino voltata in proverbio II. 16.

NAVAGARO (Andrea) fa la Orazione in

NAVABA (Pictro) è alla guardia di Canofa L. 479, piglia il CArle dell'Uevo II. 111. è famo prigione. 466 va agli Cagione III. 142, mina il Gathel di Milano. 171. va all'a ffecilo di Brefeia. 176. va in mare con l'armata del Re di Francia. 126. è famo prigione in Geva in mare con l'armata del Re di Francia. 126. è famo prigione in Gedie Collegati IV 137. va a Civitavecchia coll'armata dei Collegati. 197. va alla volta dell'Aquila. 218. la pende. 121. va alla copugazione di Mefi. 212. piglia ia Roces di Vendea. 2912.è

farto prignne: 331.
Naufragio dell'armata Imperiale I. 222.
delle galec Fiorentine a Repalle II. 67.
dell'armata Veneziana al Faro di Met-

fina 312.

Nei partiti necessari non accade alcuna
fcusa IV. 132.

Nell'anno 1493. fi fece lega tra Il Papa, i Veneziani, e il Duca di Milano I. 12. Namora (Conte di) va verfo la Cirignuo-

la L 400 muerc . 491. Nguers · Duca di ) fi apparecchia di combattere con Confalvo L 487.

Namena (Cardinale di ) a nome del Re di Francia conferta il Papa a differire la guerra II. 105.

NERLI (Iscopo) non Isfcia entrare Piero dei M dici in palazzo L 91.

Nano Bernardo del ) Gonfalenicre in Fiterze L 294. decapitato infieme con altri . 197.

Neffuno inganna più, che chi non ha noine d'ingannatore II 22. NETTUNI affediato dagli Aragonefi L 78. NOCERA prefa da Ferdinando L 217. NOCERO (Conte di) ricupera la Rocca di

Necato (Conte di) ricupera la Rocca di Pontremoli III. 338. Neca prefa dal Conte di Sarni IV. 330.

Nota (Duca di) va al foldo di Lautrech IV. 328.

Nomi di tredici Italiani vincitoti I. 481. Nemanania, Araldo di Giamonte, cumanda agli Orfini, al Valentino, e ad altri, che defiftano dalla cifefa dei Fio-

rentini I: 449.
Nota dei foldati Veneti in Brefeia II. 445.
Novara prefi dal Duca di Orticus per intendimento L. 157. refla in potefià del popoli abbandonate dai Francti 200, prefi da Lodovico Sforta 493: fi strende aggi Imperial III. 431.

Nevz (Paolo di) piebeo, tintore di feta, creato Dege di Genova II. 119.

Novi pris dai Francis I. 282.

Nowir dei morti nella rotta del Taro

I. 195. nel fatto d'arme di Cadore II.

156. nel fatto d'arme all' Adda. 104.

nella giornata di Ravenna. 468. nel farto

to d'arme di Novara III. 25. nel fatto

d'arme di Siecca. 265. nella gior
nata di Pavia. 491. nel fatto d'arme di Cadore

nata di Pavia. 491. nel fatto d'arme

navale tra gl'Imperiali, o è Franciel'

IV. 293: Numero dell' efercito Imperiale ufeito di Roma IV. 289. Nunzio del Papa, e Luigi Pifano Provveditore Veneziano morti IV. 310.

o

Obend Capirano del Re di Francis, infiame col Cense di Gianzzo. Galectro Pice, e Ridelfo Georga I. 52. effo, e il Conte di Giazzo in Romagna. 51, fi fi incontro all' efectionimico prello a Seminara. 412. lafcia la Calabria, e rucora in Francia. 262. fi ferma con i fu gentra Polificina Cadello, 478 entre con recorno cadello, 478 entre con recorno della di Calabria. 61 ferma con la Giagno del Camono et al. 11 fi unite col Paliffa, e fi ferma in ful fume della Pava. 189.

Obigni (Eberardo di) Capirano dei Franzefi I 164. Occan (Bagil di) Capirano dei FioranXXXVIII

tlni-11. 13. è uno dei principali Capitani Franzesi 41.

Oreofione perduta dai Franzefi di pigliac Milano III : 403.

Odor per qual cagione perderono la occasione d'insignorirsi di Perugia L 222, Odro, e desiderio di dominare, autori di aggi, peripolosi impessi L 244

ogni perienlofa impeefa L 245.

Offerre di Lodovico, e del Redi Francia
ai Fiorentini per irragli in lega con
feco L 262. fatte dai Fiorentini ai Ve-.
neziani, e al Duca di Urbino IV.229.

Ognamo ardice contro a un Principe de-

gnn di difprezzo L 23t.

Opinione dei Gentili intorno alle anime
di quelli che muoiono pee la Patria

II. 235.

ORANGES ( Pcincipe di ) fatto pcigione per aver feguitato le parti di Cefare IV. 80. fi congiugne con i Tedeschi sconosciuro. 100. eletto Capitano in luogo di Borbone . 147. è fatto Vicere in Italia . 319. per comandamento di Cefare affalta lo Stato dei Fiorentini a requifizione del Papa. 365. va con l'e-fercito a Terni, indi a campo a Spelle. 168. lo prende. 169. manda un unmo a perfuadere a Malaseffa Baglione, che ceda alle voglie del Pontefice . roi . paffa il Tevere al ponte di S. Ianni, e fa accordo con Malateffa. 374. dà l'affaito al borgo di Cortona, o ne è ributtato . 375. drtefta la imprefa di Cie-mente contro alla fua Patria . 376 cicerca . artiglierie ai Senefi . rvi . fi accampa vicino a Firenze 179.batte con quattro canin vano. 280. va a Bologna per tratta-ce delle cole della guerra col Papa, e con Cefare . rvf. prende la Lastra . 188. batte la Città di Firenze con poco frutto, 192 fpintofi temerariamente imnanzi in una zuffa, facendo ufizio di uomo d' arme , non di Capitano , fu ammazzato . 396

Orateri di Berdinando, licenziali di Francia. L. 3. Forcentini, e Miniferi del Banco di Pirr dei Midei caccini di Francia. 19. Francefi al Paga, riei Francefi mesti in prigione in Roma dalle genti Aragonofi, ma liberati fabiro dal Fapa. 101. Fiorentini richiamati a Francia. 11. Seguandi Incanazti dal Re di Francia 11. Seguandi Incanazioni dal Red di Francia 11. Seguandi Incanazioni di Ministrati di Red di Ministrati dal Red di Ministrati dal Red di Papa. 12. di Ministrati dal Red di Papa 12. di Papa 12. di Ministrati dal Red di Papa 12. di Pa

Massimiliaco a Venezia, tea. dei Genorei al Re di Francia, 132, di diverfe nezioni all'Imperatore. 142, Veneziani ammelli alla indicezza del Papa, 216. Veneti entrano, in Rema di notre, 220. Cefarei fono rirenuttin Francia, c in Inghilterra IV. 2182.

Orazione di Carlo da Barbiano a Carlo Re di Francia, efoctandolo alla imprefa del Regne di Napoli L. 24, di Paolo Antonio Sederini nel parlamento di Firenze, fopra la riforma del governo. 117. di Guido Antonio Vefpucci, biafimando il governo popolare della Repubblica Piorentina. 121. di Monfignore del Trameglia, diffuadendo la pace con Lodo-vico Sferza. 202. del Principe di Oranges, perfuadendo il Re ad accerrar la pace con Lodovico Sforza, 205. di Antonio Grimano nel Configlio dei Pregadi, periuadendo la lega con Francia. contro a Lodovico Sfirza, 230 di Mar-chionne Trivifano, diffuadendo la lega coo Francia. 342. dei Genovest al Re di Francia II. 127. di Massimiliano Imperatore at Principi di Germania, efortandogli a muovec guerra al Re di Francia, 129. di Niccolò Fofearlni nel Senato Veneto, perfuadendo la lega con i' Imperatore. 147. di Andrea Gritti nel Senato, perfuadradolo a non fi partir dalla lega con Francia 151, di Antonio Giuftiniano a Maffimiliano Imperatore, chiedendo la pace con i Veneziani . 211. di Leonardo Loredano Doge di Venezia , intorno allo flato della guerra nella quale fitrovava il dominio 234 dei Vicentior ai Capita-ni Franzeli, chiedendo perdono della cibellione 251 del Triulzio, diffuadendo l' andare ad affaltare "gli Ecclefiaftici nel loro alloggiamento, 146. di. Piero Soderini Gonfaloniere al Senato Fiorentino, efortandolo a difendersi dal. la Chiefa con i danasi della Chiefa . 406. di Gastone Fois all' eserciso, prima che si cominciasse la giornata di Ravenna, 460, di Piero Snderini Gonfaloniere di Firenze per deliberare fo-pra la domanda del Vicere, che domandava la fua deposizione III . az., di Mortino Capitano degli Svizzeri, efordo i fuoi a combattece con i Franzali . 71. di Andrea Gritti nel Senato Veneto, efortando i Veneziani a non fi partiro dalla lega con Francia. 386. di Giorgio Cornaro, efortando i Veneziani alla lega con l' Imperator Carlo

Quinto. 790. del Vefonvo-di Ofma a Carlo Quinto , mostrando a che fine · doveva inditizzar la vittoria avuta contro-al-Re di Francia IV. 23. del Duca di - Alva a Carlo Quinto, efortandelo'a non liberare il Re di Francia . 37. di Mereurio Gettinara Gran Ganeelliere, .dlffusdendo l' Imperatore a far-accordo col Re di Francia. 75 di Carlo di Lanoia Vicere di Napoli, perfuedendo l'Imperatore a fare accordo · eol Re di Francia, e liberarlo. Lo di un Milanese al Duca di Borbone. 143. Quertates ( Antonio ) ottiene la Fortez-

za di Forlimpopolo IL 60. muore. 64.
Ordinanza dell'efercito Franzese al Taro L 167. dell'efercito Italiano al Ta-Garigliano 11. 47. degli Svizzeri nel marciare a unirli col Papa . 204. dell' efercito Franzase nella giornata di Ravenna . 459. dell' efercito Ecclefiaftico ,

e Spagnuolo nella giornata di Raven-na. 461. Ordine di cacciar di Lodi gl' Imperiali

IV . 112. Orano ( Don Giuliano dell') infesta con fomma lode i paesi circostanti al Regno di Napoli L. 262, difende valoro-famente il morte di Sant' Agnolo - 298.

Origine dei mall d' Italia L o della guerra rra Alfonso di Aragona, o' Renato di Angiò . 21. della discordia tra Lodovieo Sforza, e il Re Carlo. 90. della guerra tra i Colonnesi, o gli Orsini in quel di Roma . 317. della guerra tragli Spagnuoli , e i Franzefi in Italia . 441. della guerra del Papa contro al Duca di Ferrara II. 176. delle rovine dei

Franzefi . 299. ORLIENS ( Carlo di ) venticinque anni prigione in Inghilterra I. att. Onlians ( Duca di ) entra in Genova L

61. prende Gualfinara, Anon, e altri luoghi del Ducato di Milano. 156 per-che fi partiffe mal volentieri di Franeia. 189. è fatto Re di Francia, e detto Luigi Duodecimo. Vedi Luigi Duodecimo.

ORMIGNACCA ( Luigi di ) Duea di Nemors, Vicere del Re di Francia in Italia L. 445.

Oasist prigioni trattenuti în îperaoza dal Ro di Francia L. 152, rotti a Mun-ticelli dai Colonnefi 117, prigioni del Papa in Roma 471. elli, e il loco Stato è combattuto da Aleffaodro Sefto Pontefice . 475. vanno al foldo di Spagna II . at

Oustro Cardinale, fotto colore di faceende chiamato nel Palazzo di Vaticano è fatto prigione L. 471. fta prigione circa venti giorni , indi muoro , come fi eredette certiffimamente . di veleno . ipi .

Ousino (Carlo) fatto prigione nella rotta avuta dai Colonnesi L 317. va al Soldo dei Veneziani. 125. a lui, e a Son-zino Benzone è dato in mano il Car-

dinale Afeanio. 406. Onsino (Fabio) fi riduce in Cervetri con molti cavalli L. 473. giovane di non piccola aspettazione, muore in un affalto IL 42.

Ousino (Francesco) II. 81. Onsino (Franciotto) Cardinalo ereato da

Leone Decimo III. 240. ORSINO (Frangiotto) difende Ceri L 475. Condottiere della Chiefa III. 18.

Orstwo (Giancurrado) va a Pifa con l' Alviano II. 82. è a guardia di Mono-poli IV. 342. va in Barletta per Fran-

Cia. 141.
Cia. 141.
Casino (Giangiordano) è iocarcerato infieme con l'Alviano L. 261. il di lui Stato è affaltato dal Valentino. 474. Oasino (Giovanni) Signore di Ceri I

475. Isícia la terra al Papa, e va a Pi-tigliano. 476.

Ossino (Giulio) fi rlduce a Pitigliano L 473. è alla difesa di Ceri. 475. va al soldo di Francia II. 18. non può partire di terra di Roma. 192. Oastno (Mario) muore di un colpo di

artiglieria IV. 389. ORSINO (Neapoleone) Abate di Farfa.

Vedi Farfa. Onsino (Niccola) Conte di Pitigliano, Governatore della geoti del Pontefico a Offia L 56. dal foldo del Papa passa a quello di Ferdinando Duca di Calabria. firitira a Nola , e chiede al Re Carlo falvecondutto per fe,e per le fue genti-112. è fatto prigiune . 116. fi lamenta di effer renuto inginftamente prigione. 85t. conforta gl' Italiani ad affaltare di notre il campo Franzese . 174. condotto dai Veneziani con titolo di Goveroatore, e ferito da un archibufo preffo la eintura, sta in grave pericolo di morte. 197. fatto Capo delle genti loro, va a feccorrere Ludovico Sforza. 188. configiia, che fi defferiffe il muoverfi 11. 201. rifponde all' Aiviaio, ens fugge il e imbattere . 202. fi altien : dat combattere nel fatto d'arme all' Adla, e .

XL per qual cagione. 201. convocati in fulla piazza di S. Antonio tutti i foldati, gli conforta alla difefa di Padova. 245.

munre . 266. Onaino (Organtino) fi riduce in Cerve-

tri eon molti cavalli L 471.

Dasno (Paolo) totta a Serezzana L 87.

chiamato dal Valentino a Imola 456.

cffo, e il Duea di Gravina fatti firan-

Ossino Protonotario fatto prendete dal Papa, e condotto in Castello I 471.

Ontino (Rinaldo) Areivafeovo di Firen-20, fatto prendere dal Papa, e condotto in Caftel Sant' Angelo L. 471.

Ogsino (Ruberto) ritiene i danari del Re, e si fa soldato del Papa II. 474, va Nunzio Apostolico in Germania III. 261.

zio Apostolico in Germania III. 201.
Oastro (Valerio) fi parte dall'efereito per non effete pagato dai Veneziani IV. 226.

Ostro (Virginio) parente di Pieco dei Medici I. R. compera per quarantumia Ducciai (C'affella di Franchefchetro Cibo Pipa Pipa Pira di danti, 19. va Tivoli con le genti del Pontrine Contro di Calonnerio. 21. Fasdo offio aggi fripendi del Red il Napoli, confecto si bei Friginio 10. 10. di titira a Nola, e chiede al R. Car'o falvocondorto per fe, e per fe fra genti 1.12. è faito prigione. 116. mento prigione. 115. va scampo a Gualio di Red del Petro del Petro di Napoli. 21. va al falolo di Pira Calonnerio e dei Petro di 13. l'eva il campo di Gualdo. 212. va al falolo di Pira Calonnerio prigione, e mento prigione, primi di Pira Calonnerio di Petro di Petr

o di veleno. 284.
Osorio affediato dal Frangipane III. 119.
Ostria prefa a patti dal Papa L 57 Jafeiata in grardia al Cardinale di S. Piero
in Vincola. 153. prefa da Confalvo. 285.

in Vineola . 153. presa da Consalvo . 285.

Offinazione dell' esercito di Borbone a proseguire la guerra IV. 224.

Р

P dee fermata tra Lodovien Sfurza, e il Re di Francia 1, 288. di Ledovico col Re di Francia non fu fineera. 214. tra il Pentefice, e gli Orfini. 284. tra il Re di Spagna, e il Re di Francia. 117. tra ti Re di Francia, e il Re dei Ro-

mani. 346, tra Spagna, e Francia ,e fue condizioni . 485. pronseffa al Re di Francia, perchè non fu mantenuta II. 7, tra Baifer, e i Veneziani. 51. offerta da Papa Giulio al Re di Francia, e fue condizioni . 181. pronunziata dal Pontefico tra Celare, e i Veneziani non ha effetto III. 117, tra l' Inghilterra, e Francia, e fue condizioni. taj. tra Francia, e Inghilterra dispinee ai Principi Criflient, 125, tra Francia, Inghilterra. e l' Arciduca pubblicata în Parigi. 187. tra gli Svizzeri , e il Re di Francia , e fue condizioni. 156. tra gli Svizzeri, e il Redi Francia, perturbata, e rotta. 157. tra l'Imperatore, e il Re di Franeia, e i Veneziani, 201. conclufa in

Cambrai IV. 361.
Paccae (Riccardo) mandato dal Re d'
Inghilterra a Borbone I.I. 440.

Ingaliterra a Borbone III. 440.
PADOVA a babandonara dai Veneziani II.
211. affediata dall' Imperatore. 241. lodata di antichità ini affaitata dagl' Imperiali. 247. liberata dall' affedio dell'
Imperatore III. 87.

Pa-lavani giurano fedeltà ai Veneziani
11. 241.
Pa-se di Roma ridotto a divozion di Fran-

PALAIA Caffello preso I 217.

Pattsas (Monfignore della) è farto prigione L 479. È ritira nei confini del Ducaro di Milano II - 120. a Vetona fa ritirare i Veneziani, 372, va a Lungara prefio a Vicenaa, 182, ritorna a Milama, 190. parte di Romagna 471; va alla guerra del Regno di Navarra III. 44. fa prigione Professo Colonna a Villafranca, 1571.

PALLAVICINO ( Antonmaria ) mandato al Re di Francia L. 240, tratta a nome del Re la dedizione del Castel di Milano. 161, è mandato dal Re a Leon Decimo III. 161;

PALLAVICINO ( Galeazzo ) Capitano nel campo Franzefe L 415, è alla difefa di Cremona III. 68. PALLAVICINO ( Giovan Lodovico ) va ai

fuldi di Francia III. 464, è rotio a Cafalmaggire: 466, PALLAVICINO (Manfredi ) Capo di parte nelle montagne di Genova III. 291, di accoffa di notte alle mura di Como eon groffo nomero di fanti. 306 è pubblieamente funarato. 191

PALLAVICINO ( Orlando ) Signore di Roccabianea fi arrende a Lautreeh, disperando di aver soccorso III - 216. PALMIERE ( Glambariffa ) Senefe , promette con inganno a Papa Clemente di dargli Siena IV. 138. PALUDE (Marchele della) Condottiere dei

Fiorentint III. 10

PAMPALONA affaltata dai Franzeli III. 44. PANCIATICHE Capi di parce in Piftoia L

PANDONE (Cammillo) deputato da Ferdinando a trattar la pace col Re di Francia L 16. mandato da Alfonfo al Turco è onorato eccessivamente, e riporta

grandi promeffe di aiuti. 65. Panno (Cammillo) va in Barletta pec Francia IV. 341 Parentado conchiufo in Marfilia tra il

Papa, e il Re di Francia IV. 41 Pareri fopra la confidenza di due Re II.

Parlamente tra Principi Franzefi, e Ita-

Ilani intorno alla pace L 199.

Panna (Luigi da) muore nel fatto d'arme a Vicenza III. 94.

Panna (Morgante da) Capo di fquadra di Giovanni dei Medici ordina un trattaro con i Franzefi III. 412. fu con gli altri Congiurati paffato per le picche .

413 PARMA e Piacenza fi danno al Papa II. 436, ternano fotto il Duca di Milano. 54. affediata dall' efercito Ecclefiaftico , e Imperiale III. 306. battuta . ivi . prefa dagli Ecclefiattici . 116. perchè non fosse soccorsa, nel pericolo dei Franzeli , dai fuoi amiel vicini . 346.

Parmigiani difendono la Città contro ai

Franzeli III. 345. Parole degli Oratori Franzefi ai Fiorentini L 49. del Cardinale di S. Piero in Vincola al Re Carlo, perchè feguitaffe la impresa d'Italia. 69. del Cardinale di S. Piero in Vincola ai Pisani. 91. del Triulzio al Re Carlo. 111. di Ferdinando ai Napoletani, nel partirfi di Napoli, e nel cedere alla fua cattiva fortuna, tig. di Salazart Svizzero al Re di Francia in raccomandazione dei Pifani . 160. dei Veneziani ai Confederati , lamentandofi , che Pifa fi abbandonava . 303. dei Fiorentini nel Collegio Veneto . 314. di Lodovico Sforza al po-polo di Milano. 168. del Conte di Ga-12220 a Lodovico Sforza . 374. del Ven lentino per riconciliarti gli animi dei Principi fuoi inimici. 466. di Confalvo a quelli, che lo configliavano a partirfi dal Garigliano II. 43. degli Oratozi del popolo Genovese al Re, 114. di

Domênico Trivitano , disfuadendo la reflituzione delle terre al Papa. 114 dei Cardinali a Papa Giulio, efortandelo s di Papa Giulio ai Bolognefi, efortandogli a voler confervare il dominio della Chiefa. 326. di Papa Giulio ai Bolognefi per tenergli fermi nella fua di-vozione. 167. del Pois ai fuoi foldari. 444. di Fabbrizio Colonna al Vicere contro al Navarra . 464. di Papa Giulio prima che moriffe III. 53. brevi degli Svizzeri al Vicere Spagnuolo. 65. di Francesco Maria all' escreito Spagnuolo, scoprendo la perfidia di Maldonato. 230. di Francesco Guicciardini ai Parmigiani, che volevano fare accordo con i Franzefi. 144. di Francefco Guic-ciardini ai Modanefi. 407.di Profpero Co-Ionna a quelli, che chiedevano di comionna a queili, che chiedevano di com-battere contro ai Francia. 412. di Fran-celco Re di Francia, fignificando ai fuoi di voler pafirae in Italia all'acquifio di Mianco. 441. di Girolamo Morone ai Milanedi, efortandogli a darfi ai Fran-zefi. 442. del Re di Francia prigione alla fia farefiel IV. 52. del Duca di Ur-bino, dopo l'avere intefo l'accordo del Colad di Milano. 14. del Resa all' Castel di Milano. 15t. del Papa agl' Imbafciatori dei Fiorentini. 37

Pannana (Paolo da ) Capitano di una compagnia di cavalleggieri dei Ficrentinl . morto fotto Pifa II. 222. Partita di Carlo Re di Francia da Na-

poli L 150. PASSAVOLANTE dei Pifani chiamato Bufolo L 380.

Pavia e Parma ritornano a divozione del Duca L 401. è battuta dal Collegati II. 486. fi arrende al Re di Francia III. 155. affediata dal Re di Francia. 446. faccheggiata dal Frangefi IV. 266, faccheg.

giata dai Collegati. 116. Pazzi (Cofimo dei) Vescovo di Arezzo 1. 446.

Pazzi (Guglielmo dei) Commiffario Fiorentino L 115. fcuopre una congiura in Arezzo. PAZZI (Raffaello dei) combattendo valo-

refamente foffiene i fuoi per alquanto fpazio di tempo II. 37a. muore nel fatto d'arme a Ravenna. 467. Parrous (Girolamo dei) è rotto, e fatto

prigione III 373 Parroll (Ugo dei) Luogetenente della compagnia delle lance di Ottaviano Fre-

gofo, è con pechi cavalli a gna dia di Vauri III. 319. va con mille fanti dei

XLII

Veneziani a Bologna IV. 252, fucceduto, dapo la morte di Orazio Baglione, nel governa delle genti dei Pigrentini, è farro prigione degl' Imperiali . 317. PERALTA Capitano mulore con ottanta fane

ti in una imbofcata IV. 206. PERAULT Spagnuclo; Capitano orierato,

foldato dell'efercito Ecclefiaftico muore II. 365.

Penpignano renduto agli Aragonefi I. 38. Pens! (Monfignor di) uno dei Cipitani Regi, va verso Napoli J. 131. resta al governo delle genri Ftantefi II. 294.

Personaggi deputati sopra alcune materle tra il Papa, e Cefare IV 40

Penugia affaltata, e prefa dal Baglioni III. 350. Perugia (Zitolo da) entra in Padova a

nome dei Veneziani II. aas. ferfto . 247. Perusco ( Mario ) Romano, Procurator Fi-

feile, efamina i Cardinali prigioni III. in Cività Castellana IV. 2

PESCHIERA prefa dai Franzeli II. 207. PESERO, e suo fito fi descrive III. 212. Paseno (Pietro da) Orator dei Veneziani presso il Vicere di Napoli IV. 41.

Provveditore dell'efercito Veneto nella lega. 116. Peffe in Roma dopo il facco IV. 251. in

Napoli refa contagiofa dai foldati Tedelehi. 307.
Pellilenza notabile di Milano III. 411. entrata in Caftel Sant' Angelo con pericolo grande della vita del Pontefice

IV. 254.
PETRA (Alberto) famoso Capitano parte III. 157. va con diecimila tra Svizzeri

e Grigioni a Milano . 187. Patrucci (Alfonfo) Cardinale di Siena infidia alla vita di Papa Leone Decimo III. 13c, vuole avvelenario per mozzo di Batifta da Vercelli famoto Chirurgo. 236. avnto falvocondotro, e fede di non effer violato, va a Roma. ivi. va imprudentemente innanzi al Pontefice , ed è titenuto nella camera medefima del Papa. 236., e 237. privato della dignità del Cardinalato, e degradato è firangolato occultamente in carcere . 216

PETRUCCI (Borghefe) liberato dal Re di Francia II. 19.

PETRUCCI (Fabio) Signnre di Siena è cacciato della Città III. 458.

Paraucci (Gianiacapo) Cirtadino principale di Siena I. 194.

Paraucci (Latranzio) certa di entrere la Siena III. 151

Parqueet (Pandolfo) di grando attorità in Siena L. 394, protito a conformate, é productete, ma tardo agli effetti

troucht (Pandolfo) di grande autofità in Siena I. 316. ammazza il suocero Niccolo Borghefi, che attraverlava i difegni Iuol. 227. il parte di Siena. 474. ritoena in Siena. 476. congiura contro ai Ficrentini II. La. diffunde la guerta contro ai Eiorentini. 412

Placenza prefa dagli Ecclefiaftici III. 136 Paccinanno (Annibale) Castellano di Cremona IV. 156.

Piccinino (Giovanni) morto nel fatto d' arme al Taro L 174-

Precenentat (Francesco) Cardinale di Sio-na, Legato del Pontefice al Re di Francia L. 80. è eletto Papa, e si chiama Pio Torzo IL. 27-Vedi Pio Torzo. Picitt (Lodovico e Federigo) Conti della Alirandola, cacciano per forza dello Sta-

tn Giovan Francesco loro fratello maggiore L 470. Pico (Galectro) Conte della Mirandola è condetto agli st pentij del Re di Fran-

cia L 575 Pico (Giovanfrancesco) Conte della Mirandola, cacciato dello Stato dai fuoi fratelli L 470. va n Ciamonte in nome

del Pontence II. 326. Pico (Lodovico) Conte della Mirandola. effendo Condoteiere della Chiefa line levato il cape da un colpo di artiglic-

ria II. 261. Pianes (Menfignore di) sperava, che il Re li-concedesse il dominio di Pisa, e

di Livorno I. 154. Pierra, Fortezza nel Trentino II. 168. PIETRA delorefa , luogo vicino a Vico Pi-

fino I. 222.
PIETRASANTA data a Beumonte L 413. arrenduta al Papa IV, 389 .. PIETRASANTA, e Mutrone vendute ai Luc-

chefi L 240. confegnate dal Re di Francia ai Luech:fi . 419. reftituite ai Fiorentini III. 97.

Prava di Saeco faccheggiata III. 89. Pignatosa Commendatore mandato da Ce-

fare al Pontefice IV. 190. Pu ( Antonio dei ) Condottiere dei Ve-

neziani II. 244. Pto ( Alberto ) Conte di Carpi, ImbaGianos del R. di Francia - Roma IL.

ob, finaja il Posteleo cantra Alfondo Daca di Ferrara, ind. indeme con

l'Bullid va a Campi, 1931, 74, pape commillone di Giamonte, a offesigle veri

particolore del Giamonte, a offesigle veri

con del Jamonte, a offesigle veri

a guardia di Reggia Canti di direspera

a guardia di Reggia Canti di direspera

a guardia di Reggia Canti di direspera

al Pontificie il palfo per andre a No-

poli. 450.;
Piò ( Antonio.) Capitano vecchio, muore nel fatto d'arme a Vicenza infieme con Coftanzo (uo figliuolo III. 94. Pio ( Gilberto.) dona la merà di Carpi al

Duca di Farrara II. 227. Pio ( Lionello ) riompera Carpi III. 23994 Pio ( Ridolfo ) Vescovo di Faenza, mag-

daro dal Papa a Maiateffa IV. 289.
Pio Terzo è eletto Papa, effendo gúvecchio ce infermella rel westifei giocal ne depoi la elezione paffa a miglior vi-

Piens de Caftel di Piero cecupa Ghiufi

Para comprata dei Ficecatioi di Cabbriel Maria Vifconte L. 123, affediata, e batrtral dai: Biocentini a 464, affediata dai! Fiocentini II 222, perché fu electra per

fedn del Concilio. 375. Persons chiedono, la libettà al Ro di Francia L. 02. inimiciffimi per natura del nome Fioreatino : 93. cacciano i Minifreis Piorentini della Città . 119. fono favoriti dal Re di Francia contro ai Plorentinia 129 vanno a campa a Lie brafatta, e la espugnano. 1474 con laerime cercase dal Re di Francia la li-i bertà. 159 diftruggono la loro Forrez. 24. 131. deliberano di non darfi a Lodovico Sforza . ivi . fono confermiti in libertà dall' Imperatore . 231. fono siutati dai Vuneziani a ftare: in liberei . 27]. fono :accettati in protezione dai Vaneziani . 218 rompone i Pifani 2 Caftel di Buti. 2/8; ft allenano della di-vozione dello Storza. 271, funo rocci da Rinuccio Farnafe al pente a Stagno. 191. fi lamentano dei capitoli dell' accordo fatto dal Duca de Ferrara . 357.

sectimo i prefidi Veneti della loro Portraza. 150. pre coman configlio fottomettono la Citta loro al Re di Frangia. 414. vanno « Librafitta, « la presvio, 416. non foccorfi da diverti papoli II. 55. fi voglico dase si Genoviti, 65. fino shardonti di victini 11. ridotti quafi in shirima disprazione si 130. rattengono Constanti di pratita di presidenti di presidenti conleta dare una porta al Fiorentini. 32. fi formettono al Fiorentini. 32. fi

Pisano (Luca) Provveditore delle genti Venete L. 161. Pisano (Luigi) mandato dal Senato Vo-

Pisavo ( Luigi ) mandato dal Senato Voneroca Clomente Settimo IV. 155 mandato, Oratore in Fitonze 214. Più prudenza è ricorreggera l'ertore,

cha perfeverare in allo IV. 132.
Pà primo fiumeté l'Italia dove nafce III, 152.

Pà primo fiumeid' Italia dove naice ill. 151.
Pacopyrista da, Bagnacavallo, e Batifia
da Vercelli Ceruñco fouartati III. 237.
Pocapyra, famiglia della Città di Ravonvenna, diventa Capo della Città I. 396.

venna, diventa Capo ocța Littă 1-190-Potrant di Rorigo venne-in mano dei Venetina pre ragione di guerra L 31acquiftato dei Veneziani II 260 albandenato dai Veneziani 250-

PONTANO (Giovanni) bialimato di poca gratiandine senfo gli Aragonafi L 150. Ponta di Saccal perio dai Fiarentini L 1956 ivaligisto dai Pilani 2708 Payraconoma fi arrende ai Pranzeli I. 168.

Postrationa factinggiato dagli, Svizzeri

Postarmont (Piestrancolco da ) mandato idal Ro a Firanze, IV. 394. )
Popoli dei fertes Gomuni II. 163.
Papoli (Giovanni da ). Segretario, di Loci

reeze dai Medici III. 210.
Porta Romaes di Milano battuta IV. 110.
Portesti contro ai Veneziani II. 192.
Portecanessa. Capitano dell' atmata Spa-

Postosamas è combattuto digli Aragonefi in vano li 61,

Pontulano (Maestro ) squartato per un restato venuto alla luce III - 397. Possusa della fortuna grandissima nei fetti d'arme I. 172. Potenta (Conte di ) reode la Città di

Taranto E 437, va si foccos del Pontrifice in nome del Re Cattolico JIII. 214, è ferito dal Marchele del Guaño IV. 1992.

Bouto, Torre nel Pilano I. 319.
Pozzavena fiume nello Stato di Genova II. 124.
f 2 Paa-

XLIV

YALIV
Paaga ( Girolamo da ) e Giovanni Hus
abbruciari nel Concilio di Coffaoza III.
271.

Praties di vender Pifs si Fiorentini II.

Pratiche finte per la pace tra Spagna, e Francia II. 68, Paato battuto dagli Spagnuoli III. 24, af-

faltato dagli Sgagnuoli, e faccheggia-

Prefetto di Rema cacciato del Regno da Federigo L 198.

Pazianni, Amauraglio del Re di Francia, entra nel porto di Genova cen fei galee groffe IL 300 Pazzuca, uomo di Cefare, mandato a Ve-

Parluca, nomo di Cefare, mandato a Venezia a ricercare di far tregua per tre mefi II. 169.

Profidente di Granopoli mandato a Firenze a conchiuder la pace II. 476. è efaminato dagli Svizzeri con molti tormenti III. 130.

Para (Emat di ) va verso Genova con gente III. 147.

PRINCIPE di Germania desiderano, che l' Impero sia cavato di casa di Austria III. 261.

PRINCIPI convenut in Cambrai per praticare l'accordo IV. 362.

Paintire Italiani diverfi accertati in pro-

ancille Italiani diveri accertati in protezione da Luigi Dondecimo I. 121. danno danati a Cefare per fiabilitri negli Stati loro IV. 21. confipirano contro a Cefare. 50. difegnano di collegarfi infieme contro a Cefare. 64. mandano Imbafeiatori a Cefare. 1672.

Prodigj, che anounziatono la rivoluzion dello Stato di Firenze III. 32. Progreffi dell'Imperatore nel Friuli II.

165; del Veneziani contro all'imperatore 1.66. dell'Imperatore in Lombardia III. 126. dell'armat si Spagna IV. 190. dei fanti Tedefchi 191. di Borbone coll' efercito. 215, delle genti der Collegati intorno a Pavla. 460, del Papa contro al Duca di Ferrara. 316.

Promeje del Papa di comporti con | Collegati IV. 344 del Principe di Oranges fatte a Malatefta Baglione. 372. Pronofite di Lorenzo dei Medici, del

Prosoftico di Lorenzo dei Medici, del coftumi di Piero fuo figliuolo L. 84. Provincie del Regno di Napoli L. 444. Provvificati dei Fiorentini, mentre il Re

Proprisori dei Fiorentini, mentre il Re era in Firenze L. 95. del Papa, e dell' Impero per fat guerta al Re di Francia III. 197. di Cesare disperato della oftervanza dell'accordo di Madril IV. 16e. Pucci ( Antonio ) in Elvezia a foldare Svizzeri per la Chiefa III. 185. Pucci ( Giannozzo ) decapitato in Firen-

ze, perchè fautore di Piero dei Medici L 197.

Pucci ( Lorenzo ) Datario del Pontefice, porta la Mitra Pontificale a II. 327, va a Firenze a nome del Papa s'Firenze ricercare i Fiorentini, che entrino nella lega III. 14, fatto Cardinale del titolo di Santi Quattro. 172.

# Q

O'Ierele del Papa contro al Duca di Perrara IL 279. QUINTANA Segretario del Re Cattolico al Re di Francia III. 114.

### D

RABADANGES mandato dal Re di Francia al Papa con danari IV. 201. RAFRAGNINO ( Docato ) traditor folenne

II 167.
Regi namento dei due Rè di Aragona, e di Francia, che conteneffero II. 179.
Regione dei Franzefi nel Regno di Napoli I 20. dei Franzefi nello Stato di

poli I 30, dei Franzesi nello Stato di Milano. 310, dell' Impero nello Stato di Milano. 311, che inclinavano il Pontefice alla guerra contro a Cesare IV,

Ramazzotto fi falva in Romagna II. 37amandato a dare il guafto ai Bolognefi. 38a- entra ful Fiorentino dalla banda dei Bolognefi IV. 377- faccheggia il Mugelio. 379-Ramonna (Annibale) va con Annibale

RANGONE ( Annibale ) va con Annibale Bentivoglio a forprendece Bologna III. 374: RANGONE ( Claudio ) Capitano di duemi-

la Italiani IV. 359. RANGONE (Francesco Maria ) è di gran-

de autorità in Modana II. 303.

Rangona ( Gherardo ) ha graode autorità in Modana II. 303.

Rascous ( Guido ) Condottlere dei Veneriani è fatto prigione II., 281. fatto dinnoro prigione inference on Baldaffarter Signorello de Perugio. 441, occupa Ia Rocca di Rubriera III. 152. va alla guardia di Pefero. 120. è chiamot a Reggio. 291. va alla guardia di Medana. 311. alfalta la montagna di Medana. 118 entre in Siena con cavalli leggio.

gieri. 373. non vuole ufcir di Modana con le fue genti, ni dubidirea Profpero Colonna. 435. effio. e Vitello Vitelli se Giovanni dei Medici Capitani del Papa IV. 116. va con groffi gener a Piacenza. 393. va al foccorfo di Roma, ma terdi. 341. è condutto agli dipendi di Francia. 360. è mandato da S. Polo a Mottara. 353.

RAPALLE occupato da Obietto dal Fiesco

RAYBNNA affaltata dai Franzefi II. 456, faccheggista dai Tedefchi e Guafconi. 468.

RAVASTEN (Filippo di ) Governator Regio in Genova 1. 414 fi parte di Genova II. 116.

Ra di Navarra fugge in Bierna III. 42. Ra di Napoli quando fu Re delle Sicilie L. 20.

Reggiani tentati di darfi al Papa III. 2. Raugio prefo dal Doca di Ferrara III. 408.

Ragino ( Cardinale ) ha in mano la Bolla della investiruta II 323. Ragno di Napoli fi folleva contro Alfon-

Rasso di Napoli fi Gilera contro Alfonfol. 107, viene in potefih dei Franzefi. 126. fi ribella dai Franzefi. 187, di Granata vien fotto l'Impero di Caftiglia Il. 72, di Francia in che confusione feffe per la catura del Re IV 34porta pericclo, quando l'Isia fi riduce all'arbittio dell'Imperatore. 105. RIA.TO di Venezia abbructaro Ill. 215,

Rialio ( Antonio ) torna in Forfi II. 31.
Rialio ( Ortaviano da ) domina Forfi, e
Imnia con titolo di Vicario della Chie-

fa L 62.

Rianio (Raffello ) Cardinale di S. Giorgio, Camarlingo della Sedia Apostolica, è ritenuto prigione III 217 privato della dignità, gli è quasi inconti-

nente reflitoita. 219.
RICAIENTIO ( Don Dimas ) Catelano Capitano dell'armata Spagnuola L. 181. fi accofta con tre galere fottili a Liver-

no II. 66.
RICASOLI (Simone da ) flatico del Pontefice prefio a Cefare IV. 248.

fice preffo a Cefare IV. 248.

Riccio ( Gianangelo) Segretario di Franfco Sfurza IV. 59

R:ccio (Michele ) Dottore, e Fuorufcito Napilitano mandato a Genova dal Re di Francia II 113, va a Fireoze in nome del medifimo. 1711

Ricordi degli Orateri Franzeli a Pier del Medici I. 49 dei medelimi al Papa. 50.

RIDOLPEL, Capitano di fanti Tedeschi, scuopre la congiora al Duca di Ferrara IIL 277.

RIDOLFI (Giambatiffa) uno dei principali Cittadini di Fireoze I. 353 va Oratere a Venezia ivi. è fatto Gonfaloniere per due anni III. 39.

RIDOLFI (Lorenzo) fratello del Cardinale, flatico del Papa preffo Cesare IV.

248.
RIDOLFI (Niccolò) decapitato in Firenze
per aver congiurato in favore di Piec

per aver conguerto de la Medici L. 197.

Riferma nuova del governo di Firenze

III. 19.

III. 19.
REGAULT, Maeftro di Cafa del Re di Francia, mandato a Milano L. 149.

RIMINI, e Faenza fono richielle dal Papa al Veneziani II. 181.

RIFATRANSONA affaltata dagli Spagnuoli.

Rifpofto dei Fiorentini ai Franzeft L 53. dei Fiorentini all'Imperatore intorne alle cofe di Pifa. 273 dei Veneziani ai Fiorentini. 134, dei Fiorentini al Duca di Milano circa la confederazione. 161. dei Veneziani all' Oratore Apostelico II. 35 dei Veneziani all' Imperatore, 103, dei Fiorentini al Re di Francia. 171. del Principe di Anault alla grazione dei Vicentini . 185 dei Bolognefi a Papa Giulio. 369. di Giovanni Corfi Orator Fiorensino so difefa di Papa Clemente III. 455. di Cefare all' Oreter Veneziano IV. 23. del Re di Francia ai capitoli della liberazione 11. di un Cavaliere Caftigliano all'Imperatore, che gli chiede il pa-lazzo per alloggiarvi Borbone. 61. del Papa atla proposta di Cefare. 118. del Guicciardino al Duca di Urbino. 133. di Berbone ai Melanefi. 147. di Cefare agl' Imbasciatori dei Collegati . 179

agl' Imbasciatori dei Collegati. 179.
Ritirata del Turco mitiga le guerre definate in Italia IV. 406.

RITELTA OCCUPATA dei Veneziani II. 198. prefa dal Re di Francia. 201. RIZZANO, Capitano Tedefco, è fatto prigione III. 110.

Roaso (Giurgio Cardinale di) è di forma autorità pendio al Re di Francia L. 116. è fatto Vicere in Italia. 420, gli è prerogata la Legazione di Francia per dictorto medi. 456. silpira al Paparo, siri. va a Rema con (peranta di effer Pontefice II. 25 interviene nel Congrello di Cambrai come Procurstore, e

col mandato del Re di Francia, 180.

muore 190 Rocca Guglielma L 185.

ROCCASTANCA prefs de Lautrech III. 316. ROCCA SECOA oppugnata dai Franzofi II: 41. ROCCALBERTING con cento cinquanta lanee, e tremila fanti da Piacenza puffa nel Centado di Cremona Il. 156

RUCCANDULY Capitano di fanti Tedefchi va a S. Bonifazio III. 63 difende va-

lorefamente Verona. 78.

Ront Ifola prefa da Solimano III. 581. ROMA in tumulto per la morte di Aloffandro Safto IL 12. in tumulto per cagion del Valentino, e degli Orfini. 27. appellata fotto Adriano Sefto III. 379in difording impedifce l'acquifto di Cremona, e la impresa di Genova IV. 171. improvvifamente affaltasa dai Colonness . 175. faccheggiata dai Colonnefi . 176. liberata dai foldati Imperia-

ROMANO (Giuliano) va a Parma in nome

del Pontefice IV. 248. Romano (Simone) occupata Cofenza pigia il Principe di Stigliann IV. 317.

Rosa abbrueista dall' Ammiraglio di Franria Hl. 426.

Rosello Cameriere del Re d'Inghilterra porta trentamila ducari al Papa IV. 203. Rosierro (Iscopo.) da Caftelle va in Urbino a neme di Licenzo dei Medici III. 211-

Rosso (Andrea) Segretario dei Veneziani in Francia IV. 53.

Russo (Filippo) Condettiere dei Veneziani rotto dalle genti del Prefetto di Roma L 256. varcow i Verminefchi in feccurfo di Lodovico Storza 402, retto pref-

fo a Vicenza, e fatto prigione II. 240. ROTELLINO (Marchefe di) va al foccusto

di Termana III. 101.
Rotta degli Aragoneli a Rapalle L 73. degl' Italiani al Taro. 173. dei Franzeli a Genova per terra, e per mare. 181, degli Aragonesi a Seminara 182 degli Ecclefiafrici a Soriano, atq. dei Fiorentini a S. Regolo. 316. dell' eferciro del Valentino a Cagli . 465, dei Franzesi a Seminara . 488. dei Franzesi alla Cirignuola. 491. dei Franzest a Mola II. 47 dei Franzesi al Garigliano. eito dell' Alviano a Caldane . 84 dei Veneziani all' Adda . 203. dei Veneziani in Pò. 261, degl' Imperiali a Verona. 266. dei Franzelia Montagnana. 110 dei Veneziani all' Adria, e alla Polifella. 111.

deuli Eculofishios alla Baftian e al fiume Santerno . 152. dei Brangefi alla Seula . 389 dui Veneziani at Magnanino , 443. dell' efercito Ecclefishico, e Sosgnuslo a Ravenna. 465. det Frangeft a Paterna III. 20. dei Branzeli: a Novara . 74. dei Venezioni a. Vicenza : 911 dei Franzeti a Terrosna. 104. degli Scoszefi a Tuedo. 10\$. dei Tedeichi a Baffano 116. dei Tedeschi a Pottononia 1191 degli Svizzeri a Marignano . 167. dei Voneziani fotto Brefcia . 175. del Duca di Fotrara al Finalo. 316. doi Franzefe fotto Napeli IV. 311. del Marchefe del Guafto

force Monopoli . 346. Roveas (Francesco Maria della) Doca di Urbino va ai foldi dei Collegati di ays. flipendiato dalla Chiefa afte, fatre pra gione iofieme con Giampioso Gonzagav. 181. è lafriato a guardia di Mcdama II. 132. va coll' efercito a Cafalechio . 270. fiipge da Bolegna - 372. ammerza il Cardinal di Pavia. 375. è affoluto dall' omicidio del Cardinal di Pavial, ana, è contrario alla Cafa dei Medici Mi. 18. perchè fulle in contumecia col Pontefice . 178. è fcomunicato da Leone Decimo. 1921 fugge a Manteva-, es pevde lo State .. 193. cerca di riturnare in Stato . 207. va verfo lo Scato fuo con l' efercito . 211, raequista lo Stato . ivi . batte Fano. 212 offerifce a Lorenzo dei Medici di finir la eaufa dello Stato in duello. 217. va verfo la Tefcana. 229. ... chrama a parlamento i fanti Spagnuoli, e loro scuopre la perfidia di Maldonato. 230. va.nella Marca - 240. metre in mare alcuni naviljii quali fono rotti dell' armata Ecolefiaffica. 267, molefta dinuovo la Tufcana 244, fa accordo con la Chiefa. 345. ritorna a Mantova , finita la guerra dello Stato fue. 246. racquifta lo Stato. 347, fatto Generale della Repubblica Fiorentina . 373. è rinveftito del fuo Stato. 383. è fatto Generale dei Veneziani. 195. piglia Garlafco. 428, ffima gli Spagnuoli fuor del dovere IV. 110. va con l'efercito a Marignann . 115, determina levar l'eferciso da Milano, 131. affigna le coufe di quella fua rifolurione . 133. vuol valerfi dell' autorità fua. 114. va a Cremona con burna parte delle genti dei Veneziani . 164. fi lcofta con efercito dalle mura di Milano . 180. fi leva dalla imprefa di Genova . 182, fi oppene con le sue genti a Giergio Fronf-perghi. 187. non seguita gl! Imperia i. come aveva detro, e perchè, 213, am-

mae

malato fi ritira a Gazzwolo. 214. ritira le sue genti a Cafalmaggiore . 123. è in diffidenza del Papa . 227. è intento al foccuefo di Caftel Sant' Angelo . 244. fi abhores con S. Polo . 339. è sicondotto dai Veneziani. 349. venuto a parlameoto con S. Polo, determina di ac-

camparli a Milano . 356. Revuas (Giovanni della ) Prefetto di Ro-

ma L Rovana (Giuliano della ) Cardinale del titolo di San Piero in Vincola , nemico del Cardinale Afcanio Sforza L. 2. fi ritira in Oftia per fofpetto del Papa. 17. conforta occultamente i Colonnesi a occupar Roma. 18. parte improva-visamente una notte da Oftia, e va a Lione . 48. è fatale inffrumento della rovina d'Italia. 69. esorta il Re a feguitare la impresa d'Italia. ini .. conforta i Pifani alla quiete. 93. è affunro al Pontificato dopo la morte di Pio Terso, e affame il name di Giulio Secondo 1 11. Vedi Giulio Secondo.

Rusenver Sogretario del Re di Francia approva la confederazione con i Vene-

21ani III. 49. RUBIRBA prefa dal Duca di Ferrara III.

RUCELLAI (Bernardo) Imbasciatore dei Fiorentini a Venezia L 331. RUCELLAI (Palla) va al Dura di Urbino

a nome dei Fiorentini IV. 119. Ruis (Maresciallo di) con otrocento lance, e otromila fanti parre Svizzeri, e

parte Franzesi va nella Linguadoca II. Rusco (Antonio) Comafco III. 29 Russi Caftello prefo dal Valentaun I. 413. preso dagli beciesiastici per accordo II 109, faccheggiato dal Fois. 455.

S

Aces di Roma IV. 240. SACO CON da Spoleto Contellabile dei Veneziani IL 244

SALAZARY Svizzero parla al Re di Francia in raccomandazione dei Pifani L 162. SALBENO preso dall'armata dei Collegati IV. 211.

SALBRNO (Principe di ) ftimola il Re di Francia a venire in Italia L 30 Capitano dell'armata Franzele. 10. per fospetto di F-detigo fugge da Napoli a Salerno. 185. perde lo Stato 198. . SALIENTE, Luogotenente di Monfig. di

XLVII Beamonte, reade Livorno ai Fiorentini 1. 217.

SALS abbruciata dai Franzeli L. 186. SALVIATI ( Alamenno ) Commiffario di una perte dell'efereiro dei Fiorentini K.

222. SALVIATI (Cardinale ) va a Carlo di Lane. ia Vigere a nome del Pontefice IV. 39 va Legato del Pontefice in Ifpagna, e fue commificant. 55. non vuo-

le andare a Cefare per la liberazione del Pontefice . 216.

SALVEATI (Iscopo) starico del Pontefice presso Cefare IV. 148 Sazuzzo (Ciandale di ) fatto prigione IV.

3.17-SALUZZO (Marchefe di) Vicere in Italia per i Franzesi II. 12 muore dopo la

rotta al Garigliano . 42 Saluzzo (Michelagnolo Marchefe di) va a guardia del fuo pacle III. 418, farto Capitano dell' armata Franzife. 457. difegnato Capitano di uomini d'arme per l' Italia IV. 150 palla nel Premonte con cinquecento lance Frangeli . 169, arriva con le genti all'elercito. 177. ello, e il Duca di Urbino G oppongono alle genti Imperiali. 201. descrutto più per leggiadro, che valoroso Capitano. 218,

rapitula con gi Imperiali. 331. San Brandano Contestabile dei Fiorentini in Librafetta fi arzende L 416.

San - Dionigi (Cerdinale di ) mandato dal Papa al Re di Francia L 149 SAN - Germano fi ribella dagli Aragonefi

I. 433. San - Giovanni della Vena, Castello ael territorio Pilano L 123

San - Gultagen Castello faccheggiato dai Guafcont III. 224 SAN-Leo Furtezza del Ducato di Urbino I 450 prefa per forza dagli Ecclefia-

frei III. 195 data ai Fiorentini. 265. damente a quelli, che favorivano la canfa dei Pifani L 144. è minacciato da un Arciere privato in Pila. 160. ha in many la fomma di tutto il governo. 251 artifiziosamente trattiene il Re, che non palli in Italia. 164.

San - Polo (Monfignor di) prende alrune rerre, e Castella in Lombardia IV 332. va alla volta di Genova. 337. va a parlamento col Duca di Urbitto tra Aieffandria e Pavia. ivi . prende per forza Seravalle. 348 volge il penfiero alla oppugnazione di Milino 355 infieme col Duca di Urbino determina di accamXLVIII camparfi a Milana. 356. è terto, o fatto prigione dal Leva. 358.

SAN - Remedio, luogo nel territorio Pifano I. 219. SAN - Serro morto nel fatto d'arme a Ma-

rignano III. 162. SAN-Sifto (Cardinale di ) che fu Maeftro Tommafo Gaetano dei Predicatori,

fpaventò Martin Lutero III. 288. San - Valerio ( Monfignor di ) conduce di Francia quattromila fanti III. 388 fat-

Francia quattromila fanti III. 348, fatto incarcerare dal Re III. 402. Sandricont gentiluomo Franzefe, appena

arrivato in Francia, dopo la rotta al Garigliano, muore II. 49. Sanga ( Giovambatista ) mandato dal Pa-

pa al Re di Francia IV. 158.
Sanguinz (Carlo di ) tiene alcuoe terre
nel Regno di Napoli L 26a.

SANSEVERINO ( Alberigo ) da nell'eferciso di Francia a Laino L. a.S. Sanseverino ( Alborio da ) Barone del Re-

SANSEVERINO ( Alfonfo da ) Barone del Regno di Napoli II. co.
SANSEVERINO ( Antonmaria ) è mandato

coo molti fanti a Genova da Lodovico Sforza L. 60. è fattu prigione a Novara. 405. Grande Scudiere di Francia viene in Lombardia con gli Svizzeri

SANSEVERINO (Cardinale da ) Legato del Concilio Pifeno nell'efercito Francese II. 451, diffuada la lega con i Veneziani III. 50.

SANSEVERIND (Galeazzo da ) autore di un tumultu in Pifa L 21. fatto prigione a Novara. 405.

SAMESTRAIRO (Calenzro da ) mandaro de Lodovica Sforza in Francia I. 48. va alla efiquenazione di Affi. 151. prefensa la bateglia al Duca di Orlient. 152. va alla dife dello Stato di Milano. 165. fi ritira io Aleffandria. 167. fugge di Aleffandria con Lucio Malvezzo. 171. coma difeodeva la sua fuga di Aleffandria.

Sastiranius (Giovan Francesco de) Conte di Giaixzo Capitano del Re di Francia I. 57. è fatro Governatore delle genti Sforzelicio. Én fegiusi il Re a genti Sforzelicio. Èn fegiusi il Re a ri cg. path il Taro per affiliare l'anriguardia Francesco. Esc. oras in Piacenza per fospero, che non vi s facessa per fospero, che non vi s facessa per fospero, che non vi s facessa qualche movimento. Try, infesta ravalle. 157, è mandata a Cotignosia. 128, va a Pavia. 1720. vasi fosti di Francla. 174 muore di morte naturale. 478. Sansavanino (Giuliu da ) efce di Alef-

fandris III. 431.

SASEVARIANO (Casiparri da) detto II Pracafa è madde como del Data i Micafa è madde como del Data i Milano è alla gurdia di Tornoa. 11e. forto colore di private faccende va I Fifa. 116. minte le fue good a quelle Fifa. 116. minte le fue good a quelle Fifa. 116. minte le fue good a quelle rifugizio il nua Chiefa nel territorio del Data di Ferrara. è fatto prigione del Data di Ferrara. è fatto prigione SASEVATIANO (O Ovento da) Barron del

Reguo di Napoli II. 20. Sansavaamo ( Ottaviano da ) fratel naturalo di Galeazzo, fatto prigiona in A-

lessandria L. 367.

SANTA - Anastasia (Cardinale di) lasciato
dal Papa in Roma a ricevere, e onorare il Re di Francia L. 152.

SANTA - Croce (Antonio) Capitano delle artiglierie, ferito III. 224. SANTA - Croce (Cardinale di) Legato del

Papa a Cefare II. 143. SANTA - Croce ( Giulio) muore di uo colpo di artiglieria IV. 189.

SANTA - Croce ( Iscopo ) Gentiluomo Roinano della fazione degli Orfini L 471. SANTA - Giunta Configlio univerfale di Spagna III. 279.

SANTA - Praffede (Cardinale di ) Legato del Ponressea II. 139. SARNI (Conte di ) ripiglia Saeni IV. 230. SARTIRANO preso dai Cofarci III. 420.

SASART ( Conte di ) morto nella rotta a Marignano III. 168. SASATELLO ( Giovanni da ) Condottiere del Pontefice II. 321. ufferifce Imola al

Triulziu. 173: SASSETTA (Ranieri dalla) foldato del Gran Capitano II. 65. Condottiere del Pontafico. 181:

Sassuolo prefo dagli Ecclefiaffici II. 132. Savello (Antimo) folleva ii popolo Romaco II. 192. Savello (Antunello) ferito L 182. feri-

e gli Orfini. 117. SAVELLO (Giambatifta) Condottiere di ca-

valli IV. 102.

SAVELLO (Giovanoi) condotto dal Duca di Milano a comuna con i Senefi, e mandato in Montepulciano L. 126. è fatto prigione. 232. y a campo a ponte a Valiano. 270.

...

XLIX

SAVELLO (Luca) cerca di tirare i Pifani a combattere II. 76. è svaligiato con le fue genti III. o è notato di poca esperienza di guerra. 24. Savello (Mariano) va con cento nomini

d'arme a Porcina . L 245.

SAVELLO (Silvio) Condottiere del Duca di Milano , rotto dai Veneziani III. 88. si ferma con la sua compagnia a Umbriano . 118. rotto da Renzo da Ceri a Crema, fugge a Lodi. 111.

SAVELLO (Troilo) facto prigione dai Baglioni a Perugia L. 223. va al foldo dei Lucchefi II. 72 fatto Capitano di cavalli del Papa, è mandato in aiuto dell' Imperatore III. 11. è mandato a Fano con cento uomini d'arme , e feicento

fanti . 212.

SAULI (Bandinello dei ) Cardinale Genovefe , creduro confcio del delitro del Cardinale di Siena, è rirenuto prigione III. 236. è privato della dignità , degradato, e condannato alla moste. 238. la qual pena effendogli prima ftata permutara a perpetus careere, è refliruito poi alla fua dignità, ivi.
Savota (Duca di) nega il passo agli Svizceri II. 302.

SAVOTA (Filippo Duca di) fuccede nella Ducea per la morte del piccolo Duca fuo nipote L 153, benchè infeffato da tutte le parti fi fin neutrale tra il Re di Francia, e | Confederati, agr. lafciato un piccolo figliuolo, muore . 299, SAYONA fi arrende ai Franzesi III. 457-

prefa dai Genovefi IV. 117. SAVONAROLA (Fra Girolamo) Ferrarefe, è Aimato dai Fiorentini Profeta L. 114. Va Imbasciatore dei Fiorentini al Re di Francia, e l'eforta a rendere le terre ai Piorentini. 158. predicando fa che i Fiorentini non entrino nella lega, e non fi partano dall' amicigia di Francia, 367, aveva parte in Firenze di Cirradini onorati, agi. è biafimato per non aver dif-fuafo i fuoi feguaci a non romper la legge proposta da lui. 208. è feomunicato, e fue accuse. 305. è condotto nelle carceri pubbliche . 107 è dato in po-testà della Corre secolate . 308.

SAVORNIANO (Antonio e Girolamo da ) fratelli , seguitano le parti Veneziane nel Friuli II. 256

SAVORNIANO (Girolamo da) è a difefa del Peiuli III. 116

Scoramuccia groffa tra Fiorentini e Pifani a Ofole II.77. tra Franzen e Genoven 13. Scaramucte Spelle di Giovanni dei Medie ci fotto Milano IV. 156. Scretons ( Baldaffarre ) entra in Brefein

II. 441. Scoro (Niccolò) sotto e fatto prigio ne dagli Svizzeri, è fatto decapitare dal Duca di Milano IIL 131.

Scoro (Paris) Capitano di fanti, lasciato alla guardia del ponte gittato in ful

Montone II. 459

Scufe dei Veneziani per non i' intricar nella guerra d'Italia J. 54. di Lodovico Sforza del non aver offervato i capitoli con i Franzesi. 215. del Papa, pesche non fi dichiari con i Collegati IV.

316. Saczas del Valentino contro a Piero dei Medici L 418.

Sebete, piuttolto rivo, che fiume, celebrato molto dai Poeti Napoletani L

Sacco (Francesco) Condettiere dei Fiorentini L 153. muore, 269. SECUNENSE (Cardinale) fa intendere al Du-

ca di Urbino, che non pessi più innanzi III. & va verso Milano. 159.

Segni visibilmente veduti innanzi alle cafamità d'Italia L 67. Szenn Principe dei Turchi, per occupa-

re la Signoria fa morie di veleno il Pa--dre , e ammazzare i fratelli III. 218. di lui imprese, e vittorie nel principio del fuo Regno . 240. di lui morte . 253.

Sanast rentano d' impadronichi del paffo delle Chiane, che era confine tra loro , e i Fiorentini L 221. fi accampano al ponte a Valiano. 270. fi rifolvono a cacciar Pandolfo Petrucci di Siena. 473. fono moleftati nelle parti marittime da Audres Doris IV. 171.

SERENON ( Monfignor di ) Capitano dell' armata Franzele I. 80

SZZZNYANO Segretario di Massimiliano III. SEREZZANA, e Serezzanello luoghi fortif.

fimi dei Fiorentini L 84. fono confegnati ai Genovesi . 240. SETTA (Vescovo di) Nunzio del Papa in

Francia tratta la causa del divorzio di Luigi Duodecimo con la moglie I. 316. rivela fegreriffimamente al Re, avere il Valentin > pretato f:co la Bolla della di-Spenfa. ivi . per quefta cagione è fatto in altro tempo morire occultamente dal

Valentino. 317. Sevenino (Girolamo) Cittadino Senefe, ammazza Aleffandro Bichi, principaL le del nuovo Roggimento III. 21.

Syeata (Afanno) Cardinulo è in difornali col Cardinulo di S. Piero in Vincola I.7, entre prima in Milano dopo is partin del Franceli. 421 relidito, e dato in muno dei Venziani è conduro prippione a Venziani è conduro prippione a Venziani è conduro proprienta del Rospono del Prancel dal Venziani, si et di mento in carcero nella torre di Borgera ggib, condotro a Roma dal Cardinulo di Rospono, effendo fatto due unal prima cavato dalta torre III. 21, effente alla cevazione dalta torre III. 21, effente alla cevazione di nel reconsidira produccia del Rospono del Rospono

Sroaza (Bianca Maria) maritata a Maffimilieno Imperatore, e fua dote I. 40. Sroaza (Caterina) Signora d'Imola I. 61. fa accordo con i Franzefi difperata di aver foccorfo. 80. maritata occultamen.

aver soccorso. 80. maritata occultamenter a Giovanni dei Medici. 320. è fatta prigione, e non molto poi liberata per intercessione d'Ivo di Allegri. 398. Sporza (Ermes) Oratore del Re dei Ro-

mani in Italia L 442.

Sronza (Francesco) occupa per forza d'
armo il Ducato di Milano L 312.

arme il Ducato di Milano 1 372. Sronza (Francesco) Duca di Bari a Roma III. 95.

Sonza (Pennefo ) Duet di Milno ve verfo i il 08 Stato III. 45t. entra in Milano. 45t. va con l'eferciro alla Bicoca. 16t. racoquifte il Caffol. 12t. fi citira ferico a Moncia. 440. affatta Biagrafi. 42t. va. 1 Pavir. 44t. è invettito del Ducato di Milno IV. 42t. ha fopetto dell' Imperatore, e dei Capitani Cefarci. 48. accetta la invettitura del Ducato di Milno. 12t. fi apprefenta da-

vanti a Cefare. 184. SFORZA (Galeazzo) Grande Scudiere del Re all'Imperatore II. 192.

Sronza (Ginevra) mogile di Giovanni Bentivoglio II. 107. Sronza (Giovan Galezzzo) Duca di Milano oppreffo da gravifima infermità nel

Caffel) oil Pévis, è vifitato da Carlo Ottavo Re di Francia I. Em muore. El. Stonza (Lodovico) fetro nome di tuttore effercia l'Infini di Duca di Milino I. 4; chiama i Franzeli in Italia. 19; trattiene i Franzeli pi d'Islia. 19; trattiene i Pranzeli pi d'Islia. 19; trattiene i Pranzeli di Islia. 19; trattiene i Pranzeli del Periodi di impedicami la politario quaro Duca di Milano. 4 andiferga far Parara a Genova, 1f. va. con Bestrice fus moglie a trovar Carlo in Alti. 72, è fatro Du-

ea di Milano . Er. ritorna a Milano con

la învestitura di Genova. po. afpira allo Stato di Pifa. 220, fa pente di aver fatto paffare i Franzefi in Italia è inveftito da Cesare dello Stato di Milano . 14. dimoftra la fua viltà e dapocaggine con le lacrime . 157. va con Bestrice fua moglie all'efercito . 191. effo, e i Veneziani corcano, che il Papa fcomunichi il Re Carlo. 194. in che modo vo-leva abbaccarsi col Re di Francia. 109. tratta fintamente la pace con i Fiorentini . 230. alieno dallo spendere, e inclinato da natura a procedere con fimulazione, e con arre: 111. fi faceva chiamar figliuolo della fortuna . 238. perchè folle chiamato il More. 239. fi abbocca con Maffimiliano a Manzo, a65 è beffato dagli Ocatori Fiorentini . 275. tenes che Pifa fia refticuita ai Florentini. 191, delibera di aiutare i Fiorentini a racquistare Pifa. 315. aiuta scopertamen. te i Fiorentini contro ai Pifani. 218, è costretto a servir di danari Massimiliano. 360, cerea di tirar feco in lega il Papa, 361. è abbandonsto da tutti i Principi d' Italia . 164. delibera di fug-gire in Germania . 372, fugge in Germania . 371. racquifta, e rientra in Milano . 400. pene il campo a Novara. 401, la prende. 401, esce di Novara in abito di Svizzero . 405. riconofciuto è fatto prigione infieme con Galeaggo Sanfeverino, il Fracaffa, e Anton Maria. ivi. condotto a Liene, e menato nella torre di Locces vi sta circa a dieci anni pri-

gione, e muore. 407.
Sroaza (Malfimiliane) fatto Duca di Mislano III. 19. riceve a Novara gil Imbafciatori dei Milanefi. 27. è elorrato
dagli Adorni i refiticarigli alla Parria.
82. dopo la rotta degli Svizzeri a Marigano fii rittira in Cafello. 16.8 nfcito del Caffello fe ne va in Francia. 173.
SINN in protesione dei Feanagis dara

poco ferro quel governo I 114, vendus dall'Imperatore al Papa III. 11, fa tumulto per cagione del governo IV. 21, battura dalle genti del Papa. 139, accomoda di artiglierie il Puncio di Oranges. 376. Stemontaco (Baldaffarre ) da Perugia, fac-

Stemorrito (Baldaffarre ) da Perugia, fatto prigione nella sotta al Magazino II. 441.

SIMONETTA ( Iacopo ) Auditore di Ruota, e non molti anni poi promofio al Cardinalato, mandato dal Pontefice in Montepulciane II. 286.

SINIGAGLIA prefa dal Valentino L. 469.

Sintecauco di Belcari mandato dal Ro di Francia al Pontefice I. 104, corrotto con danari dai Pifani , favorifee la loro caufa preffo al Re. 121.

Sion ( Vescovo di ) è rimandato dal Papa agli Svizzeri con danari per loro, e con promeffa per lui del Cardinalato II. 168, è di grande autorità presso quella nazione, 274.

SISTERON ( Vescovo di ) Nunzio Aposto-lico in Francia II. 94. SMAROO ( Giovanni ) Duca di Albania,

destinato alla guerra del Regno di Napoli III. 450.

SMERALDO ( Giovambatiffa ) da Parma, Ca-

ftellano di Reggio III. 407. Seperani (Francesco ) Vescovo di Volterta rilponde ai Pifani in nome della fua Repubblica L. 122, fatto Cardinale, confessa quello aveva udito dal Cardinale di Siena III. 278, va a Fondi-con la licenza del Pontefice, e vi ftà fino alla morte, di lui . 1791 ternaso a Roma forto Adriano, è ritenuto; e cuftodito in Castel Sant' Angalo. 197. è cicevu-to in grazia da Clemente Settimo. 410. Seperini ( Paolantonio ) uno dei principali Cittadini di Firanze I . 353 va Ora-

tore della fua Repubblica a Venezia. Soderini ( Piero ) eletto Gonfaloniere a vita in Firenze L. 415. cenvoca il Con-

figlio grande per cagion di Pifa II . 87. Sociano ( Malateffa da ) è a guardia di Trevigi III. 79. fatto prigione nal fatto d'arme a Vicenza . 24, va a difcia del Friull . 116.

SOLDANI di Egitto come fi creavano III.

Solimano figliuolo di Sellm , giovane di fuccede al padre nalla Signoria dei Turchi III. 111. per maggiore difpregio della Religione Griffrana entra in Rodi il di dalla Natività del Sig re, e converte tutte le Chiafe in Moschee. 282 fi muove per affaitare l' Ungherla IV. 154. partendo da Vien-na, acceso dallo sdegno, e dalla ignominia, giura di prefto titornarvi più potente. 38s. prepara groffiffimo efercito, pubblicando di voler coffringer Cefare a far giorneta feco. 404, fatte una groffa (correria nall' Ungheria, torna in Coltanti nopoli, 405.

SOMMA Spogliata dagl' Imperiali IV . 379 SOMMA ( Dace di ) fatto prigione nel fatto d' arme a Seminara L 488. Soprasasso ( Giorgio ) induce i Vallefi a

fare confederazione con Francia II. 275. Capirano di Svizzeri al fotdo di Francia III. 100.

Sofpetti nati tra Carlo; e Lodovico Sforza L 141. che aveva Cefare del Papa IV. 411.

Spaona in tumulto per il cattivo governo det Ministri Regi III 279.

Spagmueli futono i primi, che comin-ciassaro ad alloggiare in Italia u discrezione II. 61. dopo aver fervito il Du-Napoli III. 246. fanno in Carpi gravi danni agli Eccletiafrici IV. 169.

SPERELLO (Cavaliere) fatto ritener dal Pontefice IV. 367.

Spezierie come fi fono sparse per le Pro-

vincie della Criffianità Il. go

SPINSLEO (Giambatifta ) Conte di Carriati . Imbasciacore del Re di Aragona praffo ai Venaziani, fegulta il Vescovo Gurgansa in Germania IIL 51.

SPINOSA Capitano delle artiglierie muore forro Ravenas II. 457.

Spinito Capitano muore a Calimera L. 478, Spirito di Ferdinando apparlo tre volte in diverse notti a Iacopo primo Chirurgo Regio L 107

SQUILLACI (Principa di) figlinolo minore di Papa Alessandro, per nome Giuffre Borgia L 37. mandato a pigliare la posfeffione della terre degli Orfini , 474. STABAIA (Giovambatiffa da) va a prendere il Caftel'o di Sorbolungo III. 219. STAPPILEO (Iacopo) Nunzio Apostolico a Venezia III. 40

STAFFLIER (Incopo) Capitano degli Svizzeri III. 10. dimanda con grande attoganza le paghe a Cefare . 188. Stalla di Ferdinando in Napoli faccheg-

giata L 115. STAMPA (Marchefino) Imbasciatore del Duca di Milano a Roma, e a Napoli

I. 319. STAMPACE Fortezza dei Pifani L 277. prefa dai Fiorentini . 378.

Statichi dati dal Tramoglia agli Svizze-ri fi fuggono in Germania III. 109 del Papa maltrattati in Roma IV. as8. fuggono de Roma occultamente con indegnazione gravistima dei fanti Tedeschi . 272.

Status di bronzo di Papa Giulio oltraggiata dai Bolognesi II. 371. STELLA (Giampiero) Segretario Venete

all' Imperatore II. STELLATA prefa dai Veneziani II. 221. STIGLIANO ( Principe di ) va al foldo dei Veg 1

LH Veneziani II. 193. fatto prigione in Colonza IV. 312. va in Barletta per

Francia 343.
Stradiotti, dandoli a predate le bagaglie der Pranzefi , fono cagione della retta degl' Italiani al Taro L. 172. Strandoutro (Franco ) Condettiere dei

Veneziani IL 321.

Strage degli Aragonesi nel Castel di Gi-

fone L 217. di ottocento fanti Tedeschi, fatta da Mompensieri 245. Strattagemma di Lucio Malvezzo, e dei foldati Veneziani per affaliare il Marchefe di Manteva IL 229, degl' Impe-

riali per metten danari in Pavia III. SUAREZ Spagnuolo sfida Losenzo dei Medici a duello a nome del Duca di Ur-

bino III. 217. è fasto incarcerare da Lorenzo . 218. è liberato . ivi . Successi degli Aragonesi a Seminara L. 182. di Genova prosperi per Francia

- IV. 161. SUPPOLCH ( Duca di ) daso in mano di Enrico Settimo II. 95, è chiamato in

Francia III. 101. parte di Francia. 123. Svizzeri que acquiftarono la riputazione della bravura L 192. fono dichiarati ribelli deil' Impero da Massimiliano . 360 paffano dall' efercito Franzesc allo Sfor-20fco . 40], moleffano il Re di Francia 481. facelteggiano Mulceco. 484. dimandano fuperbamenae al Re di Francia; che accresca loro le pensioni IL 175 fanno lega col Papa. 376. deliberano di muoverfi contro al Redi Francia. 101 eamminando ftretti, e in ordinanza, fe difandone valorofamente dall' efercito Franzole, il quale andava continuamente scaramucciande . 304- dalla careftia di pane, e di danari fono coftressi ritirarli a cafa. 105, che muzione fiano, 211, si apparecchimo di passare in Italia in favoro del Papa. 423, man-dano un Trombetto a dissidare Fota Luogotenente Regio. 414, ritornano al-la patria faitz' aver fatto epera buona pel Pontefice . 4151 fdegnati contro al Re di Francia concedene feimila fanti agli flipend) del Pontefice. 479. paffano in Italia. 481, rimafti foli nel Ducato di Milano, e nel Piemonte, impongono saglie a tutto il paefe Ill. idfono trnvatt dal Pontefice, il qualo dena loro la bandiere della Chiefa. 11 fono in granda riputazione rifpetso all' arte della guerra. 47. dinegano le dimande del Re di Francia, nè veglieso

secordo con lui. 41. fi offerificono s difendere lo Srato di Milano. 61. al foccorfo di Milano. 64 rispondono generofamente al Vicere Spagnuelo . 6t. a' ingognano d' impedire il passo d' Iralia ai Frangeli , 145, trattano di accordo col Re di Francia. 157. funo iofelenti, e incuftanti 154. fanno pace col Re, e fue condizioni. 156. fopravvenendo altri Svirzeri, la pertusbano, e rempone . 157. affaltano temerariamente i Franzefi, 166, fono rotti da loro a Marignano. 167. dopo la resta fi titirano in ordinanza a Milano, 162 fono ftimari poco fedeli . 188, fi accordano con Francia. 201, vengonn in Italia al foldo della Chiefa fotto Lcone. 189, non vogliono notrfi cen gli Ecclefiafrici contro a Francia. 317. partono dall' efercito Franzese per non effer pagasi . 428. fi lamentano con i Franzefi di non effer pagati, e fi offerifcoloro montagne diminuiri di ripusazione. 366. vanno al foldo della lega contro a Cefare IV. 127, che fine avevano nelle guerre. 140.

AGLIAFERRO (Tito) da Parma da la Rocca di Rubiera al Duca di Ferrera IH. 408

TALAMONTA (Principo di) figliuslo del Tramoglia morto nel fatto d'arma a Marignano III. 168

TALROT, Capitane di Cales; perde una gamba levaragli da un'arsiglieria fotte Terroana III. 1031:

TARANTO preso dai Veneziani, e rendu-to a Federigo di Aragona I. 179. TABLATIND è mandato da Vitellozzo in - aiuto dei Pifani L 415. Capitano di Pi-fa eforta i fuoi a combattere IL 76. è fatto Capitano dei Genovefi. 118.

TAVERNALLE, fiume His. 151. Tananni (Simone) Romano mandato alla . imprefa della Calabria IV. 498, fa avi - grandi progretti. 101, necupa Colenza per accordi .. 313. Ottiene con le mine anche la Rocca, ed è ferito di un archibufo nella fpalla. 317. muore col-

pito di un' arrigheria, 348. Tedeschi vanno al foldo di Ferdinando, abbandonati i Francefi L 258. affaltati dagli Spagnuoli nell' alloggiamento III. : 227- fi ammutinago contro a Borbone fi difordinano . 215. Tapasco i Giorgio ) ammelato di apopleffia IV. 219.

TREAMR Capitano di Grigioni III. 170.
TREMINI (Duca di) Capitano delle lance
del Re Cattolico II. 191. muore. 431.

del Re Cattolico II. 191 muore. 431. Trans - Franche perché fiano dette così II. 138.

Tarroana affediata dagl' Inglefi III. 103. prefa da effi. 107. Taronara di Sicilia fouertato per un

Trateato feoperto III. 307.
Trateato del Duca di Milano L. 372.
Tratea di Criftianiffimo tolto al Re di

Francia III. 42 trasferito nel Red'Inghilterra. 52. Tivota (Vefcovo di) Oratore del Pontefice a Venezia II. 15.

fice a Venezia II. 15.
TURRILO (Achille) Capitano di cavalla
mandati dal Papa in aiuto di Cefare
III. 82.

Toscanalla f-ccheggista dai Franzefi L 153. Tornasuoni (Lorenzo) decapitato in Fi-

TORNABUONI (Lorenzo) decapitato in Firenze per aver conglurato in favore di Pi-ro dei Medici L. 197. Ternat affediaro dag? Inglefi III. 107.

Tennetto (Filippo) è mandato a Novara con duemia fanti Italiani III. 358. è fatto prigione dai Franzeli, 361. entra in Novara IV. 375. va al foecorio di forco, 302. signora Novara, 353.

di Lecco. 197. ricup ta Nevara. 357. Torrena faccheggiata da Ivo di Allegri I. 403. Tescaro (Lorenzo) va al Pentefice a nome della Regina di Francia IV. 197.

Torri (Lusenzo) e Vincenzio di Poggio fanno rumulto in Lucca III. 175 Tradimento degli Svizzeri a Novara I.

TARETTO (Dues di) a Napeli III. 453.
TARETTO (Dues di) a Napeli III. 453.
TARETTO (Monting pris. con feicento lance viene in Italia. 40a. è fatto Capitano Generale dell'efectio in Italia II. 17. Lui gotenente Regio in Italia III. 40a. à Scordi gil Svirseri addirationne o Francia. 106. ceme falvalle contro a Francia. 106. ceme falvalle

il Regno di Frances degl'inimici, del. Trattato di Paolo Orfino di pigliare Coccona è feoperio 1, 234, di molti Citradini nobili in Firenze in favore di Picco dei Medici è feoperio. 397, di Verona per darfi si Veneziani è feoperio III. 67.

Tregus tra Spagna e Francia per fei mefi

i Fiorential, e i Seneti per cinque anni, e fue conditioni, 127, tra Maffindiano, e il Re di Prancia, 431, tra Sagan, e Francia, e fue tonditiona, 116, at ra l'imperatore a l'Avenciani 477, ra il Re di Praccia, e il Reculationa di Processa di Constantia di Processa di Constantia di Praccia di Pra

TRENTO ( Vescovo di ) si arma contro al Veneziani II. 467. Traviso solo si trantiene in divoginne del

Tauviso folo à manciene in divogiante dei Veneziani in tetra fettus II. 219. Taicanico ( Vescovo di ) mandato in pofie del Pontesse ai Re di Francia, a coferirgii tutra l'autorità, e opera sua, passa in inghisterra per l'escrito medetimo III. 221.

Taieste prefa dei Veneziani II. 169. Taivignano Castello si rende a discrezio-

me L 181. Trivisano ( Andrea ) Provveditore del Veneziani III. 187.

TRIVIANO (Angelo) Capitano dell' armata Veneta II. 207, pp fila la retra di Fiume per ficera 123, recupera Rifprucchio, ini Capitano dell'armata va contro al Duca di Ferrera 137, rotto in Pòdai Ferrarel fi faiva con lo ftendordo di San Marco, 262.

di del San Marco, 262.
TRIVISIANO (Demenico) Imbafciati re del
Veneziani al Re di Francia L. 140. Imbafciatore altra volta con altri al Re di
Francia III. 173.

Taivisano (Dimenico ) Procurstor di San Marco diffusde i Veneziani a render Rimini e Faenza al Pont-fice II.

TRIVISANO ( Marchionne ) Provveditore delle genti Venete L. 161.

TRIUNVIRATO di Roma dove fu fiabilite II., 167.
TRIULZIO (Ageffino da ) Cardinale Legato nell' efercito IV. 191.

Tarutzin ( Aleffandro da ) fvaligiato II. 48. difende la Mirandola centro a Papa Giulio. 140. muore di una ferita a Reggio III. 199.

TRIULZIO (Francesco da ) Capitano delle esercito Franzese, Luege tenente della compagnia di Gianiacopo L 415.

TRIULZIO (Granfer, no da) guarda n-gligentemente la terra di Melzi, ed è fatto prigione dal March, fe di Pefcara III. 451.

Taiurzio (Gianiacopo da ) Governatore delle genti di Ferdinando Duca di Calabria

labria I. 59. chiede occultamente al Re di Francia un Aralde per potet andat ficuro a lui, ett. introdotto dinanzi al Re così armito com' era, gli parla in nome dei Capuani, e dei foldati. izi, è cordotto dal Re di Francia con cento late? e con onorate provvisione. lato. 141 configlia il Re ad affaltare gl' mimici nei loro alloggiamenti. 175. è lasciato in Afti Governature, 210. affa ta la terra di Albinga, 190, favorifce la caste dei Pefant, e alpra al domi-nio de Pefe 384, è farto Governatore di M lano 139 incercede per i Pifani preffu al Re 411 tratta la tregua tra Cefare, e i Veneziani a nome del Re Il 171. va contro agli Svizzeri . 304. è fatto Mareferallo di Francia, 352. va a campo alla Concordia, e la preside. 965. muive l'efercito verso Bologna 167, va verso la Mirandola par ricuperarla. 381, va alla Dieta degli Svizzeri III. 49. è il primo Capitano di tutta l'Italia, 175, è in fosperto al Re di Francia. 155. ammalato a Ciarres muore . 156. inscrizione fatta al di lui sepolero . 157.

Tatutato ( Gitolamo da ) è fatro prigione a Melati, e poco poi muser di una ferita ricevuta nel combattere III. 451. Tanutato ( Todero da ) è lafeia» con fusiciente prefido a guardia di Vicenta III. 91. Governatore di Veneziani. 456. prefo, e firito, pagi ventimula dazaii al Marchyf-6 i P-feras per la fus lib-vazione. 334 è p.dto a guardia di Mino 454. fi parte di Min-

no dopo la rotta di Pavia. 474, difperando di foccorfo rende il Caftello di Savona a parti IV. 318. Te octs Cameriere del Papa al Re di Francia I. 457

Turnetto rato in Pifa, di cui fi autore Galezzuo da Sunfeverino I. 93, nato ia Genova per cagion del popolo II. 113, in Milano cutro si foldati Cefarci IV. 120 del popolo in Ferenze, 231, di Farcuse cagiona gravifimi difordini, 214naro nel Murchefato di Saluzzo - 3170. Turanya (Viforet di Oratore al Re

di Francia IV. 317.

Vaina ( Guido ) Capitano di cavalli, perde le infegne IL 35 2 effo, e Ottaviano Fregolo escono di Bologna. 371, è mandaro dai Fiorentini in Peregia per difenderla contro ai Baglioni 11, 348, è mandato dai Fiorentini a Stena con cento cavalli leggieri. 351, va al Borgo S. Donnino IV. 191.

Borgo S. Donnino IV. 191.
Valdamonta con titolo di Luogotenente del Papa va contro al Reame IV. 209.
moore . 330.

Valutoraca è con mille fanti in Lomelelina IV. 339.

VALDISSERA e Bellona prefe dai Veneziani II. 131.

Valaggio pa To del Mincio II. 259. fi re-rende ai Veneziani III. 67. VALENTINO ( Duca ) orriene dal Re di Francia la condotta di cento lance, e Valenza Circà del Delfinato con ventimila franchi di entrara I. 336. porta il Cappello del Cardinalato a Giorgio di Ambuofa Arcivefcovo di Roano, e la Bolla della difpenfe per il divorzio del Re. ivi incita, infieme con altri, il Re alla guerra . 347. tornato di Francia va contro ai Vicari di Romagna 385 entraro in Romag a prende fenza reliftenza alcuna le Città di Pofere, e di Rimini . 418. è cresto Gentiluimo Veneziano, isi . necessitato da molte difficultà leva l'affedio da Faenaa. 419. attiene Faenza per accordo, e priva di vira Aftorre Manfredi . 413. è dichinrato dal Pontefice , con approvazione del Concistoro, Duca di Romagna, 425. fa accordo con Giovanni Bent veg in . 416. va verfo Firenze, e fa gravi dimande ai Piorentini . 427. è fdegnato contro Piero dei Medici, ma fimula altrimenti . 4:8. fi parte dal dominio Fiorentino per cumando del Re, e va contro al Signor di Piombino. 419. vuol vedere sucre le donne, che di Capua fi erano rifuggite in una torre, e ne ritiene quaranta delle più belle . 475. per .-pera de Pandolfo Petrucci occiene Pirmbino - 438. è formidabile a una gran parte d' Italia. ivi , elce con l'efercito ès Roma fimulando di voler elpugnar Camerino, ma in verità per acquiffar mentre tratta accordo con Giulio da Varano, lo fa ffrangolare con due fuci figliueli . 452. va a Milano dal Re , da cul è ricevuto con onori eccefavi , 45%. gitorna in Romagna, ed è fospetto per la fus grandezza a tutta l'Italia . 460. tenta con varie arri di difunire la l'ga fatta contro di lui . 464. prende Sini-H-Eith

gaglia, eve fa una erudele tragedia. 469. va verfo Siena, e fa ffrangolare due della famiglia Orfina. 472. è in fuspetto al Ro di Francia. 475. aspira a farfi Signor di Pife II 15. natura di lui era non dire mai quello che faceva . 16. è portato per morto nel Palazzo Ponsificale, ma con medicice potenti, e appropriate al veleuo falva la vita. 10. fi querela di effere gravemente infer-mo, quando muore Papa Aleffandro fuo padre. 31. fi riconcilia con i Colonnefi. 22. delibera di feguttar le parti di Francia. 24. affaltato sa Roma dagli Orfini fugge in Caftel Saut' Angelo . 30. è fatto ritenere dal Pontefice . e cuftodire con diligente guardia. 38. confegna | contraffegni delle Fortezze al Papa. 60, è mandaro da Confaivo in Spagna, 6a effecto fuggito nel Regno di Navarra, e ivi dimorate alquanti anni in baffo flato, moore di un culpo di giannetta fotto a Viana . 112.

VALENZA prefa per trarrato L 167. VALENZA ( Cardinale di ) per nomz Ce-· fare Borgia, feguira, come Legaro A. postolico, tre mesi il Re di Francia L. 106. arrivato a Velletri , fi fugge occultamenre da lui. 201. p-sco mancò, che non fosse prefo, e fuggendo si falva. 181. fa ammezzare il frarello, che era il Duca di Candia. 296. è pronto a rinunziare alla prima occasione il Cardinalato . 314 rinunzia il Cardinalato , e di Cardinale, e Arcivelcovo diventa · foldato, e Duca Valentino. 335. Vedi

VALLE di Ariano II. 10. Vall-fi, e Grigioni confederati di Francia II. 276. donde fono così chiamati, 423, VALORI (Berrolommeo ) Commificacio Apoftolico IV. 208. VALORI (Francelco) primo dei Fautori

del Savonarola, ammazzato I VARAGINA fi arrende ai Franzefi III 457. VARANO (Annibale di ) figliucio naturale del Signore di Camerino, rompe il Marchefe di Bitonto L 155.

VARANO (Giovanmaria da) Duca di Camerino carciato di Stato III. 147. VARANO (Gifmondo da) faito Duca di Camerino III. 347. VARANO (Giulio da) Signore di Camerino

ftrangolato L 453 VARANO (Ridolfo da) fi arrende alla le-g. IV. 161.

VARANO (Venanzio da) è fatto prigione mel fuggire al Lago Pizzulo L 183.

VAROLD ( Niccolò ) Cremonefe, uno dei principali Fuorufciti di quella Città III. 218.

Uning fi arrende ai Tedefchi II. 280. Vecchio, che prediffe la giornara di Marignano, e promette la vistoria ai Collegare contro a Francia , non fu mas più veduto III. 113.

VENAPRO (Antonio da) ministro di Pani-

dolfo Petrucci 1 463. Vanaziani quando afpirarono a farfi Sigiori di Milano, e d'Italia L. 6. fanno lega col Papa, e col Duca di Milano. timane a loro il Polefine di Rovigo per ragione di guerra. 13. deliberano di fter neurrali tra Francia, e Aragona . 53. adduceno varie feufe per non s' impegnar nella guerra d'Italia. 54. non acconfentono di dichiararii nè per Spagna, ne per Francia. 64, fono flati i pr mi a condurre artiglierie in Italia. 75. configliano Piero dei Medici a non dar neue mani del Re di Prancia . fanno confederazione cel Duca di Mie lano . 100, cominciano a remere della grandezza di Francia. 140. foccorrono odovico Storza. 155. prepongono alle fue genti Francesco da Gonzaga Marchele di Mantova . 161, cercano, che il Papa fcomunichi il Re Carlo. 194. deliberano di difender Pifa contro ai Fiorentini. 215. atutano i Pifani a ftare in lihertà . 133. pig.iano . dopo varj difcorfi , la protezione di Pifa , 228, fanno lega con Ferdinando. 242. perfuadono Giovanni Bentivoglio a muovee guerra ai Fiorentini, 251. fi accorda-no, che le ragioni di Pifa fi rimettano nell' Imperatore . 365, mandano Annibale Bentivoglio con nuovo foccorfo a Pifa. 172, reftituifcono Taranto a Fcderigo di Aragona. 260, mandano gen-ti al foccorfo di Lodovico Sforza, 288. si lamenrano con i Confederati, che Pifa fi abbandonaffe . 101. mandano O. ratori a Luigi Duodecimo. 113. rifpondono agli Ocatori dei Fiorentini. 324. tentano di foccorrer Pifa per la via delle Alpi. 328, in Cafentino in molti incomodi. 114. conchiudoro la lega con Francia, e con quai difegni. 146. levano le fue genti di Tofcana. 358. danno il Cardinale Afcanio, e altri Milanesi al Re di Francia per paura . 406. rinunziane alle protezione di Aftorre Manfredi, e di Pandolfo Malatesta in trazia del Pontefice. 418. creano il Valentino lore Gratiluomo . ivi . fi dolgo-

no col Ro di Prancia dei favori fatti al Valentino. 462. non entrano nella lega dei Signori Italiani contro al Valentino . 464. afpirando al dominio della Romagna, mandano gente a Ravenna. o affaitano Cefena II. 33. fi volgono alla opposizione di Faenza. 34. la prendono. 37. polleggono molte terre in Romagna . ivi . fanno pace con Baifet Signore des Turchi, e per qual cagione . 51. fono ricercati di reftituire le terre della Chiefa al Papa. 75. mandano otto Imbalciatori dei principali del Senato al Pontefice, ivi . esortano Masfimiliano a paffare in Italia difarmato, 203. fono in dubbio di confederarfi con l'Imperatore, o col Re di Francia, 146, concedono il paffo a Maffimiliano, venendo fenza efercito. 156. fanno molti progreffi contro all' Imperatore . 166, laiciano la eppugnazirne della Pietra. 271. fono autori della guerra contro di Toro. 177. fono odiati da Papa Giulio, e perchè, t78 non vegliono reffituire Rimini al Papa. 183. fanno confulte anterno alla guerra, to;, sifpondono con un Libello al monitorio Apoliolico 197 occupano Rivolra. 198, fono gotti all' Adda . 2º 3. deliberano di ce-dere all' Impero di Terra feima . 210. disegnano di riscquister Padova. 224mandano f loso giovant nebeli al ficecorfo di Padova . 239. negano la tregua a Cefere. 250, non ottengeno l'affoltigione dalle cenfure, e perchè. 251. fono difen dal Pontefice nel firo fpirituale . 253. riacquiffano Vicenza . 255. fi armano centro al Duca di Ferrara, 256. acquiffane il Pelefine, 260 feno retti in Po dai Ferrarefi , 261. fono affoluti dall' interdette, e con che cond'zioni. 269. abbandonano il Polefine. 280. fanno progr. fi contro ai Franz-fi . 306. prendeno Brefeta. 440. prendene Bergamo con aleri lueghi . 441. perdono Brefcia. 444. fanno tregua con l' Imperatore. 477, commettono agli Oia. tort fuoi, che aderifeano al Coneilio Lateranense III. 40. fanno confederazione col Re di Francia, 61. fanno compromesso nella persona del Ponrefice. 116, non vogliono ratificare la dichiarazione del Pontefice, fe non fi pronunziano anche le condizioni della pace 117. rinnuovann la lega con Francia con le fresse condizioni che prima -140. mandano quattro Imbasciatori dei

più onorati del Senato al Re di Fran cia a congratularfi della victoria. 173 fi accordano con i difenfori di Brefc.a. 177. ftimolano Lautrech a porce il camus po a Verona - 200, fanno pace con Imperatore . 203, quanto spelero nell guerra di Lombardia a 204 tempao ch la guerra cominciara contro ad altri no fi trasferiffe nella cafa propria. 927' concedono a Malateffa, e Orazio fratelli Beglioni de partirfi dagli ftipendi loro. 347. fanno lega con Carlo Quinto Imperatore . 194, non danne ature a Carlo contro al Re di Francia, e perchè 445, temono di Carlo Quinto dopo la vittoria di Pavia IV. 7 ulano ogni diligenza per tenere in Iperanza il gni diligenza per reuse. Duca di Milano. 53. fi risolvono a far lega col Re di Francia. 10% augomentano il loro efercito, 116, mandano al campo Loigi Pifani per moderare l'are dore det Duca di Urbino, 155. fimolano il Papa a comporti col Duca di Ferrara . 160. conducono mille dugeno to fanti I edefchi a comune col Puntefice. 161. procedono cautamente nelle kero cofe , 213. dubirano della timio dità di Clemenre, 216. fanno nuova confederazione col Pontefice, e col Re di Francia 234. s' tmpadronifcono di Ravenna, e di Cervin. 249. feldano diecimila Svizzeri a comune col Re di Francia : 253. trattano per il fuo Orature preflo a Cefare la I berazione dei figliucli del Re di Francia, 266. ricercatt dal Pontefice de reflituire Ravenna, non affentono. 18t, acquiffano molti Porti nel Begno di Napoli, 295, taclinati ad accordane con Cefare, retirano l'armata dai Regne di Napoli. 37t, confertano i Figrentint a dif rderfi. 375. restitutscono le terre occupate all' Imperatore : 386.

Vantage (Domenics )Orator Venere IV 135. VENCSA, terra forte di fito 1. 252. Venute dei Frangeli in Italia, che cefa partoriffe I. 71, Vancalli, membro già del Ducato di Mi-

lano, come veniffe in mano del Duca di Savoia I. 193. VERCELLI, ( Batiffa da ) Chirurgo famefo in firenze Ill. 226. è incarceinto, e mais dato a Roma, 217, conferma la confeso fione del delitte macchinato dal Cardipale Alfonfo di Siena, ivi , è pubblica-

mente fquartato. ivi . VERMINESCHI VARIOU in aimpo di Lodovice Sforza L 402.

Vz.

VERONA, e fuo fito II. 263. è battuta dai Veneziani III. 200. è foccuefa dai Tedefeni. 202. è confegnata ai Veneziani.

Varaucola prefa dai Fiorentini II. 14.1 Vara (Stefano di) fitmola il Re di Francia a paffaro in Iralia I. 30.

Vartimeraci (Duca di ) spogliato del suo Stato III. 179.

Stato III. 179.
VERULI prefo dagli Svizzeri III. 336.
VESPUCCI (Apicrigo) Fiorentino, feopritore di muovi paesi dopo Cristofano Colombo II. 56.

Veser (Guidantonio) Imbafciatore dei Fiorentini a Venezia I. 3234 Veser (Bubarto di) Comerciano del Regione

VESTE (Ruberto di ) Cameriere del Re di Francia, mandato a Ligni I. 139. VESTITELLO, Capitano di fanti, muote alla

Baftia II. 430. Verrent (Francesco) Orator Fiorentino ai Cardinali Franzesi in Pisa II. 415.

verreni (Franceico) Orator Fiorentino ai Cardinai Francei in Pia II. 415. Ufiziati del Re di Francia partono fuggrado di Milano II. 484. Vicaziato paefe, dovo è posto III. 118.

Vicentini chiedon misericordia al Franzeti II. 281. Vicenza riacquistata dai Veneziani II. 255.

VI H (Girolamo) Valenziano, Orasore del Re Cattolico presso al Poniesce II 3,8-III. 64. Orasore Cefareo presso al Pontesce 143.

VICEPISANO terra del Pifani, oppugnato in vano dai Fintentini L. 217. prefo da P.olo Vitelli. 323.

VICEVENE preso dagli Sforzeschi I. 402-VIGLI (Monsignore di ) Ormore del Re di

Francia in Firenze IV. 390.
VILLACERCA è con mille fanti in Lomellina
IV. 339. tenta di prendete Andrea Do-

tia nel palazzo. 340.
VILLAMARINA. Capitano di tre galere fottili
del Pontefice, mandato a impedire che
non entraffero vettuvaglie in Pifa I.

313.
Villani Vicentini affezionati ai Veneziani II 291.

VINTIMIGLIA ( Vescovo di ) fasto prigione dai Franzesi II. 361. Visconte ( Anchife ) possiede Arona, ter-

ra fortifima nei confini del Lago Maggiore II 411. Visconte (Batifta ) fi ferma nelle terre

VISCONTE (Batifta ) fi ferma nelle terre di Ghiaradadda L 406.

VISCONTE ( Bernardino ) principale della part: Ghibellina in Milano I. 162.

Visconts Bonifazio ) Vefcovo di Aleffandria fugge da Milano III. 318. VISCONTE (Bonifazio ) affaita Francefeo Sforza , e lo fressee III. 399.

VISCONTE ('Effor ) Fuoruscito di Milano Ili, 319.

VISCONTE (Filippomaria) fa erede di Milano Alfonfo di Araguna I. 16 VISCONTE (Gabrielmaria) legittimo Si-

gnore di Pifa, la vende ai Ficremini L. 133.

VISCONTE (Galeazzo) mendato a Maffimiliano Imperatore, e agli Svizzeri I. 361. ritorna a Milano III. 203.

VISCONTE (Glovan Galeagzo) primo Duca di Milano, ebbe il dominio di Pifa, primo che veniffe in poteftà dei Fiotentini I. 110., e 121.

Viscours (Montignerine) mandate in Aleffandria-con millo cinquecento fanti

Italiani III. 358. / Viscourz (Sacromoro ) affaltato e fatto prigione dagli Stradjotti II. 266. vettovaglia il Caftel di Midano III. 65. 20-

nega in un fiume prefo a Vicenza. 94.
Viscouri come diventarono Signori di Milano I 40.

VISTABINO ( Lorenzo ) tenta di escellar di Lodi gl' Imperiali IV. 122. rimane in quella 20ffa ferito. 101. entrato in Valenza rompe dugento fanti 165.

Viteut vanno al foldo dei Fiorentini I. 302 hanno quali per fato di morir di morte violenta 470.

VITELLO ( Aleffandro ) Condottiere di cavalli IV. 203,

VITELLO (Cummillo) da Città di Castello, foldato del Re di Francia I. 78. conduce le genti sue nel Reame di Napoli. 218 murre percosso di un sasso intorno a Circelle. 255.

VITELLO (Chiappino) entra in Bologna con feicento cavalli leggieri dei Veneziani II. 318.

VITELLO (Granluigi) è nell'esercito dell' Alviano II. 82. si conduce agli stipendi dei Veneziani. 273.

VITELLO (Giovanni ) muore di un colpo di artiglieria nel campo a Ofimo I. 470.

Virtuto (Giovanni) va agli ftipendi del Veneziani II. 173 tensa la espugnazione della Bastia. 360, accumoda con lacopo Simonetta, Auditore di Ructa, mandatovi dal Pontesce, le cose di Montepulciano. 386.

VITELLO ( Paolo ) decapitato in Firenze L. 470. I VIII VITELLO ( Vefcevo ) dà la Rocca di Bolegna al popolo II. 373.

VITELIO ( Vitello ) mandato alla custodia delle terre della Chicsa III. 119. va si danni dei Colonnesi IV. 154. norato di piggizila e dappocaggine 135. configlia il Papa intorno alla guerra. 202. VITELLO ( Vitellozzo ) autor della vitto-

Virmilo (Virellozro) autro, 201.
Virmilo (Virellozro) autro della vittoria a Scriano I. 183. rompe i Pffani a Pierra Dolorofa, 33. fuggein Pifa, 38a. firittia in Arezzo, 45a. chizma Imbelt in Arezzo, 451. congues sontro al Valentino, 461. e fatto firangolare in una camera dal Valentino, 470.

VITTORIA del Taro ateribuita ai Franzefi I. 176 fanguinofa dei Franzefi a Ravenna II. 469. dei Franzefi contro agli Spagnuoli in mare IV. 306.

VITTORIO (Giovanni) Provveditor Veneto e fatto prigione III. 119. prende a imprefitto dal Luogorenente diecimila ducati per il pagamento degli Svizzezi IV.

Vivalot (Benedetto) Genovele, mandato dal Doge a trattare di concordia con i Capatani Spagnuoli III, 369. ULADISLAO Re di Polionia eletto Re di Ungheria II. 100.

Un figlinalo di Gilberto Mompenfieri muore lopra il fepolero dei padre I. 436. Vocanza fi arrende si Francesi I. 368. Vocanza Cavalier della entra in Padova a nome dei Veneziani II. 213.

VOLTERRA G arrende al Papa IV. 391.
URBINA (Giovanni di) va al foccorfo di
Lodi IV. 123 ferito in una cofcia muore a Spelle. 168.

re a Spelle, 368.

Urbinati ritornano fotto il Valentino I.
468.

Uanno efafciato di muraglio III 265. Uarnoo (Lopes) va al Pontefice per la dispensa di Carlo Quinto con la Cugina 1V. 44. Utile, che si può cavare da questa Istoria

Z

ZALLO (Rinaldo) libers il Cardinale dei Medici dai Franzesi II. 485.

FINE DELL' INDICE.

L 2,



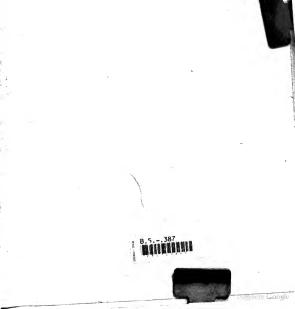

